

FONDO DORIA



LA LOMBARDIA

NEL SECOLO PASSATO

STUDJ

DI CESARE CANTÙ



MILANO
PRESSO GIACOMO GNOCCHI



## L' ABATE PARINI

.







## L'ABATE PARINI

## LA LOMBARDIA NEL SECOLO PASSATO

STUDJ

DI

### CESARE CANTÙ.

Invenies qui, ob similitudinem morum, aliena malefacta sibi objectari putent. Tactro, Ann. 1. IV. 35.



MILANO
PRESSO GIACONO GNOCCHI
1854.

Founds Donie XVII

367691



Proprietà letteraria.

Tip. Guglielmini.

Se pubblicazioni fuggevoli lusciassero traccia nelle memorie, alcuno non troppo giorane potrebbe ricordarsi come, or fa ventidue anni, un autore, di cui erano stati compatiti certi Ragionamenti sulla Lombardia nel secolo XVII, proponesse descricere la Lombardia nel XVIII, togliendo ad esame una serie di personaggi, quali erano Parini per la letteratura e i costumi; Beccariu pei giudizj; Verri per l'amministrazione; Tamburini per le cose ecclesiastiche; Giuseppe II pel governo.

Il pensiero ebbe anche un principio d'attuamento in alcuni cupitoli intorno al Parini, pubblicati s' una rivista, la quale lasciò onesta reputazione.

Dovettero non andare a sangue a tutti; sicchè su quel germe fu messo un piede ferrato. Corsero anni, sottentrarono vicende; ma l'autore non perdette mai affetto a quel tema. E appena fa la stampa sottvata ai capricciosi divieti d'un solo individuo, e reso allo serittore quello che ad un womo conviene, la responsalità de propri atti e il poter dire • Ciò che vi espongo è il mio pensiero •, egli si propose di rimetter sul telojo quest' operrita.

Ai materiali preparati diode tolale rimpasto, e se n'actedrà chi ri paragoni quel frammento, più volte ristampato. Le idee dovrebero essere molto più meditate, più larghe, più profonde, dopo si tauga età e si dura esperienza; maggiore la frauchezza, come d'uomo che non è più ai trepidamenti delle prime prove: ma quel calore di giocentia che ingraziosiste tante cose, taut' altre me quel calore di giocentia che ingraziosiste tante cose, taut' altre me quel promotra di laboriosa aspettazione. Se però un persecevante mone pel proprio pasee e pel proprio soggetto bastasse a far gradito un libro, questo si gresenterebbe con fiducia a' suoi fratelti di patria, di patimenti, di speranze.

I letterati, i precettori, senza darsi la noja di leggerto, comprenderanno che il Parini è un pretesto, come fu Ezelino ad altra opera, testè disumata dallo stesso autore (1); se vi getteranno nu' orchiata alla sfaggita, diranno che manca d' unità un libro rominciante in tono di cattedra, finito in aria di tribuna; diranno che ripete pensieri e parole vecchie, mostrando che l'autore pensi unoro a udesso come venti anni fa; dirauno che è lavoro troppo telterario, troppo aneddotico, troppo lombardo. L'autore avrebbe in prouto una risposta a ciascuna di queste ed altre accuse, se non supesse che quanto aggeniano le censure, altrettanto si fa ridicolo chi vi risponde. Basterà dauque che con essi letterati e prerettori egli faccia valere il merito incontrastabile dell'averlo tenuto in serbo per più di due volle i nove anni orazioni.

(1) EZELINO DA ROMANO, Torino, 4832.

7

Risponderanno ch'eva meglio lasciavvelo ancora? e sia ! Mo così presto uni libro aggi passa dai tochi al dimenticatojo che per untla nocevà al buon gusto, nè, sperianno, al buon senso che anche questo compaja, per qualche sellimana occupi non il discorso de' circoli, dove più non si ragiona di libri; non i giorantisti, che ban altro a fare che leggere, ma il banco de' libraj; un anno i loro registri: e che con tali anovi rada ai muriccinoli. Di ben migliori r'andarono.

Milane, agosto del 1853.

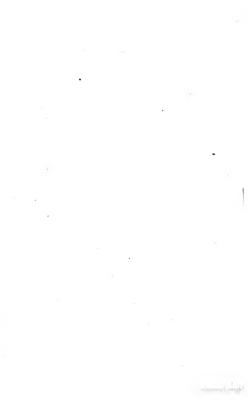

#### INDICE

| STUDI.  A che termini fosero le lettere al tempo del Parini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                       |          |    |   |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|----|---|-----|-------|
| A che termini fosero le lettere al tempo del Parini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | STUDJ.                                |          |    |   |     |       |
| A che termini fosero le lettere al tempo del Parini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ragione de   | l'opera                               |          |    |   |     | . ш   |
| Qual Concetto avesse il Pariol della possia , e come l'attonse.   9 C2   Qui la paria dei cestumi come erano d'avendi la Lombardia ai tempi dei Pariol: e prima sull'educazione e sulla nebilità   9 85   Deisbel - Usanza pariolatri - Albegrà - Benerolenza   112   Con qual arte e son qual no Pariola tersiae il Giorno   165   Il liberalismo, Schizza dorice della Lombardia, e come ritorgasse   18   Il liberalismo, Schizza dorice della Lombardia, e come ritorgasse   18   Il liberalismo, Schizza dorice della Lombardia, e come ritorgasse   18   Il L. GIORNO.  Sulle editional del Pariol. La rivolusione   9 265   Sulle editional del Giorno, e sulle varianti di questo   9 25   Il Martino   9 25   Il Martino   9 26   Il Martin |              |                                       |          |    |   | . , | 16    |
| Qual Concetto avesse il Pariol della possia , e come l'attonse.   9 C2   Qui la paria dei cestumi come erano d'avendi la Lombardia ai tempi dei Pariol: e prima sull'educazione e sulla nebilità   9 85   Deisbel - Usanza pariolatri - Albegrà - Benerolenza   112   Con qual arte e son qual no Pariola tersiae il Giorno   165   Il liberalismo, Schizza dorice della Lombardia, e come ritorgasse   18   Il liberalismo, Schizza dorice della Lombardia, e come ritorgasse   18   Il liberalismo, Schizza dorice della Lombardia, e come ritorgasse   18   Il L. GIORNO.  Sulle editional del Pariol. La rivolusione   9 265   Sulle editional del Giorno, e sulle varianti di questo   9 25   Il Martino   9 25   Il Martino   9 26   Il Martin | L'arte erit  | a. Opere polemiehe e presettive del   | Parini . |    |   | . 1 | . 42  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                       |          |    |   |     | 67    |
| Parisit e prima sull' educatione e sulla nobilità   9.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                       |          |    |   |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                       |          |    |   |     |       |
| Don. qual arte - eon quel pro Parini artise II Giorno   156     Ilberallimo, Schirzo storico della Lombardia, e cone risorgesse   158     Ill. Listeraria del Parini La risolutione   9 200     Ill. GIORNO   9 200     Comparini Comparin |              |                                       |          |    |   |     |       |
| II liberalismo, Schizzo storico della Lombardia, e come risorgesse   1.15.   Viia letterada del Parini, la risoluzione   9.286   ILL GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                       |          |    |   |     | _     |
| Visi letteraria del Parini La rivolutione   9 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                       |          |    |   |     | -     |
| L. GIORNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                       |          |    |   |     | _     |
| IL_GIORNO.   Suite edition! del Giorno, e suite varianti di questo 225   Alla moda 227   Il Mattino 228   Il Merigaio 7353   Il Vespro 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                       |          |    |   |     |       |
| Suile edition   del <i>Giorno</i> , e rulle variant   di questo 287 Alla moda 297 Il Mattino 129 Il Matgalo 7838 Il Wespro 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fine del P   | rini                                  |          | ٠. | • | ٠,  | 765   |
| Suile edition   del <i>Giorno</i> , e rulle variant   di questo 287 Alla moda 297 Il Mattino 129 Il Matgalo 7838 Il Wespro 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                       |          |    |   |     |       |
| Alla moda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | IL GIORNO.                            |          |    |   |     |       |
| Alla moda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                       |          |    |   |     |       |
| 1 Mattino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sulle edizio | al del Giorno, e sulle varianti di qu | esto     |    |   | . 1 | 983   |
| II Meriggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alla moda    |                                       | 4        |    |   |     | 297   |
| II Meriggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il Mattino   |                                       |          |    |   |     | 199   |
| II Vespro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                       |          |    | Ċ |     | n 353 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                       |          |    | Ċ |     | -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                       |          |    | • |     | 431   |

#### POSTILLE.

| Delia lingua toscana                              | Pag. 46 | į |
|---------------------------------------------------|---------|---|
| Giuseppe Baretti a suor Caterina Bicetti          | . 11 46 | į |
| Vantaggi recati alla Lombardia dal censimento     | . n 47  | ľ |
| Sul dazio                                         | . 9 45  | Ľ |
| Di Cesare Beccarla                                | . 11 45 | 2 |
| Istruzioni di Maria Teresa e di Giuseppe II       | . 11 45 | Ľ |
| Articoli di Pietro Verri in giornali repubblicani | . # 51  | Ц |
| Le finanze nel triennio                           | . n 81  | ľ |
| Spirito pubblico nei triennio                     | . n 5   | ı |
| Cose inedite del Parini                           |         |   |

# SUL PARINI E IL SUO SECOLO

STUDJ



#### Razione dell' opera.

Rivelare le bellezze del comporre dell'abate Giuseppe Parini, la naturale proprietà delle parole, l'efficace precisione del concetti, l'energia dell'ardita sintassi, lo squisito gusto nel mescolare dizioni signorili con idioismi ingentititi, l'armoniosa varietà del verso, il rilevato colorire, l'ingegnoso alludere, l'opportuno tacere, l'originale imitazione, non sarebbe nulla più che esercizio filologico; e chi ha intelletto del bello, sfogti le pagine del illustre Lombardo, e hasta.

Eppure, da tanto frastuono di desolazioni, di fidanze, d' aspettaioni, di fremiti, di femini lamenti e reciproche incriminazioni, da
tanta paura di poteri misteriosi e fede nella propria efficacia e negli
adulatori, non crediamo sconvenga il revocare le menti sulla letretartura, il che equivale a ravviarle al buon enso; la qualità che
più scapita nelle rivoluzioni, e che è più necessaria alle speranze.
Alla critica miope e declamatrice può essere sfuggito quali legami reconditi connettano il bello col vero; ma la critica Ispiratrice sotto alle parole cerca pensieri; sotto alla poesia delle forme
la poesia delle cose; sotto al letterato l'uomo. E noi, riconoscendo
per carattere della poesia l'affetto delle alte cose, vorremmo effigiare nell'abate Parini il poeta della civiltà, che colta parola glovò
al suo paese spoltrendo gl'infingardi, insinuando le verità, todando

il merito, flagellando la decorata fatuità: sicchè le opere di lui non sono soltanto squisiti esempi di letteratura, ma azioni di virtuoso cittadino.

Grande importanza noi attribulmmo sempre alle biografie; e conunque dia Voltaire che la vita d'uno scrittore sedentario consiste negli scritti suoi, pure l'autore vive col suo secolo, e se assiste a una rivoluzione, n'è specchio: lounde un grande scrittore è rappresentante del proprio secolo e iniziatore del nuovo, se non per volontà creatrice, almeno per vaghezza Indecisa e per confuso nessentimento.

Rivendicare la storia da quel suo peccato di osservar solo i grandi personaggi e i fatti strepitosi, negligendo l'uomo, noi cercamo in un altro lavoro, a cui questo fa seguito (1), seegliendo ad arte un'età di scarsissimi avvenimenti per badarci sull'uomo, calcolarme i pattimenti e le gioje, i peccati e le virtù, le apprensioni e le fiducie: e a ciò miriamo anche in questo, parendoci il soggetto più nobile delle arti belle come delle filosofiche. I voni

Noi dunque, a proposito del Parini, ci allargheremo o, dirà alcuno, ci divagheremo a cercare delle circostanze fra cui visse, del male che v'era e del bene che l'accompagnava, dei miglioramenti che s'incamminavano, di tutto ciò che concerne un secolo così a noi vicino, enpur già tanto dimenticato, sicchè la gente appena si ricorda che vi fu una Maria Teresa austeramente pia; un Giuseppe II che voleva far il bene filosoficamente despotico; un arciduca e una arciduchessa che abborrivano il male, buoni in mezzo a gente buona come sempre fu la milanese; e frati e monache a migliaja, e non si coscrivevano soldati, si pagavano taglie leggere, si portava cipria e coda e vestito corto, ed era un gajo e spensante andare entro il solco avito, senza urtare ed esser urtato come avviene a chi cammina. Ciò ricorda, ma nulla, o sol in di grosso conosce dello sviluppo spontaneo del risorgimento nazionale: e non che il vulgo, ma coloro che s'impinguano della facile sapienza dei giornali, e sparnazzando orgoglio patriotico, ripetono sempre noi e i padri nostri, si figurano che i presenti vantaggi derivino tutti dalla rivoluzione, la quale, da un codardo letargo, ci sbalzò impreparati fra un tumultuoso fermento. Le epoche critiche, dove un popolo si muta a condizione nuova

(1) Sulla storia lombarda nel secolo XVIII; ragionamenti per commento ai Promessi Sposi. Milano 1831: e più volte ristampati.

di civilà, condizione che deriva dal passato e si lega all' avvenire, meritano studio più che le gloriose, E il XVIII fu secolo di semenza e di lavoro individuale, adaglato ancora sull'autorità e sull'abtudine, ma pure già fecondo di questo nostro, tutto convulso fra le idece e le cose, fra i bisoqui e i atti, fra aspirazioni smisurate e rachitici movimenti, che sbozza tutto e non termina niente, che agogna a un'illimitata libertà, e si sgomenta quando una particella gitene sia lascata.

È dunque lavoro serio e riflesso che imprendiamo, anche dove terrà apparenze leggiere: trarre dalla letteratura ciò che può descrivere un'età.

La scuola oratoria, avvezza solo al panegirico o alia diatriba, farà meraviglia dei bene come del male; e secondo le pagine, ci domanderà se intendessimo lodare o biasimare.

La storia vive di libertà; e riverente ai genio dovunque lo incomi, lo tratta con quella critica seria elade ch' il migliore omoggio che possa rendersi al talento, mentre ripudia quella che è persecuzione de' forti, stizza de' fiacchi, detrazione di coloro cui, non hastando l'animo di far aitrettanto, piace cogliere a parole chi non possono imputare per fatti, e almeno calumniare l' intenzione per non essere costetti a lodare le opere.

E poichè è impossibile che la storia non paja allusione, slamo cetti di spiacere a più d'uno; spiadere a diversi e opposti partiti, come avviene a chi di nessuno si fece mancipio. I sull'argi di chi s'adonta al, vero, di chi vuol accarezzati i pregiudizi, adulate le opinioni di moda e gli intermittenti accessi d'entusiasmo o di livore, noi non il desidereremo mal; nè quelli di chi rinnega, o accidiosamente processa la feden el progressi sociali e in quella libertà, che non è minaccia o vendetta, ma segno di rannodamento, tutela di tutti dittiti, schemo contro le oppressioni, siano superiori o interfori.

So non altro, Il lungo studio sul Parini el ha insegnato ch'è supremo dovere l'annunziar la verità, non curando la futilità febbrite de' circoli, o il rigurgito de' parolaj, o l'arrabbattarsi de' faccendieri, o il fischio degli inesorabili pedanti, tutti congiurati a contaminar coli'opinione chi non si lascia schilacciar dalla forza (4);

(1) n Gil scrilli dei flosoft resiano senza ricompensa, ma non sempre senza fruito, Freme la cabala quando parla la ragione, ma si vergogna la cabala stessa di continuare il suo giuoco in fuecia d' un popolo che ha ascollato la ragione n. Veran, ms. c. malgrado i giudizi pronunziati con leggerezza e senza coscienza da chi ne lesse, o da chi ha già prestabilito la riprovazione e l'appinuso, predestinati i titoli generali dell'apotecsi o della gogna, rispettare la gravità del proprio tema, e pensare alle poche anime schiette su cui ne cadranno i semi; pensare a voi, giovani italiana, per educarvi non ad abbajare contro ciò che bisogna distruggere, ma a regionare sopra ciò che si potrebbe sestituiri.

A ehe termini fossero le lettere al tempo del Parini.

Quando leggiamo che i primi legislatori esposero i civili ordinamenti in verso per molcere gli animi coll'armonia, o, come poeticamente si figurò, ammansarono le fiere, e mossero i sassi al suon della cetra, in quegli uomini tutti senso supporremo tanta delicatezza, da andar presi alla squisitezza del ritmo? Bensi gli insegnamenti e gli ordini furono compilati la metri, perchè, in difetto di scrittura, dovendosi mandarli alla memoria, più agevolmente vi s'imprimessero, e più fedelmente si conservassero, quando il mutamento pur d'una parola veniva impedito dal ritmo. In questo ufilzio la poesia fu posta vicino alla culla dell'incivilimento, e sempre lo assistette ne' suoi incrementi. I carmi de' tempi più remoti sono inni agli dei, sono morali verità, sono lodi di erol e di belle ed imitabili imprese. E guando, tra il fecondo caos del medio evo, cozzavano gli elementi della civiltà, prima di disporsi in un ordine nuovo, la poesia, affiochita dal soffio nordico, se mandava alcun vagito, era per lodare 1 celestl, o scolpire un lamento sull'urna d' un defunto. Come un raggio di luce si fu messo fra quella notte mercè delle comunali libertà, i rozzi cantori si volsero a cantare bravure o cortesie, onde occupar piacevolmente gll animi, e mansuefare la ferocia battagliera. Ma que' minestrelli e trovadori e giullari , que' cronisti in verso, cos'erano a petto di colui che gigante si collocò alla testa della nuova civiltà? Niuno meglio di Dante intese l'alto scopo

della poesia, o ve la seppe dirigere più robustamente. Oli l'avcessero tollo ad imitare i tanti suoi successori I Na essendo sottentratto quel che parve un gran lume di civillà, ed era una decorata barbarie, gli scrittori sopravissuti alta patria, sequestrati dalta pubblica vita, senz'altre lotte che le fecciose de' vituperi, si svigorirono in meditazioni solitarie e studj inoperosi, faticando sopra libri e inodelli, auzlehè sopra gli uomini e la natura; ebbero impressioni, non s'accorsero di avere anima; e predettero l'impronta nazionale.

Diseredati i comuni, tra gii amori micidiali e le guerre inumane di amici india e di spietati nemici, sotto la servità straniera, traverso a replicate pestilenze, in faccia agii eculei dell'inquisizione e alla pubblica accidia, come intonare e conservare le cauzoni depusitare delle speranze, delle giorie, degli sdegni dei paese, sicclivincessero il tumulto delle armi e il fragor delle catene? I poeti, assorti nel mali della patria, anzichè osare almeno compiangerli, ne torsero gli occhi, riducendo il canto a una sonora vanità, a un trastullo di melodie or piangolose, or buffe, che sì direbbero dirette al evitar il pericolo di sentire, di far sentire fortemente; e Italia gli intese verseggiare più molli, più lepidi quando essa più soffriva e più novcava i conforti o, se non altro, il compianto de'suoi figli. Citi ben ama, chi ben sente, chi ben fa, veda quanto sia a congratularsi della gloriac che tali poeti procacciarono ingentitiendo, come si vuoi dire, i costumi dello stolido e scopestrato medio evo.

In questo divorzio dall'incivilimento le lettere duravano ancora quando comparve Giuseppe Parini. Erano dismesse le sguajaterie del secento, quando gl' ingegni, impeiti di pensare, si volsero ad acuire parole e stillar quolibeti; donde quell'inondazione di bisticci. di concetti, di metafore, che per un secolo impattumò il nostro paese: ma i cataplasmi arcadici, applicati a quell'eritema, non recavano gran fatto al meglio; perocchè, a riformarsi, non si ricorse alla natura ed ali' inesausta fonte dei sentimenti, bensi ai cinquecentisti e al Petrarca, poeta facile a imitare perchè versa in un sentimento universale, mentre erano perdute e l'allegoria e le credenze di cui si rinforza l'Alighieri. Ne già l'arte immortale cercavano nel cantore di Laura, ma i pensieri e la evirata purità, traendone apparenza di classici, non sostanza. In alcuno tu trovi parole pure, giro melodioso, anche nobiltà, e magnificenza di prosa e armonia di verso: ma non mai passione, non quell'eloquenza che viene dal cuore e al cuore va; e in luogo del patetico o del sublime, una fatuità

che viene dal non aver meditato il soggetto, nè avere sforzato ia mente a metter fuori qualcosa di nuovo e di vivo. L'epigramma, il madrigale, erano il fondo di quel comporre, palleggiato tra l'affettazione, che è l'iperbole degli ingegni meschini, e l'iperbole, che è l'affettazione degli ingegni belli ma non poetici.

1315

minst.

2 151

didda dieto

686

1.59

UTA:

. In

1000

deter

icel.

1.6

M

tris

Ch

Con mota stima di sè e niuna del pubblico, coll' ambisione della rima e della frase, coll' evitare di dir le cose naturalmente (1), non riuscivano che a smorfiose fantasie, a una seiatta loquacità, a una parassita eleganza: mettevano l'arto nel votare e rivoltare un'idea sotto tutti gli aspetti, vincere difficoltà col descrivere trivalmente e indecorosamente ciò che non ne ha di bisogno, voler elevare soggetti triviali e ritrosi col paniciaril di parole sonore e pillottaril di triviale dottrina; perdendo così il bello col mostrarsene in caccla.

Al verso procuravano, non il nerbo vero delle immagini, ma l'artithizle delle figure, dei tropi, delle ampolle (2); scontri di rime difficili, circonicouzioni lambiccate ed eleganziucce leziose, voigarità d'ilée, i lingua trasandata è insiene stiliatrice di parole pergine (3), o bizzarra di senis scontrol (4), fuce o mendicato, monotonia

(1) a Quest'è il comune scoglio ove urtano coloro i quali, troppo serupolosamente serivendo, non pensano che, per quanto aspra e volgare sia una voce, s' ingentilisce e nobile diventa per l'altezza del suo significato a. Panini, contro il Bandiera.

(2) Poesia novella

È una canna di bronzo alta e gagliarda, Confitta in un poimon pieno di vento, Che mantacando articoli parole,

E rutil versi . . . .

Tauto solo Il rumor s'ama e'l rimbombo. È novitate

Quel che ancor non s'intese. Alto, poell: Questa libera età non vuol postoje; Tutto concede....

Or basta ch' empla all' uditor gli orecchi Sul cominciar sonoritade e pompa Gozzi, Sermoni.

(3) Bigoneia per pulpilo, laudazioni per paneglriel, congressi per odunanze, prestante per hello, notio loco per patria; e così venir fatto, nura, lunghesso, ispezialità, imboseiata, svariato, e debbe e fei e fia e pria, ecc. (4) Il Robertl paria delle carezze della Vita, cioè le doleczze: delle decenze.

(4) Il Roberti parla delle carezze della vita, eloè le doleczze; delle decenze del suo sialo, della mondizia lucida del suo casino, dei bottoncelli di rosa, ecc. rintronante, imitazione a tessello; e dopo il vuoto d'un'affettata pienezza, terminare - con qualche cosa di brillante che avesso l'aria d'un pensiero - Conseguenza del separar il bello dal vero e dal buono, del cercare la lindura e la squisitezza più che l'affetto e la verità. Alcuni alla nauseabonda riceratezza opponerano un'aquosa faci-

Alcuni alla nauseabonda ricercatezza opponevano un'aquosa faciiità, che non era l'affabile naturalezza di chi, pieno di cose, le mette fuori a un parto colle parole.

Neppure l'improba pazienza del Crescimbeni o del Quadrio basterebbe a noverare i mille segnati che, simili ad uccelli in muda. alzavano il canto ad ogni rumore, e promettevansi a vicenda gli applausi de' contemporanei e le corone dell' immortalità. Sono epitalamj ed epicedj; sono sillabe numeriche abbindolate sopra qualche astrusa dottrina, facendone un non so che, scarso pel dotto, inutile per l'ignorante; sono amori e collere non sentite; e sdolcinate aspirazioni a ideali Amarillidi, tutte dal sen d'avorio, dal crin d'oro, dalle labbra coralline, dal ritondetto fianco: sono strali nomi-sempiternanti, imposti ali' arco tebano; sono inavvivate pitture d'una Arcadia ove ognuno aveva un nome, e sognava un podere, mentre non vedeva le inesauribili bellezze del nostro cielo, de'laghi nostri. delle nostre montagne. Fra tante arcadiche descrizioni, senti tu mai quell'entusiasmo che scotea sant'Agostino alla vista del mare, e per cui prorompeva, « Silenzio, sogni della notte e illusioni del giorno! Dio, solo Iddio parli nel silenzio del creato ? .

Il gonfio e il butto, detestabili maniere, prevalevano; e capitoli berneschi, raccolie per nozze, per oratori, per curati, per laure, per vestitaoni. Siccome ora gli imparaticei esordiscono colto sputar tondo ne giornali, così allora col far sonetti per raccolte (qual dei due è peggio 7), e beato quel che ne conseguisse hervetti d'accademie.

Cosi la letteratura ritmeva l'abitudine del secolo di considerar, oggi cosa superficialmente. Amore, volutià, adulazione erano le muse di quei poeti; hamboloni pronti a garrire, lineapaci di generare, portanti il segno infallibile della mediocrità, l'esser contenti di si, produrre in fretta, corregger poco o adagiarsi in una boria sfolgorata, che paravasti di spada, parrucca e cipria come nella vila, che goniavasi degli applassi prodigiamente ricanibati dalla galanteria allora di moda. Ogni spirito generoso e fin gli energici difetti mancano a quell'eunuca possia (Di, pari al canto d'una mina tutta voi

(5) • Colesti modernacci maledetil serivono come se tutta Italia fosse una galera, e tutti i suoi abitanti tanti vilissimi schiavi •. Baretti, Lett. ined.

di testa, non una di petto; non un nobile carme che corroborasse gli animi contro la flacchezza, la qual è la fonte più comune de' peccati; che acclamasse le utili verità, che penetrasse ne' recessi del cuore e dell'intelligenza, che racchiudesse un sospiro quale brama di Treere e l'Arno e il Po, che rivelasse il silenzio irrequieto della speranza: che di là da questa vita, ove tutto è contradizione, mostrasse quell'altra da cui soltanto essa riceve senso e spiegazione.

I sonetti di Francesco Maria Zanotti, buon prosatore, furono posti fra i migliori, e a stento vanno tra i buoni (6); ma almeno egli, al par del Manfredi, aveva quel fondo di dottrine che mancava troppo al poeti contemporanei. Chi più guarda il genovese Richeri. lodato per maestà e magniloquenza? o le pastorali del conte Pompei, che vollero paragonarsi a Teocrito e Virgilio, perchè ne copiava i pensieri e l'Intonazione? Il conte Paradisi è da alcuni collocato fra i molti grandi vati di quel secolo, e imitava il Thomas negli elogi. Del Casaregi genovese lodarono i sonetti polifemici, dove con verità e con gran difficoltà di rime descrisse i costumi de' ciclopi. Vettor Vettori ci diede capitoli di gran naturalezza, ma nel migliore di essi quanto è spietato il celiar sopra un suicida (7) i Più placidamente sfoggia i gluiotti lepori Antonio Frizzi nella Salameide. A Vienna vissero Daniele Florio udinese cantando tutti gli avvenimenti di quella corte, assicurato dell'immortalità dal Metastasio; Clemente Bondi, di languida facilità, che pure osò misurarsi col nostro Parini, e dal secolo era reputato un secondo Metastasio, Aurelio Bertola, che trovò modo di esser elegante enpure osceno.

(6) Dicesa celiando die Globbe non perdette la pasienza percità non ebba fare con stampatori. Il Partiol lo chiama \* venerabil veccinio, chie fu presente e tanto contribui allo siabilimento delle sedenze ed al rinuscimento delle iettere, e che vedrà forse deradere e le une e le altre primacoli della sua morte, es la vanità degli ingegni taliani non insechi di strasccinarsi elecamente dietro alle opiniopi e al guato intemperante di motti forestieri pittori in. Principi delle bette lettere, ing., 235.

(7) E risoluto e pieno d'ardimento,

Le gambe alzando senza dire un flato,

A capo la già precpitorvi d'erento,

Fece un buco nell'acqua sterminato,

E si penti d'esser laggià disceso

Giusto in quel punto ch' el si fu annezato.

Paolo Rolli, maestro d'italiano alla corte di Londra, dettò poesie av venentemente vuote, d'una musicale armonia che titilia l'orecchio, ma non arriva al cuore neppure quando rimpiange il terreno naiiro. I monotoni Amori di Lodovico Savioli potresti credere tradotti da qualcie contemporane di Tibulio; tanto son fedeli al peganesimo. Così di Salomon Florentino, così di Jacopo Vittorelli, Amorreronte titiliano, che collochiamo fin la, henche i, fimuttabile tra
i cangiamenti del gusto, fino al 1835 sia vissuto Incorreggibile cantore di Dori e di Irene.

Usciamo dagli amori utopisti è eco il Cotta di Tenda in lunga serie di sonetti cantar Dio e le opere sue, perciò affastellando e teologiche sottigliazze e difficottà lische così da non riuschre nè poeta nè scienziato. Come in lui, così soltanto la pietosa intenzione può iodarsi nel quaresimale poetico dello ferocasles, nel dottor Jacopo Agnelli ferrarese che cantò Dio giudice e Dio redentore, e in Pellegrino Salandri (a Minno segretario del Cristiani, poi a Mantova segretario dell'accademia), il quale, abborrendo la mitologia, stese un sonetto su ciascun titolo delle litanie di Marci.

« Novità , novità bisogna », gridarono altri: e come la cercarono ? coll'imitare non più il Petrarca, bensi il Di Gostanzo; donde la scuola de'coloristi, non isprovveduti di merito: e il Cassiani e il Minzoni furono idoli della loro età; ma idoli che hanno cuore e non sentono, verseggiano per far versi, e letti che gli lazi, domandi a qual secolo appartengano.

Accademie di Occupati, di Cessanti, d'Apparenti, d'Ipocondriaci, di Teopneusti... e tant'altre (Bologna'sola n'avea tredici) radunavansi ad ascoltare orazioni e poesie fatte unicamente per esser ascoltate. In quella dagli Apatisti a Firenze si faceva il istillione; cio poneasi in cattodra un fancillutto, gli si propocano diubij e quesiti, ed egli dovea rispondervi una parola sola: allora due accadenici scioglievano il problema proposto, dimostrando ch'era giusta la parola proferita da quel fanciulto come da una sibilita.

Quale concetto aveasi della poesia aliorchò il Frugoni spippolava contro l'avaro Gacco essania sonetti scritti da ser Lullo, da ser Lullo e da ser Lello, con note di ser Lollo e con una lettera di ser Lullo e cento sonetti il Casi per uno cui doves tre giuji è ahton Maria Borromeo padovano e l'abate Germani lodavano il cane Gocco ; e l'intera accademia de' Trasformati plangeva in versi il morto gatto del Balesteri, un'altru il Pippo cane vicentino f'sulla morte della

gatta d'un pittore di Mondovi si stampò una *Micceide* nel 1780 , poi dieci anni appresso una *Nuova Micceide* , rime di varj , tra le quali la migliore è questo epigramma del De Giorgi d'Alessandria:

Sulla morte d'una gatta

In due tomi ormai s'è fatta Delle rime più squisite Un' iliade. Insuperbite

D'ora in poi sui vostri onori, Sposi, musici, dottori!

A Venezia s' istitui un' accademia de' Granelleschi, unicamente per cuculiare prete Giuseppe Sachellari, pessimo verseggiatore, producendovi poesie bernesche, le quali corrispondeano al sordido titolo. In quella città una silinguellata di poesie usci nel 1700, quando il procuratore Marco Foscarini probii il Pulcinella dopo le ventiquatro ore. Altri s'accordarono per ridurre in ottave un canto per uno del Bertoldo e Bertoldino, e non v'è poeta che non abbia strimpeltato il colascione del Berni.

I trionîl però del Campidoglio erano riservati a una risma ancor più bassa, agli Improvisatori, alla Corilla Olimpica; al Perfetti, al quale per esperimento furono dati dodici temi sopra le scienze (8).

Intanto il Parnaso, come diceano, s'affoliava di alunni delle muse, che non sal se erano persone d'un tempo e d'un luogo, o piuttosto voci e organetti che ripeteano le stesse variazioni sugli stessi temi, nozze, funerali, preti, monache, abiti nuovi, nuovi nati; empienio dis sempre delle soitte ferravecche, y'arco d'amore, la face d'i-mene, le bitance di Temi, la falce del Tempo. Clui non rimo onde e sponda, pietra e cetra, Nice e infelieze è tin non chiamò cenori gli augelli, lancire le pecore e il venticello, edace il tempo, trisulco il fulmine, crudele la pastorella, morina Teti, occhibendato Amore, nicida la morte? per qual crine reciso di monaca non piansero

(8) II Galdoni assistite in Siena ad uni accidentis del Perfetti. a II potoi canti per un quinte d'ora delle istrofe alla maniera d'Innadre. Nunte canti per un quinte d'ora delle istrofe alla maniera d'Innadre. Nunte più betto, nulla di più sorprendente. Era il Perfetti un Petrarca, un Mitton, un Bousseus, innouman écomparire Pindero stesso « Memoric, e. 8.1 million calcalitationeria dell' improvisare ebbero grido la Amarilli Etrasca, cloit Tressa Bandettial, Liris Accardis, Fortunais Panistatici, il morrice Matto Berardi: In napoletano Gespare Mollo, improvisava in latino come il Gaglioffi, ecc. Ad Antolio Zoccili veronese furono conside medigile.

(9)

Venere e Cupido† per qual largifore di pranzi non si somodarano mercurio, Giunone, o alimeno Momo et Eber qual posessore di villa non fu chiamato Mecenate, e qual pirincipotto non paragonato ad Augusto, e qual poeta a Orfeo e Amfone che calimano i flutti e movono le pietre ? per qual venuta di principe non si apersero i tempi della Gioria, del Destino, dell'immortalità ? qual prota to assistito da Lucina senza che Apolio o Mercurie non profetassero un liberator della patria, un terror degli Ottonami in quel neonato, chi virrebbe placido marchese o sostumato cavatiere di Malta ? (9) Innocenzo Frugoni genovese, condannato a farsi somasco percibi caletto di famiglia nobile, totto col bisogno finchè a Parma, fatto poeta

Nè le muse devote, onde gran plauso Venne l'altr' anno a gl' Imenel fellei, Già si tacquero al parto. Anzi, qual suole Là su la notte dell'ardente agosto Turba di grilli, e più lontano ancora Innumerabil popolo di rane Sparger d' alto frastuono I prati e I laghi, Mentre cadon su lor fendendo II bujo Luelde strisce. e le paludi accende Fiamma improvisa che lambisce e voia, Tal sorsero i cantori a schiera a schiera; E tal plovve su lor foco febeo. Che di motti ventosi alta compagine Fe dividere in righe, e in simil suono Uselr pomposamente, Altri scoperse In que' vagiti Aleide; altri d' Italia Il soccorso promise ; altri a Bisanzio Minacciò lo sterminio. A tal ciamore Non ardi la mia musa unir sue voci ; Ma del parto divino al molle orecchio Appressò non veduta, e molto in poco Strinse, dicendo : Tu saral simile Al tuo gran genitore.

PARINI, Fespro

Se prende moglie un ricco cavallere, Un Oriando, un Achille, un nuovo Ajace Fan nascere i poeti: aste e bandiere Vedono tolte ai già tremante Trace; Additan di nipoli immense schiere, L'un sarà chiaro in guerra e l'attro in pace. aulico e segretario all'accademia di belle arti, trovò agio da cantar tutti gli avvenimenti della piccola e sontuosa corte e dirigerne gli spettacoli. Pronto ingegno, facile estro, buon coloritore ma senza disegno, abborrente dalla lima, per quanto talora volesse sostenersi con una scienza imparaticcia, abituatosi a soggetti comandati, non cercò mai l'ispirazione, neppur nell'amore, anzi neppur nell'ira, cui spesso servi; poveri concetti rinvolse in forma meschina, ementre avrebbe potuto meritar il titolo di poeta meditando e 'su-dando, s'accontentò di conseguirne senza fatica il nome dagli applausi della buona compagnia. Talor con enfasi, mai con delicatezza, di zeppe e luoghi comuni e fantasie mitologiche farcisce

E faran gli uol egli eliri in pace e in guerra Cosc che siar non puona ib in ciei alin terra. Nascerà, Italia, Italia, il tuo soccorio, E itoriranno in te virtà novelle, Gridano I vali, e vendono dell'orio, Prima che preso l'abbiano, ia pelle, ccc. Passason. Gierrone, e. IV.

Nè solo prima del Parini e da poeti ordinari, ma fin nei 1782 un sommo poeta, Vincenzo Monti, festeggiando la nascita del Delfino, figlio di Luigi XVI, preconizzava che

sul trono

Guiderà seco la ciemenza, e lotento Nei grato cor de' popoli soggetti Co' benefitj a fabbricarsi il templo, Sarà de' regi e degli eroi l' esempio : Amor del mondo intero Spene del franco impero.... Veggo latanto i trasporti Della Francia feddi....

ungo saria

Di lui le imprese numerarii, e quanto La futura sua gioria Vedrassi uu giorno affaticar i' istoria. Lo cbiameran le genti Il magnanimo, il pio, ecc. ecc.

Il cie come s' avverasse ognono lo ha vedoto. Ma che cercer fra il passalo : nel 1811 uni sentimmo ai plausi di ciuquata milioni di sudditi mischiarsi centingia di posticite voci che in un asgusto aconato preludeaso le sorti più stopende: poi vedemmo quel oconato, sui lior degli sani, senza il padre, senza la sloria, sovra una terra stranetra morir i guoto a seb ed sgil nita. carmi per nozze, per scommesse, per canarini e cagnolette, per piovani, per dottori, per alegria convivale, per campane o pestelli che lo frastuonano, per facolosi che il convitano; e intingendo in queste rancide panate, diturio versi a dettatura più che qualsissi altro dell' età sua tanto versegiatirice. E questa il considerò capo d'una scuola di acciabattatori di sonetti e poemetti, ove l'ampizione s'associa con una prolissità negetate a una faiscente sonorità, simili ai fantocci delle vetrine rivestiti di panni sfarzosi, ma dentro sono stopra (doi per l'archive di per l'accia dell' per

L'Algarotti conte veneziano, Algarotalus comptalus, menò vita di trioni in Italia e fuori, e scrisso di tutto, e di tutto incompiutamente e leggermente, azzimato sempre e in flocchi, col belletto e co' nel, anzichè col puri e vivi colori della realtà, incastrando neconogismi e improprietà accanto a frasi pretensive e arzachete, con diigentuccia stitica affettando trasposizioni, parole tronche, cadenze sonore mediante emistichi poettol, lambicata simmetria (11).

#### (10) Egli spera che dopo morte

Ne far's fole ogni loniano tempo folidice più sincero, e ne' miel carmi Non solo ceria esterior vaghezza Di forme o di fantassi, e cerio dono Facile di cauter, ma pur fra i l'umi Del difficile sili, come fra belle Adorne vesti signorii matrona, Troverà involte quell' gergie cose Che accondiamente trae poeta accorri Da la scienza, e dir s' ndr's Costut Vide o conoble moor le illustri sende:

- G. N. Cardella, nel suo Campendio della Storia della Bella Letteratura, la quale va fina il 417, commicia con il \*articolo sal regordi : An escape parte de potti del secolo XVIII ia palma ad un personaggio pure la maggior parte de potti del secolo XVIII ia palma ad un personaggio che, o si reguardi la richezza del gento, o la vessalità dell'i signe o degla in. E dopo afostato comence, e apollo, e der il golado d'Elicino a degla in. E dopo afostato com muse, e a pollo, e der il golado d'Elicino a dello conchiude: u Se gil proponag pertanto per l'ilisarte modello del lirico o dello sociolo pottate ia gioventa de un impeto diviso rappice verso le cienti per l'indice dello situato del Pindo; ed Il finoco animato del Frugoni, sparso per le di lei vene, produca i muori pottal all'inilia, mode rislatora possa almono in parte la pertilla grandi como, che na formò un giorno un cost decerono ornamento n. Espure l'autorità del Cardella è foundamento a ertitel posteriora se erito aposterio a ertito posterio a erti
  - (11) Del medico Coccil e di lui parlando nel Caffe, Pietro Verri diceva che

Di questi due e del Bettinelli si stamparono alcuni poemetti col titolo di Versi solotti di tre eccellenti autori (1375). L' editore mostra intendere dove sta il merito quando dice che costoro • non solo versi, non suoni e rime vane, na poesia vers, armonica, franca, nobile, colorita e spirante estro e ardimento presentano:... con l'esemplo "l'a l' istruzione, non in precetti che l'anime legano nate a volare, na ned disingano che le sprigiona -. Poi dandone la ragione e l' analisi, sostiene che la rima, col facile suo vezzo, lusinga i giovani ad una forma senza fondo, che rese servile la poesia; mentre lo sciolto non traendo bellezza che dai concetti, chi vi si applica dee cercare pregi sodi; così aver fatto questi tre, del quali rienata le lodi.

Ma in effetto che cos'hanno? prosa numerata, inevitabile ritorno di fantasie facili e smorifose come le imagini d'un caleidoscopio; coniano vocaboli inutili, o degli antichi alterano la forma e il senso; ditettansi della perifrasi; scambiano le ampolle per fuoco, il gonifo per nobile, il manierato per adorno; all'affetto surrogano circostanze pueriti si da immiserir anche i soggetti grandi. Il contempiare la sofitita eleva il Frugoni a meditar le ragioni del bello, donde poi lo distrae il valletto che entra colla cioccolatta. Il Bettinelli nell'eruzione del Vesuvio descrive i topi snidatti. (13). E si offrivano a

a lianno arricchito la nostra lingua colle loro opere, e el hanno lasciato libri pieni di idee grandi e nobili, adornate da uno stile che le rende uncor più legaladre ».

(12) Gian Gasione Rezzonico, autore di gonfi versi e di lonza prosa, comincia un pocma sul Sistema de' cicli dall' abil compiero che agita e mesce

Col dentato versatite atromento
La mattutina d'oltrenur hevanda,
E in lutida la versa cietta tazza
Del canuso Cinese arduo lavoro,
Frevida a Pata la discolta droga,
E di fragranza liquida e di spume
Ricca, sovra il capace orio colmeggia,
Ve' come intorno a lei cadendo il rasglo, ecc.

e lo finisce col pranzo:

Già dai bianco mantii vestito il desco Graio fumeggia di vivande: invito, Più che non l'epa dai digiuno asciulta, Fa del valetto vigile la cura. modello nelle scuole invece de'ciassici e in compagnia unicamente del Petrarca.

Poeis, storici, oratori, che costituiscono la letteratura d'una nazione, non la nutriranno di vera e maschia edoquenza se non derivandola dalla pienezza del cuore, dalla dovizia della fantasia, dalla forza del raziocinio, dalla convinazione della verità, dalla unità edievatezza dello scopo. Mancando le quali, poeti, storici, oratori davano altora del pari in un floscio e fatuo comporre che non si scopisce nella memoria e non si dipinge nell'imaginazione; e più non si leggono, perchè troppa fatica costa il legger un libro che nessuna ne costo a chi lo compose.

Il puinito, unico arringo aperto ali eloquenza, riducevasi a laboriose amplificazioni di sentimenti superficiali (13). Adeodato Turchi, campione delie idee libere aila francese finchè non divenne vescovo di Parma, con luoghi comuni e con pensieri negletti non men che le parole, declamava senza robustezza contro i filosofanti, gente che le prediche non frequenta, e che non si converte dal pulpito. Più severo e candido ma scarso di pensieri e di movimenti procede Giovanni Granelli genovese, applauditissimo per evidenza d'imagini e autore di tragedie sacre non infetici. Il Trento commoveva per la propria virtù, ma appariva incoito anche quando distraevasi in far quadri. Ignazio Venini s' affatica di giungere coll' eleganza alia forza; ma trastullasi in descrizioni e in caccia del nuovo, e colle locuzioni sempre in gala non riesce a velare il vuoto di cose. Il novarese Tornielli scrive colto senza affettazione, armonioso senza monotonia, elegante senza ricerca, ma tutto imagini e descrizioni, e il titolo affissogli di Metastasio del pulpito è sua condanna (15). Il

<sup>(13)</sup> Predicatore popularistimo al fin del seccio precedente era stato il gesista Ambrigo Cattaneo. Non lacció che frammanti le cartolites sparse ;
in l'attro valente milanese matematico Tomaso Cera le raccoise, en ca exò queite
Leziani stalla Bonoa Borte, che aincos il teggono. Il Over raccoista a Guido
Ferrari, che ce lo trasmise poi in bel latino, coine dell'immensa failes sostenosia in quel laroro si trovò ingramente compensato dalla propolaria
caso libro. È segue che una volta incontrò per via un forese che, colla stadera in spatia e con una forma di formagio stotte di breccio, natura giudo
questa sun merce, intanto che leggera un libro. Il Ceta seg il occasi de chiose
coa leggesse. — ol un bellistano libro, risposo il ecetajonici il nopadre Cattaneo, che tante volte ho udilo in S. Fedele, n fa Thoma Crea Vila,
(14) Come cempo della sepanno l'avanca l'avanca d'altora, a obtil espendo della sepanno l'avanca.

Pellegrini stordiva con un frondeggiamento d'imagini e di figure retoriche, allora applauditegli. In Evasio Leone parver merito supremo il far tronfio anfanato, e l'orpello di descrizioni appuntellate di luoghi retorici. Chi più legge ora i lodatissimi Masotti, Zucconi, Borgo, Nicolal gesuiti, e il Pletrarossa, e Sebastiano Paoli e Francesco Delola bresciano, il cui quaresimale • è di quelli che contrastano col templ e le vicende, nè temono le variazioni e gli insulti che il sempre volubil gusto degli uomini introducono nell'amena letteratura e nella sacra eloquenza ., come ce ne assicura il Dizionario degli uomini illustri? Staccandola dall'affetto popolare, riducevasi l'eloquenza sacra ad esercitazione accademica e blandizie d'orecchi, in nulla diversa da quella del foro o dell'accademie; il cuore lasciavasi freddo, la mente impersuasa, la volonta indifferente: voci, voci, ipotiposi e apostrofi; e non la mestizia che è il fondo di quest'eloquenza quando « le sia padre il Vangelo, la Bibbla madre »; e non quello stile nodrito dalle sante Scritture. che espone la parola divina con placida e famigliare dignità, e che

rifiuta ogni ornamento Se non d'oro e di solido adamante.

giudizi che non richiedono riflessione, reco un sonetto ove il Tornlelli ioda il Giorno del Parini : sonetto che vedo dato tra i migliori. Quando apparve, o Parin, 1º alto lavoro,

Onde il 100 nome andrà nel marmi liciso, Voltosi Apolio al divo acoio coro, Coal parè uni regal trono assico: Abblasi in don costul ia cetta d'oro, La cetra, cine lo temprai sul fiume Anfriso; E cinio per mia man dei saero alloro Colia e regno ed onor con me diviso. Quel di Smirne e di Manto a conì note, Superia ianoro pei too famode rosi, Timer d'invidia e di ressor ie gote. Ma pol, con senno più maturo e queto Pesalt i dotti ed aurel versi troi, Concordi venerray ii gran decreto.

Del podre Grandli si vales Maria Teresa per riprisilara a Vienna l'aso de'sermoni italiani ; il che fece egli con sommo appianso; e i cortigiani (osservatori delle cose piecole come i giornalisti) ammiravano l'arte con cui rannodava il discorso dopo Interrottolo per complimentar qualche principe che currasse. Egli mori nel 1770 rigraziando Dio di morire coll'abito di gesulia. Insomma scorgi nel predicatore un letterato che vuol farsi perdonare dal secolo lo stato suo e le massime eterne che è obbligato a promulgare (15).

Un' etoquenza bastarda pavoneggiavasi (a tacer la lucrosa codardia de panegirici principeschi) in dissertazioni di segretari o di accademici, e portentosi successi ce ne sono ricordati colla condiscendenza allora consueta. Ma lo sfoggio di amplificazioni e di figure retoriche

(15) L'abite Pranceso Purietti milanee, amiessimo del Maggi e del Nuratori, morto a Desio il 1738, che una ricea Misilocca che isapia quella di Brera; conduse a Mismo una rotonia di Arcadi, cie si piantò in casa del conte Perissati presidente dei seunto, e fece molte rime, aon inferiori alle polate d'aliora, e che per opera del Bioatteri furono stampate a Mismo, dal Malatesia 1750. Levismo como saggio questa sul predicatori:

Due gran predicatori una quaresima. L'uno per zelo, e l'altro per dottrina. La predica facean ogni mattina Con vario stil ne la città medesima. L' uno tutto apostolico e divino, Pariava con fervor sopra i novissimi . Ma con modi di dir trivialissimi . Poco usava ii toscan, meno ii latino, Ben si vedea pallido, e smunto in viso. Penitenie nei core e ne l'esterno: Scioglicasi in pianto in rammentar l'inferno. E sveniva in partar del paradiso. Sgridaya le rapine e la discordia. E'il sensa impuro , eli' è velen de l'alma : Con santa smanla battea palma a palma. Invitando a gridar misericordia. Ma senz' ordin, senz' arte, incolto e vario L' istesso ripetea con tuon feroce : Assai plù ch' eloquenza avea gran voce ; Parea, più ehe oralore, un missionario. Nei primi giorni s' affoliò la gente Tratta dal grido che di lui correa; Ma. mentre tutti santi li voica. Non conseguia di farne un penitente, E dopo en' el sudò come un' Elia Due settimane, gli uditor seemavano: E quel ch' eran rimasti shadigliavano, O a la seconda parte andavan via.

toglie il rigore scientifico del linguaggio, ingombra l'idea sotto l'inviluppo delle frasi, ruba il tempo al lettore, che ha diritto di venir istruito il più che si può nel minor tempo che si può; l'autore stesso rimane ingannato credendo aver chiarito un pensiero mentre non ha che trovato una frase onde contornario; crede averlo scolpito nella mente del lettore quando non l'ha clie fatto sonare al suo orscebio.

Un giorno che fervente egli Invelva Contro al peccato, un, elic presente stava. Col capo ogni suo detto accompagnava. Parea compunto, e, pover uom, dormiva. L' aitro predicator tutto erudito, S' esprimeva con frasi ornate e purc, Belle sentenze avea, vaghe figure, Ingegnosi concetti e stil fiorito. Schivo d' usar le sempliel parole, Solea con forme inusitate e belle Or carbonchi del ciel chiamar le stelle, Ora monarca della luce il sole. De la profana e de la sacra Istoria Dimostrava una pratica infinita: I santi nadri avea sopra le dita. E il gran Tertullian tutto a memoria. Per altro non porgea con mano medica Rimedio al peccator per farii buoni , Ma con l'esordio, un par di descrizioni, E tre Scritture egli finia la predica, Terso, dotto, sottii, chi l'intendeva L'udia con indicibile diletto: Ma predicava solo a l'intelietto. E per la volontà non la moveva. Pur, quando gli argomenti l'induceano A splegar teologiche dottrine, Il popolo ignorante e le beghine Nulla intendendo, il petto si batteano. Una persona, che più volte udi San Tomaso citare un glorno a caso, Pensò che de l'apostoi san Tomaso Facesse il panegirico in quel di-Dei due predicator chi fea più maic? Al parer vostro mi rimetto in tutto; L'un pien di flori non facea mai frutto. E l'altro era moral senza morale . . . .

E nella sacra e nella profana ebbe nome il Roberti conte bassanese. Amenamente floscio, e' non si stanca mai di voltar e rivoltare il soggetto, e i pochi pensieri rinfronzola di eleganziuece: eppur si fa ieggere volentieri per bontà di animo pacato e benevolo, e perchè porge în sè il ritratto dei vizj e delle virtù de' letterati d'allora e massime de' gesuiti. Ne' moltissimi volumi delle brevi opere sue è a vedere come egli incensi a tutte le mediocrità del suo tempo; a Giampietro Zanotti cigno immortale; al Tiraboschi limalissimo; all'Algarotti autore di opere gloriosissime, osservatore religioso di tutte le proprietà della nostra lingua; al Manara vezzosissimo nelle Buccoliche; al Barotti erede dell'armonia di messer Lodovico; al Bettinelli poeta tre volle venusto i cui sciolti sono splendenti, sonori, eleganti, risentiti da capo a fondo per tocchi animosi; e trovi nel Bertóla uno stile più bello della più bella primavera; nel giovinetto Pindemonti forza d'ingegno, vigoria di deduzioni, omerico terrore; nel Masotti un non so che d'isocrateo che diletica soavissimamente: perfino nel Vittorelli idee sublimi; le elegie alla Vergine di Francesco Maria Zanotti crede degne di leggersi nella camera di Mecenate; originale il Tornieili; il Granelli penna onnipotente, sommo, sovrano maestro e in prosa e in verso, nato a trattare co' re e predicare ai re; il Venini grandioso con robustezza d'ingegno ed energia di stile, maggiore del Segneri, da formar epoca nuova; Quirico Rossi, predicatore non secondo a nessuno. Appena dai bibliografi si sa oggi chi fossero il Berlendis vero genio in poesia, il celebre Scarselli, il Ghedini, padre d'un sonetto maraviglioso : il Tornieri scrittor puro e aureo, e altri molti aurei e ottimi Bresciani (16).

Colla solita aggraziata cascaggine descrive del Frugoni · la fresca e rosea carnagione delle guancie rilevate e sode, e l'unta polerrizzada ricciaja della ritonda zazzera posticcia, e il diritto e franco portamento della non grande persona, sostenuta da due ferme gambe, fornite di colmi e ben torniti polagaci : e diee che all'aspetto d'una bottigita o d'un pasticcio fumante ringiovaniva. Poi col complimenti allora consueti lo chiama poeta cor rotundo, attissimo, immortale, divino, e che · le grazie e i giucchi sattellano

<sup>(16)</sup> Se moite biografie si facessero come quella del Roberti, che il Tommaseo pose nel libro Di Bassano e dei Bassanesi tilustri, sarebbe riformata non solo la storia letteraria, ma anche la civile.

e scherzano e gli pettinano la zazzera e lo coronano di rose : tutte frasi, che, come quelle degli usuali giornalisti, si possono accumulare senza aver letto il libro.

E chi non vide quali laciamani si rimbalzasseno esos Itoberii, Il Giovio, il Ceratti, il San Raffaele, Gaston Rezonico, il quale af-follò tutte le quisquiglie del Frugoni in nove volumi, a ognun dei quali, diceva « per la materia e per lo stile potranao i noni convenire delle nove muse, onde la Grecia intitolò le storie d'Erodoto? « Non erano lodi compre a un tanto la riga, come da pol, ma efficiencenza dell' età cerimoniosa, che faceva ogni lucciola esaliare come una stella, e che non impedivano gli attacchi, ne' quali però anche l'acrimonia non andava spoglia d'eleganaz, a differenza di certi moderni, di cui la stizza non toglie la goffaggine, nè la maignità dissimula l'impotenza.

Vi fu che senti l'alito del rinnovamento; e dal favoloso Pindo, ove, sedendo in un aere artificiato, respingeano la verità della vita abituale per fingersi quella de' Greci e dei Romani, ed obbliavano la natura per un ideale capriccioso, alcuni poeti s'affacciarono alle realtà, conobbero esservi a far meglio che non intarsiare pensleri altrui in altrui frasi; ma, pur aspirando a rinnovellarsi, non aveano ben determinato il fine della letteratura, nè conosciuti i mezzi di raggiungerio. Melchlor Cesarotti da moltiplici studi sul forestieri imbevve buoni concetti intorno alla letteratura, senza però assimilarli ne farsene pro; e gonfio di vacua sonorità, osò fare alle braccia coi sommi, e credersene trionfante. Erettosi caposcuola coll'Imitare, ai circoli veneti, piacentisi della coltura facile come i parigini, innoculò il gusto francese; dettò relazioni accademiche non nojose, e con gusto giudicò i contemporanel: Insensibile però alla atletica nudità della letteratura primitiva, non solo la condanna d'aver fatto male, ma, hen più temerario del Bettinelli, mostra in che modo avrebbe dovuto fare; come di prosa affettata Demostene, così di turgida poesia rimpinza le austere forme di Omero, e guardandolo nel senso men filosofico, cioè non vedendo civiltà che nel raffinamento, ne smorza le magnanime audacie, torna dignitosi gli dei, ragionevoli gli uomini; surroga l'urbanità all'eloquenza, il cerimoniale all'imaginazione, e al colosso applica il panclotto e la parrucca, Meglio riusci con Ossian, dove impunemente noteva manciparsi, ed ornare a suo modo le mediocrità del Caledonio, che

gli illusi contemporanei faceano superiore ad Omero e ad Isaia (17).

Senza guste per la semplicità e per l'eleganza naturale, voleva anche la lingua si ringiovanisse coll'accogliere vocaboli e forme non solo di clascun dialetto ma degli stranieri, cioè de' Francesi (48).

Era un'altra espressione del vaciliare del nostri, daché, abbandonata la popolare infallibilità, braccavano le orne altrui. Taluno ergeasi sovra quel vanume di scribacchiauti? eccogli in coda un pedissequo pecorame. L'abate Chiari scombichera lussureggianti senevolezze, e dietro a lui uno seuazzare di romanzi morali.

(17) Eppure il Cesarotil mostrò conoscere in aliri questo scandalo allorcire a Saverio Mattel, cite tradusse i salmi in tsille metastasiano, scrivera: a I salmi possono elitamarsi vostri, giacchè voi per lo meno fate a metà con Davide ».

(18) Abbiamo del Cesarotti una lettera in dialetto al Lamberti, dettata con una nalurafezza che fa singolar contrasto alle sue i raduzioni, e mostra l'Importanza di adottare un dialetto per lingua comune, quand'anche noi si fosse glà fuito. Nal resistiamo alla tentazione di qui riproduria:

a Grazie grazie del vostro prezioso regalo. No v'ho risposto subito perché volca prima lezer de seguito e assuporar le vostre Stagion. No ve posso spiegar el gusto che le m'ha dà. Le ha trovade tutte beie, e ognuna nel so gencre tute ecelenti. Ste do quaderne în oposizion le fa un contrasto el niù saporito e picante. Un omo del mestier che fusse obligà a scieglier un solo de sti pezzi a esclusion del altri el saria più imbarazzà de l' aseno tra i do muci de fen. Le Stagion Campestri gha tutte le grazie de la natura : I flori glie xe seminai con profusion come quel del prai. Le Cittadiae fa la pitura ta più espressiva e la satira la più delienta del enstumi de la capital. I vostri ritrati no la cede al Caratteri de La Bruvère, e ste quattro scenete originali podaria esserve invidiae da Goldoni. In soma mi che ne son contentissimo in ozul senso. No digo che no ghe sia el so plú e'l so manco, e che forse qualche scropoloso no passa trovarghe qualche neo; ma mi, soprafato da le so belezze, no gho avudo tempo de badarghe, e compianzo chi se n'ha acorto. El dialetto venezian gira per vú acquistà la delicatezza elegante de l'atleismo. Anacreonte no gha gnente che superi la galanteria insegnada de la vostra Primavera. Complaseve de sio primo esperimento, e continué a darne el resto delle vostre composizion. E le farà che Venezia viva anche dopo morte. Ste certo de l'approvazion e de l'applauso del publico, ma sprieve solo i morsegoni delle bele del bon ton e de' so .... No saria de stupirse se un Orfeo fusse da novo malmenà dollie Bacanti. Ma zà i so furori al presente no porta bota, e no i poderia che servir a dar esercizio alla vostra nena, Addio, caro e bravo amigo. Aceté le nile congratulazion e le sincere proteste della infa cordialità. Vogieme ben, e conté sempre per el primo del vostri affetuosi estimalori . . . . n

sentimentali, sciatti e melensi. Dietro agli esangui tre ecceltuti diluvia la pomposa miseria de 'versi sciotti. Sazio del Pindo e di Tempe il Cesarotti volgarizza haldanosamente il finto Ossian, e le Muse italiche più non ridicono se non nebble e aquilloni e fantasime é figli del mare e abetti e arpe scosse dal vento e vaporose melanconie, credendo emanciazzione il cambiar livrea.

Non altrettanto profittava l'esempio de' migliori , perchè a imitar i buoni nel lodevole non bastano perplessi voleri. Da ciò, miserabile sintomo di deperito carattere nazionale, l'universale influsso francese, che rivelavasi vuoi nel Metastasio, che da Quinauit, da Corneille, da Racine, toglie a prestanza concetti e intere orditure; vuoi ne' controversisti, massime di Napoli, che dai propugnatori della libertà gallicana cercavano argomenti a favor dei re contro i papi; vuoi negli economisti che ripeteano senza discernimento le teoriche straniere. Falibriche, pitture, drammi, satire, romanzi nostri attestano un fastidioso infranciosamento. Quanto veniva di Parigi pareva un oro, e beato chi primo ne vestisse le mode, comunque a noi disadatte; commedia francese recitavasi a Venezia : un giornale francese usciva a Bologna nel 4781; il Parini bersagliava i nobili che non confessavano merito se non in ciò che scendeva d'oltremonte, fosse il sartore o una tesi filosofica; Scipione Maffei nel Raguet poneva in burletta cotesti che il parlare patrio lardellano di smorfie francesi; il Cesarotti trova che « la biblioteca delle donne e degli uomini di mondo non che è francese »; il Chiari si lamenta spesso che pensa francese chi nacque a Milano, che pare credano nulla si stampi in Francia di cattivo, che le donne il partar tosco ignorano per balbettare francese; e soggiungeva: « Abbiamo preso degli stranieri gli abiti, i lin-· guaggi, l vizj , ma non però spogliati i pregiudizj innumerabili nostri ». Di Francia venne il costume che, dotti e indotti, con intrepida fatuità sentenziassero d'arti belle; di Francia quello d'intarsiare un gergo matematico ai ragionamenti, perfino di materie morali; di Francia quello di derider quanto era riverito per antichità o per santità, e porre bersaglio a leggeri sarcasmi le cose più venerande.

Alcini scrittori si preservarono dai forestierume, quali Lorenzo-Pignotti che lasciò molte favole sbiadite, ma graziose, talvolta ennaturali, ma più prolisse che questo genere non comporti; Anerelio Bertola, che ne fece di più semplici, ma meno eleganti; il Leonarducci che nella comite adella Procidenza, e mentio, Idfonso Varano nefi-

Visioni, rinnovellarono ii culto di Dante (19). E Dante redivivo fu questi sajutato da' contemporanei, benchè la monotonia del concetto , la dignità affettata e le prolungate descrizioni l'aliontanino si gran pezza da quei sommo. Giancario Passeroni nizzardo, con un'anima tutta candore e semplicità, senti che la poesia poteva ejevarsi a qualche nobil fine (20), e descrivendo con jepidi anacronismi la Vita di Cicerone (21) in centun canto e undicimita e novantasette ottave, si fece strada a pungere i rei e far migliori i tempi (22). Col confidente abbandono delle immagini e dello stile, più somigliante a ciaria che a scrittura, ailetta il lettore, mentre berteggia i mali vezzi del secolo, ma senza fiele, chè fiele non avea quei dabben sacerdote. Però quella dilavata prolissità, quella floscia agevolezza d'improvisatore, tante locuzioni insipide, sfiancate, inurbane fanno cascare di mano quella pirlonea; mentre l'amor proprio s' impenna al diretto moralizzare. poco diverso da quel che dai puipiti suona negli orecchi senza toccare i'anima, appunto perchè troppo si libra suii' universaie (23),

(19) Cit il culto di Dante fosse morto nei secolo passato è un losgo comune. Dantegiarono il Maffor del duc composimenti per la nascito del principe di Piemonte; il Manfredi ne' due canti del Paradiro; Codino Betti nella Consumazione de recolt: Lodovice Sosti veronese, che la sapera tutta a memoria, fece gii argomenti in verso ai singuil canti della Divina Comedia, e il Morgani gli diceva ia Divina Consella 'esser tale da sentireste eresere con gii mui la intelliguara i l'ammirgatione (v. Pavezovavi, rajos del-Safel). Auchivi il berev vissato l'ilippo Rosa Moramdo difese Dante dagii appanti del padre Venturi.

(20)

Certi versi che sono, sto per dire, th animasso di gravide parale. Che sovenie el sientano a capire, La dotta listia più non vuoi sentire ... E più non vuoi sentire belar l'agnetie, chi anche troppo belarono fra noi ; No vaoi sentir parine di preporette. Ne d'ovali nel di capire ne di tuojo, Nè sentir sospirare i postorette. Ciference, e. XXIII

(21) Imitava In ciò il Caporali, che cantò al modo stesso la vita di Mecenate: ma vuolsi che Sterne dicesse essere stato dal Passeroni Ispirato nel suo Tristram Shandy.

(22) Parini, La recita dei versi.

(23) a Maia figura farà l'Imila d'oggi nel secoli avvenire in fatto di poesía, perchè i principuli poeti de giorni nostri, vale a dire Carlo Gozzi e G. Pas-

Questi el altri sentirono gl'impulsi del secolo; e se anche non li ajutarono, ne il secondarono colla perseveranza che nasce dalla persuasione, vuolsi lor sapere grado porchò, educando la poesia ai sentimenti onesti, le aprissero la via ai generosi. Giambattista Casti negli Animali partanti e nel Poema tartaro adolbobi di versi le politiche dottrine: ma ottreche ristucca un apologo interminabile, poco stenuto de vazci di sille, non porrem mal tri i fautori della tivili per fontanto per procace (24) che shordello l'ingegno a spinger al vizio la già troppo proclive natura, e passava di corte in corte, da Giuseppe II a Caterina di Russia, accattando danari ed applausi con un altro genere d'adultazione, qual era il dir male con ciascuno di tutti gli atri, e co di ripetere le sue novellacie, finche à Parigi mort d'indigestione; caro a quell'aultia ciurma per cui la poesia era un passa-tempo e il poeta un buffone (25).

Con migitiore successo Carlo Goldoni veneziano riformava il tearo, preda d'impresarj e di compagnie dell'arte aspiranti solo a trar gente col blandire i gusti volgari. Pochi furon meglio dotati di spirito osservatore e di vivace naturalezza d'esposizione: ma

seroni, al sono messi in espo che basti infiltare migliaja di rime per essere degni dei none. L'uno e l'altro di essi fa arrichto dalla natura di quanto ecretilo bastava per ornare la patria ioro di mille poesie marvigliore; ma l'uno e l'altro non hanno rivotto pigliar fatica, ed hanno sparso i componimenti loro di tante cose insipide, scianette, sifteralissime che non si possono leggere da uno che ani la diligenza e la perfecione in ogni componimento poelico; e per coimo di sciagura hanno guassio col loro escenpio tatti gi'insegni di seronda classe, inducenoli ola batte giù ogni cosa che vince loro in capo, come se la frettolosa facilità fosse l'unico fregio d'un componimento poetico ». Lettera del Bartetti al Carcano, 18 marco 1733.

(24) O gran silenzio intorno
A sè vanil compor Fanno procace
Se , del pudore a scorno,

Annunzia earme onde al profuni place.

Parini, La recita dei versi.

(23) a L'abate Casil, nel lungo Poema tariaro contro Caterina II e nel lunghishimo degli Arimati paratati contro le corti, à nasi mono nel e più cintère assai di Tersite — e più stolto ». Foscoo, II Gazzettino del bed mondo. E prospete : i El non avea urbanha di foccati, ne finativa del lette di descritioni , no proprietà di vocaboli , no ricchezza di frani, no novità di stile. La estate rima, di cei si el giovato, è metro d'ustore pigro, e per la sua triviale facilità rissee lediosa si lettori; non può nevee la sublimità del versi solotti, nel il nerbo celle terrine, no la messia dell'ottava ». egli copiava un piecolo mondo, differente dalla restante Italia: serjveva in una città dove la scostumatezza era sistema; e la libertà impedita dalle aristocratiche paure: siechė, costretto a chiuder gli occhi sui pubblici difetti, e non insinuare maschie virtù, pennelleggió I vizi, anzichė li riprovasse.

Sarelbe ecessivo rigore il pretendere tragica diguità dal Metastasio, divenuto tipo de 'melotrammatich G'intrecel egli geminio e fin triplicò; ogni tratto riconoscimenti per mezzi posticci; frequentissimi gli a parte e i monologhi obbligati; le passioni brancica non ritrae, limitandosì a tratti generalissimi, senza divario di passe o d'età: costretto dalla celerità del componimento a esagerar i sentimenti, l'erosimo muta in valenteria, l'amore in leziosaggine. Pure con arte egli guida lo situazioni, e conoscendo a meraviglia la decortazione tearitae, ritrivva luogli convenientissimi e colpi di scena decenti.

L'autore del Temistocle e del Regolo Attilio era certamente capace o degno di esprimere sentimenti generosi; ma l'opera in musica era stata inventata ne' primordi del servaggio italico per 'horpellare la voluttuosa mollezza de' signorotti, e per fare che i popoli ne' ricordassero, ne' desiderassero; e il Metatskos, anima onestissima adebole, non seppe, o non ardi volgerla a nuovo colle, e si sdilinqui in adulazioni ai Titi e alle Semiramidi d'altora: sposò l'eroismo, la gioria, la virtu ad una folla d'amori, a tutte le blandizia della vita; subordinando l'arte allo squisito senso musicale, coll languor monolono, la grazia accattata, le puentif frasi rittonono, la grazia accattata, le queriff frasi rittonono, la grazia accattata, le querifica della discono della della

E d'ogn' alma a suo talento, D'ogni cor la via s' apri:

ma la patria gli sa malgrado di avere, con si illustre esempio, confermato il melodramma nel dannoso ufilzio di snervare e spensierare gli Italiani (26).

Non ancora l'Alfierl aveva brandito il terribile

Odiator de'tiranni Pugnale, onde Melpomene

Lui fra gl'itali spirti unico armò (27);

(26) Gaetano Casaii, rinomato fra i comici col litolo di Cavadenti, a Veneria trasse gran folia al teatro col far declamare il drammi di Metastasio, Eccetto questo, i grandi podei del secolo passato Goldoni, Gozzi, Passcroni, Parini, Alfieri appartengono tutti sill'italia superiore. Perchè?

(27) PARINI, Il dono.

nè aveva fatto fremere le scene di conformità a quel suo detto: · Io credo fermamente che gli uomini debbano imparare in teatro

- ad esser liberi, forti, generosi, trasportati per la vera virtù, in-
- · sofferenti d'ogni violenza, amanti della patria, veri conoscitori dei propri diritti, e in tutte le passioni loro ardenti, retti, ma-
- gnanimi » (28). Vero poeta, malgrado la gracilità delle sue prose, era nato Ga-

spare Gozzi, e inteso dei fini della poesia, della quale or flagellava atrocemente i difetti (29), ora li commiserava; e veniva

(28) Lettera al Calsabiai.

Poche cose ei esposero tanto allo staffile del maestri quanto i nostri giudizj sui Metastasio, suit' Alfleri, su altri sommi ; prova che la critica tra noi non è ancora uselta dal banchi d'umanità; come il recare alterati e mutilati l nostri giudizi mostra che non fu educata alia probità. Noi aspiriamo a dar sentenze nostre, non le altrul, e appunto perciò ce n' è fatto easo. Pure qui registreremo giudizi pubblicati dopo il nostro, e da umori molto differenti.

Il Monti scriveva a Giovanni Rosini, a' 29 marzo 1807; a È forza che l'Italia, o presto o tardi, si persuada che Alfleri è un grande ingegno, ma mancante di gusto nel verseggiare, e il rovescio della natura nel dipingere ie passioni, che in lui sono tutte affari di testa, senza licenza del cuore n.

li Gioberti appunta nell' Alfleri a quel fare lirato, superiativo e declamatorio, che il ricorda piuttosto le amplificazioni dei retori, che i modelli dei gran maestri n. Gesuita moderno, II, p. 598.

E Ugo Foscolo: a Credo che lu sua smania di non dire cose comuni abitta traviati moltissimi begil lagegni. Onde crearsi un modo diverso dal consueto, abbandonata la civile e naturale favella, si piacque di lumbiccare agni frasc, ogni periodo, frugare negli antichi onde innestare nei libri nostri strane leggiadric e squisilezze che non possono essere da tutti gustale, nè costantemente seguite ». Prose letterarie, p. 313, ediz. Le Monnier.

(29) La poesia è oggi una....

> Che giunge nelle mani a questo e a quello. Glace la meschinella nel hordello Tutta sdrucita, sudicia, e maisana. Ben plange ella, e fa cenno alla lontana Quando le par vedere un buon cervelio, E dice: Aita alta! deli , frateilo , Cavami omai di questa vita strana, Vedi come m' han concia le persone : Chè rogna e lebbra e schianze no sulla pelle, E son pelaia e vo quasi carnone.

raccomandando la semplicità, che è già tanta parte del bello, e diceva:

1 poeti son oggi Salmenei Che imitan Giove nel rumor de' tuoni. La poesia è lampi e nuvoloni.... Cantate solo quando il cor si desta: Non vi spremete ognor concetti e sali Collo strettojo, fuori della testa. Studiate i sentimenti naturali.

E fate che uno stil vario li vesta, E che or s'alzi al bisogno ed ora cali...

Avrò sempre a dispetto Quell'armonia che ognor suona a distesa, Come fan le campane d' una chiesa... Pajon belli gli stili rattoppati Di più pazze ligure e tropi strani.

Io dico: Meglio parlano i villani, . Che non hanno Aristoteli studiati,

Chi vuol ben favellar, vada alla scuola Di semplici villani e villanelle, Le quali dicon quel ch'han nella gola..... Ogni pensier fra loro ha sua parola,

Senza tante metafore e novelle.

Amari casi costrinsero il Gozzi a vendere stilla a stilla nn ingegno singolare, e provvedersi di pane collo scrivere su soggetti

Or sono queste più quelle natamette
(Che albitatrono Orfreo el Anfloo

R tanti altri famost ? or son più quelle ?

Se non fra le dounzelle,
Fa chi lo riabbia almean un loco onesto,
E che renga una volla fator di questo,
Dove ogni uom disonesto,
Si vuol valer della persona mias:
Dove quanto deda,

Clascun mi tira, pettina e maimena, In casa, nelle piazze e sulla scena. — Così di pianto piena, Per liberarsi dui suo viver basso, Grida la vergognosa, e sia nei chiasso. allogatigii da libraj (30); simile alla rondine, che, quantunque donata di robuste ale, non può spaziar per l'aria se i pulcini a becco aperto le richiedono cibo. Il vivere poi sotto una oligarchia che non soffriva si discutessero le pubbliche cose, lo obbligò a restringe in piccola cornice i quadri dei soui Sermoni, l' opera di lui più squisita, e la sola di quel secolo che possa mettersi a riscontro del Parini sì per l'arte del verso, sì per l'ironico sorriso nodrito di mesta meditazione.

(30) Almen potessi non indegna e alquanto
Men oscura opra far che tregger carte
Dal gallico Idioma , o ignote o vili,
Alla lingua d' Italia.

in vili carte

E in ignote scritture lo m'affatico Con sudor cotidiano.

Sermoni.

## Anche suo fratello Carlo cantava:

Non credo si chiudesse vergiuella in monastero per servire a Dio; Ne che andasse a marilo mai donzella Senza uu gran pezzo del cervello mio. Il mio nome fin letto in opni ezla in opni essa si sa chi son lo, E uleuno forse Il cognome mi pose Di cliurista di tutte le cose. L'arte critica. Opere polemiehe e precettive del Parini,

Wha tempi (il lettore dovrà cercarli molto lontano?) ove, colla sterilità del comporre o colla fecondità di soli aborti, si accoppia una critica di intenzioni, o almen di pretensioni elevate. Tale non possiamo dire quella d'allora. Lo Zanotti per una dama dettò precetti poetici, che il Parini appaja ad Orazio e ad Aristotele, eppure fa la poesia - arte di verseggiare a fine di diletto ; la comedia rappresentazione di qualche lieto avvenimento, diretta a volgere giu animi a festa e riso : insomma non vede che forma e supernicie. Quel Lodovico Muratori (t) che con venerabonda riconoscenza

(1) Sio per contare fra i milanesi questo illustre modenese, che qui fu fatio prete, e l'umphismo visse attraccio alle casa Borroneso, poi come dottore della Biblioteca Ambrosiana, e chiamava la nostra la città del boso cuore, qui pubblici le Antelità del medio e no in sel voluni e, cgi il Scrittori delle cose italiche in ventoto (dal 1733 ai 51), e la Baccotta dello servizioni ; moltistimo juisto dal nostre Sassi, prefetto dell'Ambrosiana, Amicissimo del nostro Magal, e procurò impedire quell'assassimi che sogliono fare gli cittori d'opere posiume col pubblicar doi che un autore aven ripudito. Cere la nessi Borronoso istitaire un Accademia di morale e letteratura. Si grand'omo il Milanesi lo vedenano ora assistere ridendo ai burntitati, ora far indictiria, lecre fil caerciaj, procarera missioni; del che al solito gli vedivano befie e ittoli d'uportito, tanto più che coò losiare il gesniti zi atempo stesso che altri lo accasavano a l'omano cone cretto. Nepuro dalli spadecircial ando
de saltri lo accasavano a l'omano cone cretto. Sepuro dalli spadecircial ando.

sarà sempre ricordato dagli storici d'Italia, e che in materie variatissime portò una rettitudine di senso che suppli e all'erudizione e al gusto, nella Perfetta poesia ci da come ristoratori del buon gusto il lodigiano Lemene e il Maggi milanese (2); quegli

immune, e un Côrio minaceb ammazzario se non ritraliasse la frase posta unella prefazione, Corri ferocium aque agrattium hominum genuar. Egil sapera che queste ammazza cono serbate agli storiet e continuava intrepido; e quando it re ul Sardegum, avendo lurson il montentese, gli domandò: Come mi tratterete nei restri annoti? rispose: Come V. M. ratterà la mia patria.

(2) il già nominato abate Puricelli ( pag. 30 ) deplorando la morte dei Maggi, gli attribuiva nobili e sublimi intenzioni :

Le rime, vill omal per sogni vani O per mal saggi amori, in pregio el pose , Perchè con modi ancor nuovi e sovrani Il Bello e il Ver della virtude espose: E a la plù pura idea vôito il pensiero. Glovò col dalce, e dilettò col vero. i lumi . ond' ei vergò le dotte carte, Mostra chiaro l'ingegno e ardente il zelo: Egli del poetar santa fe l'arte, Gran maestro d'amore amando II cielo: E de l'estro di Febo, ond'era pieno, Ne fe bulsamo a l'alme, e non veleuo. Censore di costumi, a ferir giunse Le follie dell' età con grazie acute, Ma con amor plagando allor che punse, Arte medica usò per dar salute; E quel che altrul parca livido morso. Era rimedio, e a la virtù soccorso, l vizi rel, che ivan superbl lptorno, El con pietoso zel punse e corresse :

I vizi ret, ette ivan superbi Igtorno, El con pletoso zel punse e corresso; Ed In seena talor con riso e scorno, Sol per farti older, vivi gli espresse, Il vizio flaggliò stolto e rubetto ; Man coperto di rose era il flagglio. Se talora a caniar terreni amori Slogà florito il glovani listento, D' una granda l'amo egli canò gli onori,

D' una grand'alma cell cautò gli onori, Che fea con sua virtú nobil concento; E fe veder ne l'amoroso stile Che l'amor più l'anocente è il più gentile. Pur questi amari eosì puri, e degni Tanto affina col zel de l'alma santa madrigalescamente sibrato e fanciullescamente ricercato, questo robusto ma non bello scrittore, giustamente riprovato da Scipione Maffei, che pur da esso Muratori era dichiarato · il campione più vigoroso e coraggioso della letteratura d'Italia · (3).

Non nominerò il Bisso, che dà la ricetta per ogni sorta di versi e di componimenti, e dice che « i rimarj bisogna sempre averli alle mani».

I critici non avevano ancora adottata dal Voltaire l'erudizione piotetica e francamente mentitrice; nè il suo motto Giissez, mortela, n'appuyez pas era ancora divenuto l'impresa di quello stormo di giornalisti che da poi annuvolo e il buon gusto e il buon senso. Pure anche allora sorgovano o paradossali arditi, o sfrontati censori, che turbavano il galante accordo degli applausi; donde nasceano di quelle haruffe mercatine, che, a spasso della piche, rinnovano troppo spesso gli Italiani.

Il padre Teolaldo Ceva torinese pubblicò una raccolta di sonetti con critiche osservazioni, ed una dissertazione intorno al sonetto in generale. Preteriamo la poca sua medestia d'inserime sei di propri. Girolamo Tagliazucchi, cho preparva una raccolta di poesie o prose per le scuole, gli suscitò nemici, e il dottor Biaglo Schioto di Este pubblicò contro di lui il Filalete In due tomi; il Ceva e suoi anici risposero, e per quanto si intromettessero il Quadrio e lo Zanotti, non si pobi impedire una villanisima avvisaglia.

Più aspro lattagliero fu il gesulta Giulio Cesare Cordara alessandrino, che in died dialoghi lattè la smania delle usanze straniere; volle tentar novità, quando si peco vi si aspirava, coll'introdurre egloghe militari, che escisse in italiano, poi tradusse assal meglio in latino, lingua dov' ebbe stupenda abilità. E son famosi i suoi quattro sermoni (5), ove col tono di Giovenale scarrifica la clartalamena de falsi cruditi. E gli eruditi vi si riconobiero, e il destato vespio si attaccò a lui non solo, ma a tutti i gesulti, sinchè Chemente XIII ordino a questi di più non rispondere. Rimedio eroloo i

> E gli erge affine a si sublimi segni Ch'anehe in cantar d'Eurilla al ciel sol canta, E cerca ne' bei sensi il canto plo Co' suol amort innamorarta a Dio.

- (3) Lettera dei Muratori al nipote del Maffei.
- (4) Lucii Sectani Secundi Q. f. de tota graculorum hujus atatis literatura

Apostolo Zeno, Il felice precursore del Metastasio, appuntando la presuntuosa biblioteca di monsignor Fontanini, mostrò vastissima erudizione letteraria, e nel Giornale de Letterati giudicava con acume senza invidia, e si teneva in corrispondenza col migliori di tutta Italia.

È dalle nostre storie letterarie dimenticato Pietro dei conti Cappio di Bergano (1680-1763), che stitui un non triviale Perrgone della poesia tragica d'Italia con quella di Francia (Zurigo 1732), Alla quale appone la scarsa dignità de' protagonisti; le passioni amorose attribuite anche agli eroi che n'erano meno suscettibilii, e nelle posizioni ove meno vi si poteano abbandonare; la -compileza lone degli accidenti sostituita al patetico delle situazioni: di rimpatto la trova superiore alla nostra nell' intreccio, nelle esposizioni de precedenti e de' fatti che non sucedono sulla scena; eni mezzi che preparano, sospendono e conducono alla catastrofe. Riprova lo stile delle tragedie Italiane, ma anche nelle francest trova censurabili i concetti, e l'abuso di figure, le inutili parafrasi, i superfiui epiteti, cose tutte disdicevoli allo stil naturale; e appunta motti pensieri el espressioni di Cornellio.

Uom si sgomenta a pensare qual Immensa fatica dovesse costare la Storia Letteraria al gesuita Tiraboschi, bergamasco, professore a Brera; e si dubita che una vita sola hasti a scorrer tanti libri, verificar tante date, appoggiare ogni asserzione. Eppure esso non vi durc che undici anni. Ma così attento e fin distuttimente nojoso nel verificare nomi, date, edizioni (3), con un cicaleccio di forme si poco variate, di passaggi e comessioni stenate, di lingua negletta, non discerne il genio dalla mediocrità, tutti trovando grand'uomini; mai non penetra sotto alla buccia, nè trae ispirazioni dai libri che pur leggeva coscienziatamente; deluce il mentio d'un autore dalle koli che gli si diedero, fosse pur dall'amico e fin dall'editore, o sultivisida o nell'orazione funchere (6) strantuma e sceinze e gli auticipatio nell'orazione funchere (6) strantuma e secineze e gli auticipatio nell'orazione funchere (6) strantuma e secineze e gli auticipatione con consideratione della contralizzazione della contralizzazione della contralizzazione della contralizzazione di mentio della contralizzazione della contralizzazione della contralizzazione di contralizzazione di contralizzazione di contralizzazione di contralizzazione di mentione di contralizzazione di contra

<sup>(5) «</sup> Di Benedelto Bordone appena mi tratterrei lo a pariarse se una quisilenza sud dilatatira qui non el si offirse, e cie nen vuol passar renza susmere cicir se fosse padorano o veronese, e, ciò de più Importa, s' el fosse o no il padore del celtere G. C. Sealignero, n. E sel intere facciale cocque in ati de cussione attorno autore cie appena erede degno d'esser mentovato. T. VII, p. III, psg. 4169, 1175.

<sup>(6)</sup> a Gioachino Scaino da Salò fu un del più Illustri (giareconsulti), E NE È

non informa delle opinioni di questi e del merito retativo; non s'accorge che attorno a loro si moveva un'intera società, non osserva che cosa ciascuno avesse ricevuto, e che cosa contributio al proprio secolo: ne da tanti volumi morti seppe ricavare l rimasugli e tostimoni della vita, ne mai elevarsi a quel punto di prospetto, donde si coglie l' unità armonica. Appuntato di irreligioso dall'inesorabile padre Mamachi, entiro nella propria coscienza, e si tenne sicuro. Appuntato di avere tocco il Petarna, egli professa che questo è l'idolo suo, il suo croce, e d' idolatrare il canzoniere (7): riconvento d'alcune opinioni, non cosa disdire ai suo critici; e porchiquesti talvolta sono diametralmente opposti, e' si duole - di non poter corrispondere alla loro gentilezza col dar ragione ad ambedue - (8): antir era di gusto nual sicuro (9).

Oppositori pungenti trovò gli spagnuoli Lampillase d'Artaga, che tolsero principalmente a scagionare I lor nazionali dalla tacela di corruttori dei gusto. Erano essi di quei gesuiti che, cacciati di patria, qui ne cercarono una nuoya, e ne adoprarono la lingua in modo la porgi fra nostri. Del quali (10) è qui memorabile l' Andres, che

TESTIMONIO l'onorevole Iserizione a Iul posta nella sua pairia, dappoichè egli fu morto nel 1608... Paolo Zanchi bergamasco... meritò d'essere encomiato enu orazione funcbre da Giovita Rapielo n. T. VIII, L. II, C. IV, n. 19. e passim.

- (7) Lettera al padre inquisitore, (8) Vol. III, pag. 434.
- (9) Il gesulta Zacearla fe una Storia letteraria d'Italia, vere giornale
- di molta eruilizione e non ordinaria franchezza. Con questo, ma più cogli scritti l'edogici e archeologici provocò chiassose dispute col Concius, col Mamachi, coll'aliate Capriata, col Muratori, col Lami, col difensori del falso Febronlo e del vescovo Ricci.
- Anche II breselano Mazzoechelli, ne' suol Serittori d'Italia, di cui sveninraiamente non si pubblicarono che le due prime lettere, informa delle particolarità bibliografiche e biografiche con portentosa esattezza, ma nè delle opere porge un concetto, nè l'autore colloca col contemporanei.
- (10) Voglian nominare Autonio Eximeno, che fece l'Origine e respote della messire, appeaulo che questa sia parte delle numeratike, ma solo non prosodia del linguagelo: Vincerno Requeno, che nel Risialtimisento dell'antamanorie preferente scoprire le regione è l'indicé della musica greca, sestindendo anch'esso le materimistiche; il Calugros messisano, ha cel Storia deri Messiro e alta california è importamissima: Loreno Bernas, les discidente della terra e delle lungue, e il Catalogo delle lingue son dei primi fellei teutaltri di Bilogia comparsia.

diede l'Origine e Progressi d'ogni letteratura, haldanzoso assunto, sostenuto con estese ma superticali cognizioni; e poiche egli sentenzia senza reara nei motivi de'suoi giudicata, nei esempi per poterii accertare, il lettore pochissimo profitta, nei impara l'indole generale delle nazioni o quella dei particolari autori. Il Lampillas foce un saggio storico sulla letteratura spagnuola; l'Arteega in Storia del teatro musicale, dove trova la lingua nostra pusillanime, e nella prosa mancarci « uno estitore che rimissa a luffragi della nazione »: e ripete che la letteratura non dev'essere « ministra di divertimento e di piacere » ma « stromento di morale e legis-lazione ».

Pensate come se ne scandolezzarono i pedanti! Ed è notevole come tali ardimenti venissero da gesuiti, ai quali pure apparteneva Saverio Bettinelli. Franco pensatore, in corrispondenza col Voltaire (11). egli in un poemetto derise il farnetico delle raccolte; nella tragedia Serse ardi far comparire l'ombra di Amestri; nel Risorgimento d'Italia diede una storia mediocre, ma la migliore di quel tempo. Fu uno dei tre eccellenti, e ai costoro versi egli antepose certe lettere di Virgilio dall' Eliso, ove loda il Petrarca con riserbo, schiaffeggia i belanti petrarchisti; fa una scelta rigorosa del poeti; per migliorarll suggerisce di decimarne il numero, non imitino troppo, e s'abbandonino alla natura; chiudasi l' Arcadia per cinquant'anni; le accademie non ricevano se non chi gluri voler essere mediocre tutta la vita; pongasi un grave dazio sulle raccolte e sui giornali. Ma il mondo, che non studiava Dante, s'infieri allorchè egli malmenò Dante: ed oggi pure egli ne resta in abominevole nominanza presso coloro che nè Dante leggono nè lul. Noi, che non

## (11) Voltaire seriveva al Betlineili:

Compatriote de Virgite,

Et son secrétaire aujourd'hui,

C'est à vous d'écrire sous lui:

Vous avez son ame et son style.

Netle Lettere sull'epignamma deservire placevolancite unu nua visita e Valiance, Questi, loritato poscis dal Bettinetti a visitario a Vernoan, risponita e Ben velette che non mi dee garbare il venle in paese ore sile porte della città sequestrano il liftet che un porevor valgatione ha nella sua sacce; soni posso aver vogita di chiedere a un domenicano licenza di pariare, di perserve, di leggere, e vi diris scheiber che codesta vigilenea schistirio dell'Italia mi fa orrore. Gredo la busilite di San Pitero assal bella, na anno più unon libro inglate, sertitui libramanere, che entionita colonne di marroro ». sappiano scandolezzarei di chi escretta il prezioso diritto di giudicare in luogo di credere, molti de'suoi appunti troviamo veri, troviamo anche acuti; se non che ha il torto di arrestarsi sulle particolarità dove era necessario guardasse l'inisieme; fa da Virgilio crittara l'aucore che più a scosta dalla virgilio aramonia, misurar i nettucio passi del genio colle regole del minuetto. Ma forse più largo campo presero i molti che lo confutarono, non eccettuando l'ingegnoso Gassare Gozzi? (12)

Tutti già mi suggerite la Frusta Letteraria, forse il solo giornale che rimanesse di fama popolare. Giuseppe Baretti torinese (13), autore

(12) Il fraseggiare bestemmie contro il Bettinelli è un luogo comone di chianque scrive di letteratora, ma che pochi l'abbian letto me lo mostra la somiglianza degli attacchi. Per saivar le mie spalie dai non aver fatto eco, dirò cu'egti dat maggior dantista dell'età nostra era chiamato maestro e padre (Foscoco, eniatolario vot. 1, p. 80): e che nel miglior giornale dei secolo passato si scriveva: · È comparso un libro in Italia, rhe è uno de' più benemeriti libri che da moito tempo siansi fatti, e sono alcune Lettrre di Virgilio all'Arcadia di ttoma . . . L'autore dà un giusto valore alle cose ed agli originati che el erano proposti d'imitare elernamente sotto pena di riguardare rome reo di lesa pedanteria chiunque osasse oscire dello strettissimo giro stabilito. La maggior parie dei lettori si sono scatenati contro la verità, che veniva in quelle lettere appunziata e, direi quasi, dimostrata; pure delle ristampe di quel libro se ne sono fatte, e mi vado lusingando che, sparsi qua e là ve ne siano moiti de' sediziosi, e che il regno de' pedanti sia per durar poco n. Pierao Venni nel Caffe. Costoro poi, che ad ogni libero e sentito giudizio rinfacciano t'autorità, osservino la diametrale opposizione di giudizi intorno al Bettinelli nel conte Naplone, persona stimabilissima, e in Camillo Ugoni, tre volte stimabilissimo. Finitela una volta, o reverendi maestri, di buttarel in faccia ti dotto A e l'erudito B: opponete ai nostri giudizi i giudizi propriamenté vostri, e, che mostrino avele tetto gli autori, a eut ei accusate di scarsa riverenza o di eccessiva. Voi (lasciatemelo ripetere ) avete la vostra testa, noi la nostra, ed esciamiamo con Senera: a Gli è vergogna, il giudicar sempre a su voto altrul : Questo l' ha detto il Tiraboschi o il Ginguené, il Milizia a o il Cicognara. Sta benn : ma tu che ne dici? La Gazzetta tale e l'Ipern critico tal altro sentenziarono così e così. Sta bene : ma come ne sena tenzii tu? E fin a quando starai al freno d' on altro? Qua, portaet alcun u che di tuo. Turpe est ex commentario sapere. Hoc Zeno dixit: tu quid? u Hoc Cleanthes; tu quid? Quousque sub alio moveris? Aliquid et de tuo a profer n. SERECA , Ep. 33 7,

(13) Auche il Barctti si piacque assaissimo di Nilano, ov' ebbe lunço soggiorno e caide amicizie. Il Firmion avengli doto speranza di quivi impiegario; ma avendo egli stampalo qui il primo volume delle sue Lettere, il ministro di di capitoli, ch'egil stesso confessava non valer nulla più dei tanti attricontemporanei, e di viaggi in lettere rinazifate d'accidenti minuti e generici e di leggera osservazione, ma care per spigliato e rapido stile, il che rende pol Incomparabiti le sue famigliari, cominciò in Venezia a sparrazzare le posticce immorbalità, e menare la -metaforica sua sferza rabbiosamente addosso a tutti que' moderni goti e sciagurati che andavano tutto di scarabocchiando commedie impure, tragedie balorde, critiche puerili, romanzi bislacchi, disseriazioni frivole, e prose e possie d'ogni generazione, che non hanno in sè la minima sostanza, la minimissima qualità da renderte o dilettose o razionevoli al legziori e alla patria ».

Qual nobile arringo se egli avesse guardato a qualcosa più che la forma; se avesse compreso l'importanza della franchezza e della sincerità nell'arte; se alla sensata intuizione avesse accoppiato alti sentimenti, veder largo, le corroboranti ispirazioni del patriotismot Certo egli è lontano dall'impertinenza di quel fu nostro contemporaneo che introdusse di giudicare venti, trenta opere per ogni articolo di giornale, na quanto poco non sa egli I come sprezza ciò che non comprendet come abusa della hefa inverconda contro gene da tanto più di lui! come s'abbandona a irosa ed invida personalità, e tutto riferisce a sè stesso, senza discernere tempi e studi! Di Dante dice grossolanità non minori di quelle del Bettinelli: a l'ilicia pe s'usi sonetti

Portogallo levò romor grande, quasi fosser oltraggiose alla sua nazione. Allora il Baretti se ne andò, ma con gravissimo rincrescimento, che espresse in un' epistola ove ricorda

Oroamento stopendo di quella Combertia Che cara unicamente fu sempre all'alma mia. E perché insingarmi con modo disonesio Di farmi passar tutto della mi vita II resto Sotto l'ombra diletta di quell'augusta mole, Perché durmene lante replicate parole, E pol all'improviso piantarmi un porro in mano, Delodornia, selentarmi a cavarmi da Nisiano?

Quanto son poterti questi versi, tanto è grasiona il a leitera 10 novembre 1761, ova a l'rasicio Filippo deserve le deltire del villeggiar in casa lanboauti a Cavaliasca ce D'artini, coi Tanzi, col Passeroni, coi Balestireri, coi Biesti el dittiri e canti, sooni, poesie, cibi sectil, vini grati e passeggiatele, e rias e giucchi del canna de ajulo siono a notte chitusa, si espuno alternamente. Gi'langeni, i Francest, gli Austriaci, i Prassiani, i Moscoviti balinglino e si distrieggano a voggia losove a non no importa un fil di paglia ».

is Paners.

all'Italia crede degno « d'una buona staffilata sul deretano, per ogni verso »: nel libro Dei delitti e delle pene non vede che « una cosaccia scritta molto bastardamente » e confonde il Beccaria cogli Algarotti, coi Chiari ed « altri tali balordi che non sanno neppur mediocremente la lingua del paese • (14); il Verri gli è • un sacciutello che crede saper tutto e non sa nulla; una bestia piena d'albagia come d'ignoranza, che mostra d'aver avuto dalla natura un buon pajo di calcagna da ballerino, non una testa da político e da filosofo »: il Caffé, « una delle più magre bustonerie che si possano leggere »: gli autori di esso « invincibili ignoranti» e peggior di tutti il Verri, cui intima che « ci vuol altro per aggiunger ali' altezza di scrittor periodico ., e protesta volerlo . render tanto ridicolo da fargli maledire chi gli ha insegnato l'alfabeto » (15). Del nostro Parini ammira il verso, ma l'esorta a ridurre i suoi sciolti in ottave o terzine; e in ottave o terzine volca si scrivessero le tragedie. Trascina alle gemonie come un pappagallo senza ingegno quel Goldoni, che porrem sempre in testa ai comici nostri (16), mentre è dimenticato quel Carlo Gozzi ch' esso tentava opnorgli come il genio più meraviglioso dopo Shakspeare. Frate pazzo, frate birbologo, scimunito arcade, sozzo majale e tali altri abomini sputa sul padre Appiano Buonafede, uomo eruditissimo e scrittore vibrato e agevole, il quale trattò temi seriissimi, come Delle conquiste celebri esaminate col diritto naturale delle genti. impugnando la ragione delle spade; la Storia critica e filosofica del suicidio, e principalmente la Storia ed indole d'ogni filosofia,

<sup>(14)</sup> A don Francesco Carenno lettera del 13 ottobre 1770. E al 19 gennajo 1771: n Ho veduto un libro del Bercaria, che ci vuol insegnare a serivere con buono sille, senza saper esil stesso un'aren nè di sille nè di lingua. Il pover uomo s'è l'ambierato il cevvello per esprimersi in modo da non esser inteso, se non fosse di quell'altro cevvello hujo del ronto Verno.

<sup>(15)</sup> Passim: e come economista lo shatacchia nel N. XXII.

<sup>(16)</sup> Augurlamo agli autori la Iranquillittà d'animo del Goldoni, il quale concidiadera le sue Memorie così : Se vi fosse qualrie scrittore che volceso occuparsi di me non per altro che per farmi displacere, perderebbe il suo tempo. Io son nato pacillo; no conservato sempre il mio sangue freddo: netla mia chi leggo poco, e non leggo che libri di diverimento n.

Criticato da Dideroi, andó n trovario; e dice che, qualvolta seppe d'aleuno rhe gli portava astio, egli andó a cercario e distaganmario. Petice chi si sente questo coraggio, o non ha deiraliori così spregeroli da creder viltà il riconciliarseli!

dove gli autori e i sistemi sono giudicati con lealtà e indipendenza (17).

Que'triviali che cantano come i giornalisti intuonano, presentino il Baretti come introduttore del buno gusto; a smentiril hasterebero coloro che nominammo fin qua, basterebe il Parini, che insteme col poetleo uni il merito critico. Perocchè s'inganna chi del gusto fa l'opposto del genio. Il genio è il gusto nel suo impeto creatore; il gusto è il genio nell'esercizio di sua scelta; e l'un è l'altro sono un'impulsione quasi instintiva a preferir il bello, sebnec con diversa intensità. Ne mai il gusto impacció un talento vero un'emozione sincera; e mal si reputano essenza del genio quelle irregolarità, che provano soltanto come allo spirito non basti forza per glunger alla meta senza traviarsi nel corso.

La lingua è la nazione; onde non è meraviglia che così spesso gli Italiani tornino a queslo campo: che se i grammatici ne fecero l'arena di corse di nani, i forti pensatori vi si addestrarono, massime quando restavano rimossì da più seri argomenti.

Son motte e non tutte letterarie le ragioni per cui la lingua nostra non poté mal ridursi una, viva, popolare, e rimase stiracchiata fra pedanti e libertini. La Crusca dormiva sul suo frullone; alcuni seguitavano la facile faitea di spogliare classici per limpingure d'inerte opielnea; il dizionario (18); e mentre da una parte non si

(17) Acciochè neppur l'originalità dell'infimita sia concessa agill Aristarchi olteral, direno nel il Buretti accessa il podre Bonnolic d'essere originoscochiata e antipoplatico, e che esso Baretti fi atecisto anche in siampa e sini in francese d'essere nella sun Pranta condigivos dal registili, e de che il laurato si scagiona. Vedi il N. XXX netia risposta ai Bur pedapopo. Giacchi delle prolegie del politicari odiervi non si ha cuore di ridere, si legamo quelle che il Baretti Baretti alexe iniorno aita guerra d'America, sascierando don Francesco Carcano a che se in questo anno l'Inghillerra non disfà l'America, in discre : c fa volt che e periodi diamericani siano in parte sternolosti e sabribati dal mondo, come besi si merisno ».

(15) Bene meritaron Ginseppe Maria Bianthial di Prato, the stampó la Difras di Dante, Icciona nella quale si mostra che lo stite della Divina Comedio non è cozo e involla, no denni legipadro e gentile... e che la tettera di Dante è molto utile al predicatore (Firene IT18); il canonico Puolo Gagiarda, quiore di Gino oserrozioni; li Diosaco, che tese stet dialogia della lingua toscana; il Rognet, e meglio il bologoses-Coritedii che el diservo utili, se mon rasionate exammaliche. La divi notoccio genera in tai fatto è quello di ammetteva purezza fuor de' vocaboli catalogati, da un'altra disputavasi al dialetto migliore il diritto di lingua nazionale.

Dachè il Boccaccio sviò lo stile italiano da quella semplicità che è propria de' linguaggi analitici moderni, e in cui già si cari esempi aveano dato Dino Compagni, i Villani ed altri trecentisti, in due scuole si divisero gli scrittori. Gli uni vagheggiano la naturalezza. persuasi che non sia lingua se non la viva e parlata; che lo scrivere sia un pensato conversare, e perció deva imitar quelli che ben parlano, con forme naturali di costruzione, e tenendo serva la parola al pensiero. Gli altri aspirano a un linguaggio appartato, creazione degli scrittori e delle accademie; donde frasi e parole d'uso riposto e impopolare, e giro di periodo artifiziato, e cumulo d'incisi, che sarebbero ridicoli nei discorso, e si credono eleganza nella scrittura. È noto come sul Boccaccio armeggiassero i retori del cinquecento; ma mentr'egli rimase l'idolo degli uni, altri o col Baretti s' indispettiscono di « que' periodi che prendono tre miglia di paese ., e conchiudono che . la lingua adoperata da esso sia per lo più ottima, e il suo stile per lo più pessimo »; o col Giordani pronunziano che esso e il Bembo « dislogarono le ossa e le giunture di nostra lingua per darle violentemente del latino le forme che meno le si confanno »; o con Ugo Foscolo che « la troppo ammirazione pel Decamerone insinuò nella lingua infiniti vizi, più agevoli a lasciarsi conoscere che a riparare; e guastò in mille guise e per lungo corso di generazioni ie menti e la letteratura in Italia . (19).

Quindi anche due maniere di critici; gli uni vogliono cose

Pietro Bergantial veneziano initiolare: Veci tintiane di autori approasti dalla Crussa nel veceziolario di essa no registrate, Venezia 1745; la jiu sittie, il Vacabolario di etta intrazardo. Non vuolsi dinentieare La Crussa procesa zale, overco le coci de la lingua intenana ha preco dalla procesande (Romu 1728) ove Antonio Bastero mette un paradosso, che più lardi come novità trovo motili fautori in italia, cicle che la lingua nomira devit dalla provenzale, ossia dalla romanza. La letteratura mostra era nacora abbastanza collivati novi moti in disulta Antonio Instentiano fece a Parigi un dizionario, una granumatte e motie editioni dei nostri classici; altre ne esegui il Rolli a Londra, ovei il Baretti dide un dittionario, c unditi settiti prorqi e motie stampe d'altrui; il qual Baretti al lagana mai delle molte cose scoavenicati colà stampeta da Initiani.

<sup>(19)</sup> Discorso IV della lingua italiana. E si guardi bel paragone che ri fa del Boccaccio con Tucidide.

cose, fin a negligere la forma, ignorando l'initimo nesso del pensiero colla parola, e come non si dia nettezza di concetto senza precisione di forma; gli atti valutano il pariar d'un uomo, non l'uomo dal suo pariare, e un'idea triviale od anche faksa stimanmeglio che una insigne e nuova, espressa meno perfettamento

I filosofi milanesì, intenti si altargar I confini della lingua, pretendeano cisacomo polesse serivere come gli cadeva dalla penna, fossero poi i modi Italiani o latini o tedeschi, e ne diedero precetti ed esempi nei giornale del Guffe (20). Libertinaggio indegno di chi abbia polso di patria carità, che, accusando di povertà la propria favella prima d'averne cerche le ricchezze, avrebbe recato a non potere essere più intesl.

Il Parini invece, Pier Domenico Soresi di Mondovi, buon graumatico e autore di poesie e novelle, precettore in casa Serbelloni; Cariantonio Tanzi, Teodoro Villa professore d'eloquenza, veneravano i classici, voleano in essi si studiasse, ma senza farsene plagiari, senza per essi repudiare le forme viventi e le parole sopravenute colle nuove cognizioni.

Il padre Alessandro Bandlera senese, scontento del metodo d'istruzione de gesuiti, abbandom questl, compose nuovi libri da ció. Fra questi nel 1756, stando maestro a Milano, ne diede fuort uno De pregiudizj delle umane lettere, ove unici modelli del bello stile proponeva Il Boccaccio e se stesso. Quale abblam nol migliore oratore del Segneri? il quale diceva essersi contenuto \* dentro i limiti di quella facilità così difficiotosa che rende Il dire quasi simile ad un

(40) Al Coffe, comindato a stamparal II 1764 colla data di Brescla fallo i ramo agenute, l'aucravano Pietro del Alessando verre, Rocearia, Lamberto-gil, Alfottos marcinez Longo brianzando canonico di Santo Stefano, che pod i represenzo di divitto coclesiastico melle Soude Palatine, il maternatico Pital, Giuseppe Colpani, Pietro Secchi, in uno del primi numeri leggosi: — Gum sit cie gli notori del Caffe sieno estremamente portati a preferrire i deca alte parce, ed essando intimiciastimi d'ogui laccio inguisto che imporra si voglia ai-l'onesta illerità de'anol pensieri e della ragion ioro, perciò cono venati in parere di fare solome rinnutzia alla praezza dicita loscenza farella mi-lansandro Verri poi al disdista nella prefazione al Detti memorabiti di Soranterindo i a Corto ono è indizio manifesto di mino servite quanto il contraffere i costumi, te forgie, ie opinioni, la lingua altrui, Quinda i dolgono impamente senza profitto i nosti telestrali che coma in nostra farella sia guasta per la mescolanza con la vicina sorcita, Uno strano dilatelto, composito delle due lizançe, non sodo i inquia mai servite con son sodo i inquia mai servite con con son sodo in praed man si servite con con son sodo in praed man si servite con.

cammino, fiorito no ma agiato ed andante. Questa nettezza (soggiungeva), se ben si mira, è ordinata non a lusingar l'uditorio ma a rispettarlo ». Or bene il Bandiera l'appuntava di scarso sapore, e figliatone qualche brano, to raffazzonò con frasi svenevoll e col contorto periodar boccacevole.

Spinto da suoi compatrioli e dal proprio sentimento, il Parini catò nell'arena a ribattere il soprassapere del Bandlera (‡1): e questi, pieco nel vivo che un novellino atzasse la voce contro lui autore di renti tomi (22). prese a soperchiarlo con rusticane heffe e damari dilegiamenti, quasishe tali avesero ad essere le armi delle onorate persone e massime delle religiose (43). Il Parini, convinto che sotamente nelle battagite sta la vittoria a favor di colui che riman padrone del campo; ove nelle dispute letterarie colui vince che di più valide ragioni è fornito -, oposea alle diatribe quel che lene stava, silenzio e disprezzo (43).

Più lunga favola a dire è la capiglia con Paolo Onorio Branda barnabita, già suo precettore di retorica (28). Si costumo fino ai di nostri di finir l'anno scolastico con certe accademie, ove gli studenti declamavano al pubblico componimenti preparati dai maestri: quasi volesse attestarsi che aveano escreitato solo la memoria, e in materic che poco il meritavano. In quella del 27 agosto 1759, il Branda fece recitare da suoi discepoli un dialogo, ove, nel

- (21) Due lettere sopra il libro iniliolato: I pregiudizi delle umane lettere,
  Milano, dalla r. d. Corie 1756. La seconda è del Soresi, che vi espone buoni
  concetti intorno all'Insegnamento letterario.
- (22) Risponta del P. M. Alessandro Bandiera alle imputazioni apposte contro il suo Gerotricamerone, cec. Milano, Galcazzi 1757.
  - (23) Sono parole delle lettere del Parini contro il Branda
- . (24) « Le frasi birbesche e du osteria sono un fango che rimbalza sopra chi lo scaglia; né merita l'onore che se gli risponda chi ha la bassezza di usarne ». Veren, Quottro (citere al sig. A. F. D.
- (25) Questi avea già rosienuto un battibece a favore di Carlo Bescape generale de branchit, quando, alla vita di sua Carlo sertita de questo, foltrocchi preferi quella del Giussani; poi un altro litigio col canonico teto per tre parole che questi avera corrotte in un'epigrafe di lui, e stampò sel lettere, e n'ebbe altrettanto risposte.
- L'oblato C. Rosa loda Pèlogio del Sassi che latinissima oratione in luceme didit eruditionis el litterature politioria laude celeberrimus P. Onuphrius Branda. Vedi C. Rosa... orationes habitae in seminario mediolanensi, Milano 1809.

lodevole Intento di esortarli a studiar il toscano, trascendeva da retore netie esagerazioni; e levando a cielo, non che il parlare, ma e l'aria e i costumi e i luoghi e il volgo di Toscana, gettava nel fango i Milanesi, dicendone il dialetto una sconciatura, atta solo a far ridere; le ville più magnifiche perder al confronto non solo del lung' Arno, "ma fin delle « siepi di sempre fresche ed odorose mortelle incespate e lutessute »; le donne d'aitro non curarsi che di cuffie, merletti e malattiucce: i popolani esser gaglioffi pascibietola scimuniti (26); e chi in quella lingua componeva « versi per far ridere gli scioperati, e per ridere anch'essi della babuassaggine di chi sta loro ascoltando a bocca aperta ., mandava a coronarsi nel borgo degli Ortolani. Avesser anche presa, tali accuse erano fuor di luogo, erano intemperanti, nè è meraviglia se seppero dell'agro ai popolo di Mitano. Il Branda, per giustificare il primo dialogo, ne pubblicò un altro, sottigliando in distinzioni: « ma dove l'errore è paipabile, le giustificazioni e le scuse non servono; ci vogliono confessioni e pentlmenti : (27). Fatto fu che dapprima si lesse sui canti della città un cartello:

Esortazione a frate Branda barnabita di ricoverarsi a Firenze.

Sal che si dice, chi la fa l'aspetti.

BELLING, Son. 91.

## Milano, a spese pubbliche:

poi vi tenne dietro una scrittura del nostro Parini (28), il quale poi doveva essere censore ben più severo delle costumanze milanest. Il guanto da lui gettato fu raccolto; il Branda non tardò a rispondere, il Parini ripicchiò in un foglio volante, poi in una seconda lettera (29); ma già nella mischia aveano plgliato lupresa gli amiel del due: di qua gli scolari finti o veri del frate, di la principalmente

<sup>(20)</sup> a Non veggiamo nol iuito di quelli che sono allevati in aria grossa o pigra o addensata e grave, come son que contadini che vivono fra gil orti e terreni marciti vicino alla città, i quali sono zugini, gabbiani, gonzi, balordi stolidi, che metton prima la barha al mento ehe un po di sale in zueca? Bassao, Diala cicilo Lingua Tosa.

<sup>(27)</sup> Parini,

<sup>(28)</sup> Al P. Onofrio Branda , ecc. prete G. Parint milanese , Milano, Galeazzi, 1760.

<sup>(29)</sup> Lettera di G. Parini in proposito d'un' altra seritta contro di lui dal padre D. Onofrio Branda. Milano, Galenzzi 1760.

i Trasformati (30) e la Badia de' Meneghini; da una parte il Riforito, l'Accorto, lo Secgliato, l'Ingenoso produceano in rivolutti periodi le autorità di Cierone, di Quinfiliano, d'Orazio, di quegli attri di cui i pedanti si valgono a spauracchio della libertà: dall'altra il Beltrame, il Domenloo partucchiere (Meneghia Peccenna), el Struzapolenta el Tizziren, el Memages, il Quartificio Pintone stavillavano di locuzioni triviali, di proverbì da taverna, di versi del Maggi, el nicique mesi focarono ben settantaquattro opuscoli tra milanesi, italiani e latini. In quella sucinata, d'ingiurie non si feparagne; il Branda chiamava Il Parini e i suoi - autori d'un carattere molto deforme, che hamo gettato via ogni verecondia nello serivere, bocche sucide, lorde, stomacose e malediche : un altro coglieva a provare che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute (31): gli avverace che il Parini è un vero mute

(30) Quest' accademia milanese, nata fin dal 1550, era siata riamorata de cante ficiorepe hulmonat, e he ne fin pei cineraviator. A quel rimmo-vamento avera assal contributo il valente fisico Ambrogio Augmoni, che molto opera innete nell'accademia di storia caccissiatie; cretta in rasa del conte Ercele Solanella. L'insegna de' Trasformati era il piniano inestato, col motto Est sterito piatani nella gazzare orientere, evi apparateneamo di bei nomi, il Salandri, io storico Gistini, il dotto frico, l'avv. Foglianzi, gli abati cristatini et d'Ada, i valurilinela Sisterio Quardrie o Rophera, il parte del Borghetto, il poeta Balestiret, e Villa, Sorsis, Dasareno, Bazetti, Gittlerez, occi Rei sergariari perpetuo Cariatonio Tauri, inguesto, vivace e insieme era-dito avasissimo e generoso, come il mostrano le tante notigie ch' egil sommistrio d'interaccielli, desente principiamente dalla Biolitorea Ambresiana. Alle costul poetie milanet e incenae, stampate a Milano dall'Agnelli il 1766, il

Della magnifica Badia parliamo altrove.

Fr 1 combatteuit convien nominare Giuseppe Certini di Solfernio mantorano, Ventto paverchiano a Milano, si le conoscere da alerma joronal che lo feere aecettare aecademice umorista, e gil irosarono qualche lavoro d'avrocotura. Il son dislogo di Grazchie « Martingono piaque ai Milanosi, senso offender Il Brends, Il Certini produses aleune commedie applaudite, e fo fatto porta diporta testro regio. Si lano di loi aleune possie amaerconitico (1710) che il afrono testro regio. Si lano di loi aleune possie amaerconitico (1710) che il afrono pahie Universatie Iodia a per immagioazione doles c allegra, cieganaa squisita e beata facilità.

(3) Lettera di N.N. al prete Parlal. Uno degli sertiti più viocienti fa quello iltioliate i Ai tignor Carlantonio Tanzi, lettera di un vera uno amico, nella quale prendeti in considerazione la nuova antibrandona da lui fatta stampare in Lugano e disvalgata a Milano, Fu rilirata dalla potestà divite, e al attibula di famos matematico pader Grandi, Tutti i glornali se u occuparano,

si scanagliarono altrettanto; e il bollimento non ristè fin quando la censura mozzò ogni stampa su quel proposito.

Il nostro Parini, quantunque si mostrasse men arrabbiato perchè men impotente, pure lu lungi dalla mansuetudine di sapienza che sta così bene al letterato, e rincrescasi dell'essersi tramesso in quell'affare. I libelli Ispirati da puntigli e da privati risentimenti nascono morti, e abbastanza monumenti abbiamo noi, che, strappateci le armi, conservammo l'astio; e ringhiosi veniamo a safle di vituperi, come un giorno a battaglie di sangue. Ben fu dunque il non riprodurre nelle opere del Parini questi opuscoli, dei quali però la candidezza di stile inaffettato e chiaro (32) fa singolare contrasto colla bolas locuzione, pompegiante di frasi e vuota di seneze del Branda (33). Noi non assentiamo colle sue dottrine in fatto

Il Lami nelle Norelle Letterarie todò il Branda, poi anche il Parini. Le Nuove memorie per servire alla Storia Letteraria propendono pel primo; pel nostro l'Excerplum totius italica nec non helvetica literatura di Berna.

- (32) a Questo è quel poco ch' lo ho pur voluto dire del molto che avrel pojuto in proposito di coloro che procurano di nobilitare il nostro volgar miianese. Il che lo ho fatto a bella posta per avvertire i semplici, i quali credessero a ciò che voi diceste nei vostro primo Dialogo intorno alla nostra lingua e all' uso che si fa di essa. Così potesse quel vostro libro stimolare i dotti amatori dei nostro dialetto a pubblicare tutte le bellissime opere loro, scritte in milanese per loro onesto sollazzo, in mezzo alle più serie occupazioni e ai più gravi studi, co' quali procurano utiltà ed onore alla loro patria ed a sè medesimi! In tat guisa tornerebbono in vantaggio della lingua milanese i biasimi che le avete dati; e sarebbe noto a tutto il mondo ch'essa non solo non è atta a far ridere per sè stessa, ma che tale ancora non la rendon coloro che l'adoperan scrivendo. Anzi acquisterebbono iode i nostri Milanesi , i quali hanno saputo volgere il loro dialetto e i loro versi in esso scritti a un si iodevoie e vantaggioso fine quanto si è quello di ammaestrare e di correggere i costumi della loro patria, servendosi meglio che in tutte le altre lingue non si fa della poesia.
- « Voi riprendervie forse come sovereino l'amore cit lo porto al mio passe dicendo cirisso ni fa parres i difetti grazie, e le secondistre avvenuelazze, siecome accennaste nel secondo Dialogo; ma voi li poète ben fare a vostra possa; che nondimenno lo nom in torre diannual dalla mia opinione, i para uno à panto diversa da quella de' più saggi e giudiziosi somisi; e e a necle possibil fosse ch'i on il inpanansari il preseto, mi farà aspere doire cosa l'iurgannarmi giudicando a favore della mia patria uelle cosa indifferenti e cha uno famo torto veruno alle altra nazioni ».

(33) Dal Branda leverò un tratto che si riferisce a costumi. Fate serbo di fiato. « On quanto invidio la sorte di chi nasce in que' pacsi (in Toscana)! E

di lingua, e solo il puntiglio polè recarlo non solo a scusare, ma a lodare coloro che scrivono in dialetto minuese: dialetto che cra troppo loutano dall' aver mostrata la sua potenza anche nel serio come fece col Grossi (33). Solo rammentereuto che conchiude esortando il Branda a « tratienere i suoi scolari con materie che sieno vantaggiose prima al loro cuore e poscia alla lor mente. Così

quanto avventurati noi saremmo se nelle case nostre, in vece di que' gaglioffi che ei servono, di que' pascibietola e fantocci e scimuniti che non ci fanno altro suffujare agli orecchi che melensaggini e gagliofferie e moiti da taverna, si, quanto avventurati noi saremmo se, invece di que' Franciosi affamati che ci si ficcano in casa per insegnarci a fare il galante, a metterci in sosta e stare su lezi e smancerie, a smozzicar le parole per ciuguettar in lingua pappagallesca, ed avvezzarei a quei linguaggio innestato di francese e italiano che non è nè l' uno nè l'altro, ma si bene il vitupero dell' una e dell'altra nazione, e che usano non pertanto a' di nostri le più leziose fanciulle e I più spasimati damerini e i più ammartellati d'amore; quanto, ripeto, avventurati noi saremmo se, invece di questa genia, feccia d'asini, di questi paindini erranti, che, birbonessiando aicun tempo per le case delle virtoose e de' virtuosi di ballo e di palco, si trasser pria le spese, e fecer poscia un buon capitale di smorfie, di attucci, d'inchini, di riverenze, per meritarsi poi d'entrar maestri di boone creanze nelle case de' galantuomini : quanto, replico , avventurati noi saremmo, se, invece di trattare con costoro , avessimo ad usar di continuo con Toscani n. Dialogo sulla lingua toscana,

(31) Quando il Branda diceva che il dialetto nostro non è buono cite a far ridere, i Meneghini gli domandavano se li prete facela ridere il moribondo e il giustiziato gilorchè ii conforta in milanese. Poi il Baretti (el torneremo di spesso, tanto egli insegna perchè è ini, non copia d'altri ) spasimava pel Balestrieri, e non rifina di dargli lode in tutte le lettere ai Carcano. Letta poi la versione della Gerusalemme, arriva a serivere, « Mi piace quasi da per tutto più che non l'originale, di cui la lingua è sovento arbitraria e sovente barbara,... La lingua dei Balestrieri è pura milanese, i suot versi son tutti facili e armoniosi, i suoi pensieri tutti espressi con chiarezza e con precisione, le soe infinite piacevolezze tutte vagite, tutte naturali .... Degli nomini come il Balestrieri il mondo non ne produce più d'uno o più di due in un secolo : nè lo ne conosco altro in Europa che gli s'aggoagli se non il Metastasio ». E io mette dissopra di quei conti e marchesi che allora onoravano Milano, e vorrebbe gli si ergesse una statoa, o si facesse una colletta di due o tremita zecchini, come fecer gi'ingiesi col Pope; a e possa lo morire se l'Omero dei Pope dà la metà piacere del Tasso milanese n. Eppure non v'è uno su mille Milanesi che oggi regga a leggerio.

Quando II Balestrieri mori, il cardinale Durini, che lo aveva protetto e soccorso nella vecchiaja, lo pianse con un intero volume di poesle latine. Poi Francesco Carcano fe una raccolta di versi (1780, Mon. di Sant'Ambrogio) di apprenderanno essi che la verità debl'essere il fine a cui des spezialmente tendere l'uomo di lettere: che la vera eloquenza non consiste già solo nelle parole, e in quelle che si chiamano lascivie del parlar toscano, ma più assai consiste nella robustezza delle ragioni o nella heltezza de pensieri: e finalmente che la prima scienza che insegnasi, e che conseguentemente si dee imparare nelle scuole, si è il buon costume, la sincerità e la moderazione. Che dobbiamo noi altro fare a questo mondo fuorchè cercar d'illuminaret vicendevolmente? e perchè ne concele il cielo più lunghi di, se non perchè apprendiamo a diventar ognora migliori ? (35)

varj, fra eul el ha ottave di P. Verri , un mediocrissimo sonetto milanese del Parini e un suo epigramma poco migliore che dice:

Vanne, o morte crudel, vanne pur lieta
Di questo pianto che mi bagna il volto:
Ahi, tre cose rurissime m' hai tolto;
L' uom buono, il buon amico, il buon poela,

Fra altre cose di poco valore la men peggio parmi questo sonetto del conte Luigi Mariiani :

L'è mort el Balestrer : oh pover omm :

> Emm pers ona gran bonna compagnia: E quel ch' persg, emm pers on galantomm De quij che ai di d'incœu gh' è carestia. Cossa ghe glova a lu tuce qui bet tomm Milause a toscan de poesia, Se no ghe resia adess olter ch' el nomm, E 1'è in di asçiff de quella brutta stria:

Gnarda, Milan, cossa l'ée mal perdun! Bonna fed e bon cœur, selenza e virtù Hin con lu in sepoitura e stan scondúu. Piangenim, che mai no piangeremm ussée: Ma lu ch'el se la god e'l sta là su.

El ne ringrazla, e pœn el ne rid adrée.

(35) Attese le recenti controversie sopra il valore di lingua e dialetto non sarà superfluo riferire questo brano.

a Le lique sono tatte indifferent per riguardo alla intrinseca bruttezza o bethi floro. Le voci, onde cisacuna de composta, sono nates noministrarea bethi floro. Le voci, onde cisacuna de composta, sono nates noministrarea la unamita dalla necessità di a piegare e comunicaral venedevolmente i pensieri e delle minno loro; e la natura, a nisura che negli comini sono crescione i lidee, ha dato loro segni da poterte esprimere al di fuori; onde masce che eleccona lingua de babalanza perietta, qualora non manostino de sea que cisacuna la considera del consoni lingua de di valtra si è la maggiore. Co che fa creder superiore una lingua a du viatra si è la maggiore.

Oggi chi dice critico intende giornalista; ma allora la stampa periodica, questa potenza mescolata di bene e di male, senza della quale la libertà non può vivere, e con la quale è difficilissimo mantener l'ordine, appena era al balbettare. I giornali letterarj si restringevano a dar un estratto dell'opera più o meno scarno, e un giudizio per lo plù benevolo, atto opportunissimo quando scarsamente diffondeansi i libri; mentre oggi ogni articolista pretende improvisar un libro nuovo sopra il libro che giudica. Era uscita nel 56 e 57 una Raccolta Milanese, dove s'inserivano scritti inediti, povera d'interesse. Meglio valsero gli Opuscoli e Nuovi Opuscoli. Dal 1772 al 76 il Galeazzi stampava una Gazzetta Letteraria. ove si dava contezza di opere nuove, con giudizi in gran parte dedotti da glornali forestieri. Vuolsi la dirigesse il Parini, ma sarebbe difficile riscontrarvi la sua mano. Anche una Gazzetta politica compilò alcun tempo, coll'epigrafe Mediō tutissimus ibis; genere anche questo ben lontano dal despotismo che or vi esercitano alcuni, i quali, senza garanzia d'elezione, nè altro merito che l'impudenza, s'intitolano rappresentanti deli' opinione di cul non sono che corruttori.

abbondanza de' vocaboli propri d'una sola cosa, i quali servouo alla diversità degli still; ed oltre a questo lu maggiore universalità di essa llugua, nata da varj aceldenti naturali politici e morali, la quale serve alla maggior copia degli scrittori. Queste ed altre accidentali superiorità d'una lingua funno ch' essa domini sopra le altre più ristrette, e che non hanno tant'abbondanza o, dirò meglio, lusso di vocaboli. Questi si chiamano dialetti, e vivono cutro al termini di ciuscuna città e piccolo tratto di parse; taddove le altre, che perciò si chiamano dominanti , stendonsi più largamente e nelle bocche e negli scritti delle persone più colte di ciascun regno o provincia. Ciascun dialetto tanto si reputa più puro, e pereiò tanto più bello, quanto più scevro si mantiene dalle voci forestiere, che perelò si chiamano barbare; e lu somma da tutte quelle elle nate non sono in paese, o da gran tempo odottale da quel popolo elle lo parla. Perocehé in elascun pacse si possono distinguere tre diversi linguaggi: l'uno è il dialetto particolare del paese, l'altro la lingua dominante, e ji terzo quell'altra specie di lingua introdotta dall'affettazione , pariata dalla gente più colta e civile, formata dagli altri due. Così il d'aletto come quell'altra terza specie prendono il nome dal distretto in cui parlansi, e l'altra dalla provincia o dal regno; ma quando lu individuo parlasi di qualche dialetto proprio d'una terra, come a dire napolitano o bologuese, intendesi sempre di quella lingua più pura e incorrotta, parlata spezialmente dal popolo, mantenutasi lungo tempo, e formata non, già dall' arte, ma originata dalla nalura n.

ed esercitano la tirannide più stolida, quella d'impor agli altri come devano pensare (36).

· Chiamato alla cattedra di eloquenza, il Parini vi dettò lezioni dove, non che la squisitezza di dottrine estetiche, oggi comuni e fondate sull'indole del pensiero e del sentimento, nemmanco appajono i canoni speciosi che allora si applaudivano in Locke, in Shaftesbury, in Burke, in altri che aveano tentato ridur il bello a qualcosa meglio che mera pratica e regole sconnesse. Il Parini espone con lucidità e aria di buona fede e senza smancerie; ma i suoi principi, ne profondi ne generali, rivelano mancanza di capitale scientifico, di spirito filosofico, di dialettica nell'astrazione. Secondo le dominanti meschinità condiliachiane . toglie le mosse dalla tavola rasa, e suppone che l'uomo crel l'intelligenza propria e il linguaggio; mal discernendo l'opera dello spirito da quella della materia, definisce l'arte « un complesso di principj e di regole conosciute e determinate onde facilmente e sleuramente operare in un dato genere di cose » (pag. 10); e crede principi generali quelli dedotti « dalla osservazione, e riconosciuti comunemente e perpetuamente per veri e per utili » (pag. 5). Oggetto delle belle arti pone l'utile e il dilettevole, donde risulta l'interesse, talchè loro fine è l'interessare. Il bello si raggiunge per mezzo della varietà degli oggetti, riferiti ad unità d'impressione. Da questi principi generali viene al particolari, che consistono nel disporre con proporzione, con ordine, con chiarezza, con facilità, con convenienza; e variano secondo le varie arti, e per le belle lettere sono parole, lingua, stile.

(36) i belli spirti a cui gran copia D'erudita efemeride distilia, Volatile scienza entro la mente.

Parini, Nutte.

Il Mevurio di Francia dovera gran parte dalla sua importanza zociate la siscande e al ingografi. Il Goldoni nelle sua Memori, p. Ill., e. 33, descrite i asnania che n'avevano i Francesi, mentre in Italia erano seconociali. Ora la dio mercè siano in progresso. Esso Goldoni diecra di atimar motto e i o opera periodiche, ma per le quali non vorrei vedermi occupato per tutto i foro dei mondo. Non v'è niente di più gravono che l'essere obbligato a lavorar tutti i giorni o vicolturi o mai vicoltureli ni.

Gio. Lodovico Bianconi, fliosofo e medico bolognese, nel 1748 cominció ad Augusta, colia data di Amsterdam, un giornale in francese delle Novità letterarie d'Italia.

Ma la bellezza non è nè la proporzione, nè la convenienza, nè la perfezione: il Parini non sembra comprendere che l'eloquenza è tutt'altro che lusso d'ingegno, nè addita le vie per cui la parola può dall'orecchio giunger al cuore, eccitare i sentimenti, determinare le risoluzioni. Egli stesso, in una prosa mancante di schietta proprietà, altre volte scriveva al ministro Wilzeck: « Senza far torto · a quegli individui che per solo impeto del loro talento si aprono · una strada fra le tenebre, ella ben vede quanto si le pubbliche · come le private scritture manchino (in Milano) per lo più di or-· dine, di precisione, di chiarezza, di dignità. Gli avvocati non hanno · idea del buono scrivere, non dico già di quello che si riferisce · semplicemente alla grammatica ed allo stile, che pure è molto im-· portante, ma di quello che ha rapporto alle convenienze degli · affari e delle persone, cosa che dovrebbe esser tutta propria di · loro. I predicatori, per lasciar da parte tutto il resto di cui man-· cano, sono generalmente privi della prima facoltà, cioè di farsi · sentire con piacere, e ció più per difetto d'abilità in loro che · di pietà ne' cittadini. Che dirò lo a V. S. Illustr, di tanti giovani · sonettanti che infestano il nostro paese, persuasi di essere qual-« cosa d'importante : che dietro a questa vanità, estremamente no- civa alle famiglie e allo stato, perdono i talenti che dovrebbero · esser meglio implegati? Non vi ha pur uno fra questi che sap-· pia cantar degnamente le lodi della virtù e del suo principe ; pur · uno che sia capace di contribuire una commedia od una tragedia · al teatro; pur uno che faccia una cosa degna della delicatezza e della eleganza del nostro secolo ».

Per questo il Parini intendeva che la scuola non dovesse solo occuparsi de'vocaboli, de' tropi, dello stile, delle parti e de' generi dell' orazione, ma associarvi illosofia, logica, metalisica, morale; esaminar le idee annesse ai vocaboli per usarue con proprietà; occuparsi delle opere di gusto e d'immaginazione; richiamar le menti a fini più utili e nobili, e sulle vie del buon gusto. Cercando poi le cagionil di tanto scadimento dell' cloquenza, la trovava egil mell' essere ridotte le scuole sotto la direzione de' chaustrali (37).

<sup>(37)</sup> Delle cagioni del presente decadimento delle belle lellere ed arti in Italia. In Milano dai gesulli erano tenute le sevole di Brera colle prerogalive d'uviversità; dai barmobiti quelle di Sant'Alessandro coll' egual privilegio; dagli oblati i seminarj, dai somaschi il collegio de' nobili, ottre la cura degli orfani,

I claustrali scomparvero: l'eloquenza venne? o fu meglio insegnata in quelle ibride scnole dove non s' ebbe nè l'impegno ecclesiastico, nè la civile attitudine?

Giusti, se non larghi son l'concetti del Parini sull'origine della lingua italiana, e sul perchè il fiorentino prevaise agli altri dialetti. Ma in generale egii è un'altra prova che clii più sente l'arte, meno sa ragionarme. Quello poi che ne abbiamo è a tenersi per un frammento, giacchè si riferiseo spesso a quel che dirà poi; e il trattato sull'arte del dire interruppe, perchè te iezioni d'eloquenza di Teodoro Villa gii parvero • piene di giustezza e disteseîn hono stile.

Ben più profondamente Cesare Beccaria nei Trattatello dello stile dalla pura impulsione dei sentimento richiamava a regole d'analisi e raziocinio; e guardando le scienze del bello, dell' utile, del buono, cioè le belle arti, la politica, la morale come fondate sopra la natura dell'uomo e sopra il concetto della felicità, e perciò di identici principi, previde quell' unità a cui le scienze s' incamminano oggi. Solo per via delle sensazioni il piacere delle cose materiali è avvertito dall'animo; onde la bellezza dello stile dipende immediatamente dallo esprimere le impressioni, e dal senso che nell'animo eccitano le parole che le rappresentano. Il pregio dello stile consiste dunque nelle sensazioni accessorie aggiunto alle principali, e maggior diletto produrrà quanto più se ne addenserà d'interessanti attorno all'idea capitale. Non vuolsi però trascendere in tale accumulamento, e addestrare lo spirito a pronto e vivace risentimento. Quando ivi egli sostiene che tutti siamo egualmente disposti a divenir sommi scrittori, purchè educati tutti a un modo, usava forse non tanto una connivenza alle dottrine d' Elvezio quanto un eccitamento agi'infingardi compatrioti.

Ne'maestri ben più del precetto vale l'esempio e l'applicazione, e in ciò il Parini gli sovrastava di gran tratto. Veramente nell'esame dei classici nostri egli mette a fascio coi sommi anche qualche

Alcun tempo dopo, il Borsa di Mantova, rispondendo al quesito e Quali nieno i vizi più comuni in belle lettere e, indicava il neologismo straniero, lo spirito filosofico, la confusione degli stili e del generi.

Press' a poco le stesso cause adduceva sul tema stesso Ippolito Pindemonte, aggiungendo l'ambizione degli scrittori di volere superare i precedenti col tentare vie nuove. Dissertazione pubblicata negli Opuzcoli da Milano il 1783.

mediocre, come il Trissino e l'Anguillara: troppo s'appoggia all'autorità del Salviati, dello Zeno, di altri; ma a volte giudica con una sicurezza, nuova allora, neppur comune adesso. E per temperare le ammirazioni convenzionali avvertiva · doverci noi Italiani guardare che, mentre ci stiamo da noi medesimi adulando davanti allo specchio delle nostre antiche glorie, noi non venghiamo a fare come que' nobili che neghittosamente dormono sopra gli allori guadagnati da' loro avi, e tanto più degni sembrano di biasimo e di vituperio quanto nè meno i domestici esempli vagliono ad eccitare scintille di valore nelle loro anime stupide ed Intormentite »: oppure, che, mentre noi ci vantiamo d'avere i primi col risorgimento delle lettere, delle arti e delle scienze illuminato le altre nazioni, noi non venghiamo a fare come que' mercatanti che, dopo aver dato a negozlar de'propri fondì a molte famiglie, sono poi per loro mal governo falliti e ridotti a mendicar presso que' medesimi, che, avendo saputo regger meglio i traffichi loro ,hanno di gran lunga i fondi loro prestati accresciuto » (38).

I giudigi sopra autori di fama gia stabilita non sono diffielli , quand' anche non si voglia soltanto echeggiare gli altrul; bensi il sentenziare primi e assegnar un luogo a chi non l'ebbe. In ciò vedenmo come spesso delirasse il Baretti; mentre le sentenze del Parlin furono in gran parte consacrate dalla posterità. Il Passeroni è ancora un buon cantore; l'Aifieri , il fiero Allobrogo, arinato d'unico stille, ma a cui il verso fa impaccio al generoso sentire; il Casti un Fauno procace; il Monti un ardito volatore, che minaccia sempre e non cade mai; il Voltaire, idolatrato e inabissato a vicenda, come chi rappresenta una grande riazione, esso ll'qualificò Proteo muttiforme, troppo lodato e troppo biasimato, e vide quanto all' Enricheide sovrastasse per arte l'infame Pulcella.

È difficile a un autore stimato sottrarsi dal proferir giudizi, ove, non voleudo farsi un nemico in chi il cihede, nè corrispondere con isgarbi a un'cortese invito, per lo, più abbonda nella lode. Na alla Diodata Saluzzo il Parinis criveva: - lo non so se qualcuno mi arrà mai creduto soggetto così interessante da partarle di .me, e farle cenno del mio carattere. Se ciò per avventura fosse accaduto, le sarà stato detto ch' lo non asserisco mai se non ciò

<sup>(38)</sup> Principi delle belle lettere . p. 170.

che a tutto rigore mi sembra vero, e che io non amplifico mai
 nè biasimando nè lodando per qualsivoglia motivo » (39).

Istituitasi l'Accademia di belie arti, e fattone anch' egli professore, a quelle applicò le dottrine del bello. Nelle molte scritture su tal proposito uscite in quel secolo, si sente il languido e lo storto, un ecleggiare frasi di convenzione, e avviare ad un falso bello ideale. Nè è a pretudere il Parini vi sorgesse singolare; pur connessione delle arti belle, varie ne' mezzi, conformi nell'idea, mostrava intendere allorchè, osservando il Cenacoloi di Leonardo da Vinci, portentosa semplicità di concetto, espressa colla massima fecondità d'imaginazione, diceva che chi era capace di quella composizione era capace di far un poema.

Costunava egli in sulle prime dettar le lezioni, ma poi trovandosi da ciò più legato che non glielo comportasse l'indole sua, prendeva un autore, s'intende sempre degli eccellenti, Omero, Dante, Edipo, un salmo, e da quello toglieva occasione di dissertare, rivelandone le bellezze, non dissimulando i dietti, devoto non superstizioso. Così continuava lo spazio d'un'ora, e spesso anche seguitava il ragionamento coi giovani che l'accompagnavano fin alla sua abitazione sulla piazza Belgioloso.

Non credasi che la sua scuola fosse affollata: bisogna morire

(59) Poniam qui una sua lettera a Gastone Rezzonico, non inscrita nella raccolta del Reina :

u Non posso che commendare l'eleganza, la copia e l'evidenza del bel poemetto cie V. S. Illustr. si è complacista di comunicarmi. Ho ammirato poi speziat-mente la bella descrizione dell'assatto dato alle mura di Como, la bella signi-illudine del l'orreote, l'apparizione di Plinio, ecc.

n Tuttavia, per servirmi della libertà ch'ella geoerosamente mi concede, ardisco di suggerira alla osservazione di lei, che forse oon sia per placere generalmente un poemetto di genere presso al lirico, il quale abbia bisogno di molte note per ottenere l'effetto poetico.

a Forse ancora certe espressioni troppo artificiose, totte dall'actica crudizione poetica, potrebbero non convenire dei tutto ad uo componimento in cul domina un vero matelico.

a Parmi che la introduzione di Plinio, se è considerato come una visione, nou abbia bisogoo d'esser nè vaporoso, nè assottigliato. Che se Plinio, o l'apparenza di lui nou si suppone sogno, ma realtà, forse nou converrebbe farue Morfeo architettore.

u A buon intenditore ciò basti. Del resto, rinnovando le mie sincere significazioni di stima per il talenti singolari di V. S. Illustriss., sono col maggiore ossequio, ecc. n

It Panni.

prima d'acquistare reputazione chi ciarlatano non sia, e vivono ancora quelli che attestano come dicci o dodici persone costituissero l'uditorio; meglio fortunate; giacchi riduceva egli l'istruzione a consigli privati, opportunissimi a risparmiar le lunghe esitanze dei tentativi.

I saputi brontolavano, Ebbene cosa insegna l'abute Parinipiù di qualungue altro maestro di retorica Ma li natto, precetore e modelio, egli educava nella gioventi uno squisto senso per assaporare il belio, un fino- discernimento per riintare ciò che nou fosse perfetto, sodi principi per riconoscerlo e paragonario, formando o giudiziosi scrittori, o giudici assennati. Singolarmente ricantava essere la pocisa non un vuoto suno di parole, ma la betta espressione degli affetti, che gli affetti suscita dipingendo al vivo l'uomo e la natura, con profondas aspienza d'ogni coste presenta

Del resto iem sapeva che dalle scuole non si ritrae al più che it modo di studiare, e che a ben riuscire si domandamo disposizioni naturati, educazione, studio, fantasia, sensività, ingenuità delicatezza, nobilità d'animo, novità conseguente di concetti e d' rimagini; tutto doi che non si acquista se non con lungo tempo da assidua contemplazione di grandi esemplari, cicò facottà e dominio di locuzione, di stite, di verso, di metro + (40). La sua scuola ben meritò pel huon gusto che riscosse, pel richiamo de classici ornari obbliati; e nol a Giovanni Torti, lo soolaro suo prediletto e più degno, che incresantemente metrevamo sul discorreredi quel grande, chiedemmo in che consistessero insonuma questi suoi consigli. Ed esso ci rispose: —Notava che questa parola o questo modo esprimeva più, o esprimeva meno del conectto .

Regola pratica di semplicità estrema, ma di tanta utilità quanta non può figurarsi se non chi l'applicò. Qual concetto avesse il Parini della poesia, e come l'attuasse.

Ugo Foscolo (il quale più tardi dovea lagnarsi che molti in lui avessero - giudicato l' arte del letterato, e pochissimi la carità di cittadino -) quando, di dictolt'auni, ecreava nelta conoscenza degli illustri uomini esperienza di morale letteraria, fu prestuta ol Farnin. Il quale gli lesse Tode, di fresco composta, all'Incita Nice; e mentre egli stava intento all'artitizio mirabile di quel versi e ardiva lodari. O giovinetto (l'intese digilp pima d'encomiane l'ingegno del poeta loda a imitar l'animo suo in ciò che ti desta virtuosi e liberi sensi, ed a fuggitio ov' ei ti conduca al vizio o alla servitii. Lo stiti di questa mia poesia è frutto dello studio dell' arte mia; ma della sentenza che racchinde devo confessarmi grato all'amor solo con ulto collivato gli studi, percelò, amandoli fortemente, e d'rizzandovi tutte le potenze dell' anima, ho potuto serbarmi illibato e in-dipendente in mezzo al vizi, e alla tirannido del mortali -.

E un'altra volta, richiedendolo Foscolo in che consistesse la indipendenza dello scrittore, il Parini rispose: — A me pare d'esser liberissimo perche non sono ne avido ne ambizioso ».

Chi è costretto accettar un impiego, s'infeuda a opinioni e persone, talchè il corpo e l'intelletto è obbligato volgere a soggetti ma'augurati. Il hei mondo poi fa pagare isvarisi che concolo all'ingegno coll'imporgii mille piecoli sagritizi, e compiacendosi d'Impiecioliro alla misura volgazo per dettar un articolo, una canzonetta di occasione, un pensiero s' un album. Chi fruga tra questo ciarpame sonigità alla shirragila quando ne nascondiglio nel dimenticatojo indaga la colpa; el eccederebbe di severità chi imputasse al Parini alcune miserie pubblicate da Insensato elitore. Sequeste si eccettuino, egli a noi sembra appunto intrabile perchè, quando la poesia era un cantar dei nulla, un mercato di ciance
inconcludenti, mirò perpetumente e con oscienza alla sociale
edificazione. Alla quale perseveranza riconosciamo l'uono: perocchè
siccome non lodiamo nel vivere civile i caratteri indecisi che, direbbe Machàvello, pigliano certe rie di mezzo, e noi samo esserné tutti buoni, nè tutti caltivi, onde procedono tra un poco di hene
e un poco di male senza corrispondere ad una degna vocazione,
così la vita letteraria vorremmo vedere collocata sotto un insieme,
direta a uno socidimento.

E se lo tengano detto quei che mutano i primi passi sul sentiero delle lettere; adaino a che serviono: non s'affrettilos troppo di buttar al pubblico le composizioni imparaticce; considerino se mai secondassero la moda, gli influssi del potere e dell'opinione, una seci intempestiva di gloria o di posti, anziebi gli ettorio i oracoli della verità: suppongano cangiati intorno a sè gli uomini e i tempi, olibrino bene' con qual animo sosterrebbero i mutamenti; e se, quando alcuno ai loro muovi dettati raffrontasse gli antichi, essi otterrebbero iode di coraggiosa uniformità, o vitupero d'inconsiderata legge-rezza e di flacca piacenteria.

Chi dice che l'estro basta a far un poeta, ne tale poter divenire chi di quello non sia largamente donato, ha contro di sei libaretti, che scriveva essere la poesia un'arte che richiede fatica e giudizio anzi che estro (1), e l'esempio del Parini, le cui migliori odi

(1) Lettera a F. Carcano 18 dicembre 1778. E ii Gozzi:

Chi fra sè bostotia,
Nasce il poeta a poetare istrutto,
Non bene intende....
Ecco, in principio alcun sente neti' alma
Foco di poesia: sono poeta;
Esclama tosto: mano ai versi; penna ,
Penna di inchisotro....
Enea non venue
In Itulia ai losto, o non si tosto

In fluita sì losto , o non sì losto il salirico Orazio eterno morso Diede agli altrui costumi.... furono composte dopo i cinquant'anni, e delle prime si pentiva. Di fatto, se si paragonino le sue tornite colle altre, si vede come di poco estro fosse fortunato, ma portava nella poesia l'abitudine ad un'attenta osservazione dell'uomo; studio indefesso dei classici, non per conjarli, ma per dedurne retto gusto e nobile naturalezza, per ravvisar i giusti confini fra la realtà e l'idealità. Nel quale studio adoprava quello spirito libero che dà importanza alle proprie opinioni più che alle ricevute, che si eleva allo spettacolo degli odierni avvenimenti, che riconosce l'autorità ma non ne mendica il favore, che pregia l'antico senza servilità, cerca il nuovo senza libertinaggio: dal che nascono arditezza di sentenze, elevazione di giudizio. Visto come la letteratura non rispondesse al bisogno delle anime generose, il Parini intese a richiamarla al meglio e quanto alle cose e quanto alle forme, conoscendo che, anche nella prevalenza de' concetti, importa grandemente la veste: sicchè, chi ben guardi all'artifizio de' suoi componimenti, vi trova un continuo studio di far altrimenti da quello in che peccavano i suoi contemporanei. Alla sontuosa miseria dei frugoniani oppone una potente sobrietà; all'oziosa ridondanza d'epiteti, una tal precisa castigatezza da divenire un secondo Orazio; alla lingua trascurata, disuguale, a brani e brandelli altrui, un dire puro, meditato, una frase nudrita di classici modi ma fatti proprj; all'infingarda facilità una pertinace fatica: non copia il generale andamento, non tessella come i pretesi classici, ma sotto armonie conosciute espone pensieri nuovi. Gravi di senno, ricche di sentenze e d'immagini, par che le sue odi vogliano, all' intrepida fatuità di spacciare qualunque pensiero germogliasse, opporre una severità di gusto che tutto riporta ad un modello d'eccellenza maschia, dispettosa di lascivi ornamenti, Quell'onda piena, larga, fluente che si ammira in alcuni antichi e nel Monti, la cerchereste invano, nel nostro: direste che ha bisogno delle difficoltà; così meglio procede ove la strofa è più serrata, quasi un flume che sembra raddoppiar di forze contro l'ostacolo: non tocca mai alla brava, ma fatica il verso e la frase, nel che diede nell'eccessivo, il dignitoso spinse fin al contorto, il nobile all'insolito;

Or tremi, or sudi Chi salir vuole d'Elicona il monte, ecc. Anche La Fontaine scrivesa:

L' ode, qui baisse un peu, Veut de la patience, et nos gens ont du feu. e con latinismi e perifrasi e artifizi velò od ombrò i sentimenti. E quando al suo maggior lavoro trascelse il verso sciolto, aspirò certo ad ottenere quella maggior libertà che è supremo bisogno dei generosi, ma insieme a ferir nel cuore il confio e facile dei versisciolta;

Ne dite chio devil dal proposito, quasi poca cosa sia rispetto alla civitià l'aver riformato il gusto. Il hello è crepuscolo del vero; la convenienza dei pensieri e dello stile porta la convenienza del modi e delle azioni, di maniera che suonano sinonimi gente colta e gente incivilta; le artil della fantasia guidarono gil antichi ad azioni venerande, cui non saremo per avventura guidati noi moderni da questo sustero ed artido sapere (2) che non sa contemplare un fiore senza volerlo stogliare, dicono, per analizzario. Il retto gusto, che alle bellezze, dalla hottà divina protusa, ceomograna quelle che lo studio umano prepara, afilina l'arte di goderne, veste ali per salire a quelle cocupazioni cui l'uomo non sarebbe stato che a stento portato dalla fortuna e dull'impulso del bisogni, agevola l'intelligenza delle cose ardue, spianando così la via all'olevala istruzione mediante la naturale propensione dell'uomo per le graziose e non difficili sensazioni.

Anche quaudo s'affaccia ilare allo spettacolo del creato, il Parini vele l'uomo; e ritraendo la natura e la vita abituale, non teme d'affontare imagini che pajono hasse e triviali (3): ma, non che avvilire con queste minutezze le cose grandi, sa vestirie così da nobilitare quel che meno ne parrebbe capace. Canta 1 campi? non sono sulucinature d'Arcadia, Licordi, Filomete, ruscelletti; è il voto di Virgilio quando esclamava: — Oh chi un posa tra. Levila beate, in una sicura quiete, in una vita lontana dagti inganni ·; è il sospiro d'Orazio che dal faticosi nulla della metropoli ribrama la villa e la ceri tenerti, in cui bevere giocondo obblio della solicetta vita.

La malinconia, salvo che per amore, fu ignota alla musa italiana fino al Pindemonti e al Foscolo: ma quella tetraggine per cui la poesia divenue uno studio patologico, e infuse nella nostra età un infingardo scontento degli uomini, delle cose, della società, della providenza, fu combattuta dal Parini; e in melamonici sopienti che credono l'uomo non nato che alla sventura, e formano a sè

<sup>(2)</sup> a Così si spargono in una città la delicatezza, il huon gusto, la coltura, cose tutte che V. S. ben sa quanto influiscano sal costumi d'un popolo n.
Panta: Lettera al Wilzek.

<sup>(3)</sup> Vedusi, per esempio, la Salubrità dell' aria, ed aucora più la meravigliosa ode della Gratifudine.

stessi durevole tormento, invitava ad alzar gli occhi in viso alla speranza, e veder come nel mondo all'inverno succeda la primavera, al nembo il sereno (4).

Ma quando, col felice dono di far germogliare alcuna rosa sui passi di quest' essere che la miseria disputa un momento al sepolero, viene a rallegrare il banchetto con brindisi vivace, tu vi riscontri la squisitezza d'Anacreonte purgata d'ogni lascivia, ti senti inondare d' una soavità, cui la virtù medesima sorride (5). Quando intuona il cantico d'amore, non è un mero solletico dell'orecchio con note generali, senza passione, coi costumi d'altri secoli, con amanti foggiate sul modello ora di Glicera e Giulia, ora di Laura ed Eleonora, colla freddezza del Savioli, monotona quanto il suo metro. Qui c'è Ia verità; l'alito della vita, la fisonomia nazionale: l'amica sua tu l'ami quanto la stimi, trovi i costumi nostri o in quella che avvolge il corpo in un gran zendado, illepido costume sceso fra noi (6), o in quella che modula i lepidi detti del sermone veneziano (7), o in quella che, nell'aureo cocchio trascorrendo su la via che fra gli alberi suburbana verdeggia, desterà a fremito le commosse reliquie del suo poeta che dorme nel vicino sepolcreto. E sempre vi senti l'uomo, a cui il genio nel suo nascere disse;

> ... Di natura i liberi Doni ed affetti, e il grato Della beltà spettacolo Te renderan beato (8).

(4) Spesso de melanconici suplenti Mi risi entro il mio core, Duchesso, altor chi lo il vedea pensosi E con ciglia dolenzi, Incrociando le palme, accusar l'ore De nostri anni rifamuosi . . . I pasciutti di duoi tetri e ferali Occii mai non altare

In viso à la speranza un sol momento

Alla duchessa Serbelloui.

(5) Vedi il Brindisi. Beranger, queilo che, fra i poeti viventi, ha meglio inteso la poesia popolare, imitò felicemente ii Brindisi del Parini nella canzone La Vicillesse.

- (6) Per l'inclita Nice ; quest'era Maria di Castelbarco.
- (7) It pericolo: era Cecilla Trou.
- (8) Per l'inclita Nice.

Ma se il Parini procacciò le gioie del bello che Insingano l'adolescenza dello spirito, non le scompagnò mai da quelle del vero che ne alimentano la maturità. Quindi nelle sue lezioni si proponeva di « dimostrare quanto giovino le belle lettere a tutti gli altri · studi della gioventù, alla civil conversazione, ai costumi, alla be- nevolenza degli uomini, alla probità, alla virtù ed allo stesso « eroismo dei cittadini » (9). Inculcava perciò il gran precetto, di giovare a' fratelli colla letteratura; e « quanto desiderabile cosa · sarebbe che tutti coloro che sortito hanno dalla natura un in-· gegno adatto alle lettere, fossero stimolati allo studio ed allo · scrivere, non da una leggera curiosità o da vano amor di glo-« ria, ma dalla carità de' suoi prossimi, de' suoi cittadinì, del suo · paese! Le opere d'ingegno, che non sono rivolte al comun bene. traggono ogni loro pregio dalla opinione degli uomini, la quale · è sempre mai diversa secondo i tempi, le persone ed i luoghi. · che è l'amor del vero, l'amor dell'utile, l'amor del bene · (10), Della poesia portando si sublime concetto, dovea volere non le si accostassero në l'avaro mercadante, në il fulgido ambizioso, në il dissoluto brutale, nè la procace donna, pomposa di molti amanti: ma quegli solo cui natura concedette placido senso, puri affetti, semplice costume, pago di sè è del censo avito: che, togliendosì al faticoso ozio de' grandi ed al clamore cittadino , vive ai campi , e pago di casto e numerato stuolo d'amicl, deride lo splendido fasto. da favore ai buoni ovunque sia, cerca il vero, ama il bello innocente (11). Favorir le Muse ed i loro cultori non è già di coloro

(9) Discorso all' aprimento della cattedra di belle lettere,

(40) Orazione sulta Cartià. a L'uomo del senal... donde attingerà le sipirazioni che devono sollevario alla sfera delle idee più feconde? come polirà creare, se non sa ammirare le arti bellet quale actenza di umane cose per colui che non sa amare? Il celco gli sta ebiuso, aperti soltanto la terra come un sepotero n. Detenanso, il prefasionamento morale.

(11) Ode alla Musa. A questa Febo d' Adda rispose con una all'Amicizia, quasi per provar al mondo ch'e' non meritava quelle lodi.

Allor come tra il flutto

Di sconosciuto mar, speme novella, Appar la nota stella

Al noethier the premea l'estremo lutto ,
Tale a l'alma smarrita
L'alta rifulse del Parini alta,

che, pieni dei dispettosi orgogli di fortuna, credono comprare i sacri ingegni col solenne offrire di cene ambiziose: ma di chi, donato dal cieto di benigne voglie, cresciute colle arti delle Muse, spande non ritroso le sue fortune agli eletti ingegni (12).

Il quale alto concetto della poesia egli manifesta in assai luoghi delle sue composizioni.- lo sarò detto parco tessitore di versi, ma · certo non toccherò mai corda, ove la turba assorda di sue cian-· ce (13). Italo cigno amico ai huoni, disdegno il vile maligno · volgo (14). Al volgo, che ingordo d'applausi viene a cercarmi i · versi, io li nego; invano il bel suono della lode spera da me l'uo-· mo che splende di beata ricchezza; invano di facili speranze mi · lusingano la potenza e l' ombra dei grandi (45). Nè vile cambio d'importuni incensi ho aperto, n
 é so in blandi versi tessere frode · al giudizio volgare. Ma dove splenda il merito, colà vado con li-- bere mani a porre un serto di fiori immortali (16). E se sul cam-· mino dei buoni mi compare innanzi un'alma ornata dei propri · suoi doni, porgendo accorto e saggio la lode, rendo al valore de- bito omaggio de'versi (47). M'è dolce orgoglio avere colle arti divine vôlto un egregio alunno al decente, al gentile, al raro, al bello (48), persuaso che vera fama è quella dell'uomo che, dopo l'ultimo glorno, qui lascia di sè lungo desiderio (19). Nè i miei meditati · layori cercheranno applauso fra il petulante cicaleccio delle mense, · ove ciascuno fa sua ragione delle grida, ove solo può vincere il « tumulto o lubrica arte di procace satiro, o chi gonfia inezie conte · di verso audace. La Musa ama orecchio pacato (20) e mente arguta -

> El di benigne fodi I mici spargendo meno incolti versi, D'altri più adorni e tersi Giva scoprendo i fonti ignoti e i modi, E ognor del grande e bello Dai vetusti poneva a me modello.

- (12) La gratitudine. (13) La gratitudine.
- (16) Alta musa.
- (15) La laurea.
- (16) La gratitudine.
- (17) La laurea.
- (18) Atla musa.
- (18) Alla musu.
- (19) La vita rustica.
- (20) Veramente le stampe mettono placato; latinismo che vien a dire lo

e cuor gentile: e la unia calda fantasia va, per sentiero negletto, sempre in traccia dell'utile, tenendosi felice allorquando può miner l'utilità al pregio di canto lusinghevot. Tra la quiete carnpestre, invibiato, sempre con un viso toccando la cetra, io non iscoloria nobili filia d'oro, studio d'illustre fabbro, ma semplici e care alla natura: sol la virià ed il merito daranno legge al mio sonono (21). La lusinghevole armonia del mio plettro, modcundo il durro sasso dell'umana mente, la invita verso il buono; nei mai con dannosa lode bestemniò o il falso in trono o la vilià potente (22). Verità, solo mio nume, nuda accogii me mudo (33); me che, non nato a percuotere le dure porte illustri, secundori nudo ma libero sotterra, senza aver mai sial secolo vendiore mercato onore nè ricchezza con frode e con villà - (23).

Ma più che da quanto disse, da quanto egil fece il Parini ci comparirà fedele alla missione di bandir con persuasione ai contemporanei gli oracoli del tempo, contemplando nel popolo tra cui viveà gli abusi radicati e le desiderabili virtù, per combatter quelli, queste favorire, e avvicinare alle condizioni d'una colta e soddisfacente contivenza.

Tacio seue d'orribie malattia cova tra le membra del lambial, che poi, con funesta furia destandasi, recide all'uono la lunga speranza del vivere o Il dono della bellezza, dono solamente vilipeso da chi ne fu discredato. Quand'ecco l'arte medica, eleggendo a tempo quel che è men tristo del regnante velleno, e facendosi volontaria incontro al male ne' primordi, lo sfida, e costringendolo ad usar le armi, che ottuse gli pone fra le mani, salva la cara spenne e il frutto de'sunti abbracciamenti. Ma il giudizio molesto della falsa ragione atzasi a contrastare e deridere il favoloso innesto e l'Europa, che pronta accoles dalla terra di Golonlo gl'in-

stesso. Foscolo canglò in pacato nel porce quel versi ad epigrafe del Viaggio di Yorik.

<sup>(21)</sup> La salubrità dell' aria.

<sup>(22)</sup> L' innesto.

<sup>(23)</sup> L'impostura,

<sup>(24)</sup> La vita rustica. Noi sfidiamo i lodatori di certi verseggiatori antichi e moderni a sottoporti alla prova che noi andiam facendo coi Parini, riduril cioè in prosa. Alfora si parrà veramente quel che vagliano: e molte stelle si conosceranno foochi fatui,

fausti doni, onde dal fonte stesso della vita attinse spasini e veregogna, vedeva la tenerezza delle madri, i sofismi dei teologanti, i paralogismi dei filosofi insorgene contro I meditati consigli. Il poeta della civiltà intuona un inno, e dipinigendo la tanta prole d'uomini condensata nelle tombe, e le strida conducte dai tugurj atla reggia, e il palpitare dei sani i il genere dei mal guariti, incora I propagatori di quel fausto trovato, e predice l'ora quando tanta parte di nepoti salvati coltiverà i campi nostri, avvampando d'industria îm pace e di coraggio nella guerra, destorà li languore di innece, ora infocundo; quando la crescente bellezza coronerà la fronte di chi primo osò affrontare le risa dell'uomo; di questo folle nortale, che ora abusa della natura contro la ragione, ora della ragione contro la natura (28).

Uditiolo escerare chi primo, per vile guadagno, espose la belia città d'insulvia a imlasmi che estanto dallo eque tratte a marcirle sui prati circostanti: uditelo svegliare la legge che dorme sull'inerzia privata, ne osserva il limo formentare appiè degli alti palgi: e dai lari plebei versansi dallo crete spreglate fracióu morre: c

<sup>(25)</sup> L' innesto del vajuolo. Questo preservativo, noto anticamente nella Cina, nell' India, nell' Arabia, fu fatto conoscere all' Europa da Maria Wortley Montagu, moglie dell' ambasciadore inglese a Costantinopoli. Ccià ebbe essa conoscenza che una vecchia di Tessaglia inseriva il vajnolo con cerimonie superstiziose, che dicca rivelatele dalla Madonna, forendo una incisione a croce sulla fronte e sul mento, pol sovrapponendovi una mezza noce; ed esigeva in compenso candele, Braché l'operazione fosse dolorosa , la lugiese vi fe sottoporre il proprio figliuolo, e cercò mettere quest'uso (1748) in moda fra le madri d' Europa, mentre il suo chirurgo Maltiand n' andava persuadendo i medici. Calde furano le opposizioni : e ci volle perfino la forza onde vincere i pregindizj. Nella Raccotta Milanese del 1757 fu inserita la storia latina dell' Innesto, dal medico Emmanuele Timone scritta nel 1713. Qui tra le prime a sottoporvisi furono la marchesina Litta e le contessine Belgiojoso; nella quale occasione Il conte Aresi stampó del versi. L' ode del Parini su posta in fronte alle Osservazioni sull'innesto del vajuolo, che furono il primo trattato di tai materia pubblicalosi fra noi nei 1765. Giammaria Bicetti de' Bultinoni da Treviglio, antore di esse, era buon poeta, e amico e collega di tutti i nostri letterali d'allora. Sua sorcila Francesca coltivava anchi essa la poesia non senza merito, e spesso ricreò le accademie degli Arcadi e dei Trasformati: fu sposata dal conje Gluseppe Maria Imbonati, e dopo d'allora badó a educare la numerosa figliolanza.

corrotti avanzi di vita starsi abbandonati sulle vie: e latrine vaganti infestare di notte la desta città (26).

Entriamo con lui in queste prigioni, fra lamenti e stridor di cateno ed ingegnosi strumenti di pene atroci. O giudici, sospendete il colpo: se costoro posero o per forza o per arte le mani rapaci nell'avere attrui, colpa è del bisogno: nè la legge può a dritto puniril finche nou sia sicura d'avere, quanto fu in lei, tolta la causa del loro peccato. Contro il bisogno adunque dirigete in prima la pubblica vendetta, e dando oro e socorso, generosi insegnate come senza le pune si possa prevenire il delitto (37).

Ora tra gran folla di gente ti mena agli altari della venerabile impostura, gran maestra agli momiti che agognano di montar sublimi, e che insegna al paltoniero a fingere per le vie i lai con flebile oloquenza, ed ai re nasconde le vergogne della nuda umanità. Ella usurpa al moreito i diritti, alla virtiti la mercede, per darli a chi, ferace d'opportune fole, con piegbevoli parole, con torto colla ci incrollabile fronte, con una sitila pronta sempre sulle aride luci, può sfrondare ogni giglio, può cogliere larghi frutti dai pianti de cilenti e de 'ountili (28).

Pari sentimento del bene gli fa censurare ora le turbe nemiche d'ignoranti cultori delle leggi, che ingombrano di spine e bronchi

(26) La salubrità dell'aria. Contro queste immondezze abbiamo un bei sermone del pittore Giuseppe Bossi.

Ai otal orma Infetta e Iorda
La via Uffende ii pie, 'Iorchio, je nari...
Ogal iare è sacro
Ai resti delle siatle: Esce per mille
Putride bocche d'orni otetio al piede
Un'ara nube
Di rio vapor, che viennos assale
L'a astratio passegrero ...
Sale ai heali
Taiami, all'ambar, a al refetto moschio.

Sale ai heali
Taiami, ali'ambra e ai redivivo muschio
Misto li fumar de' digeriti sirami.
Aggiungi li crasso
Acr de' telri macelli, e ie sgozzate

Villime immonde, che mugliar tu ascolli.
(27) Il bisopno. Son note le cure che del carcerati allora si presc l'inglese
lloward. Anche il Cirillo, un degli appierati alle antenne di Neison, nel 1787
stampio La prigione e l'ospedate discorsi accademici, pieni d'indignazione.

(28) L'impostura.

quegli studi, già dettati con aureo stile sincero (20); ora chi esagera ne' miglioramenti possibili (30); ora ai cittadini marcenti fra il lusso. l'avarizia, l'infingardaggine, contrappone i rubicondi votile i baldanzosi fianchi delle forosette, e i membri de' villani non mai stanchi dietro al pane crescente (30).

Maledetto poi, maledetto il mortale che, mentre il diletto siede fra le placide ale della natura, va a comprario a si caro prezzo che, per cressorio all'ozloso udito de grandi, si vedono perio i padri mutilare la prole, rapendo colle membra sue il vivere ai futuri nepoti. Aht quel disumano padre non gusterà no i tesori ond'egli si finge beato; polché il tradito adulto figlio, mentre canterà fastoso allato al re, torcerà dispettoso il ciglio dal carnefice suo, Jasciandolo mendicare solo e canuto (32).

Quanto poi alle virtù da seguitarsi, trovi quasi ne' versi del Parini una serie di precetti pel cittadino d' ogni condizione. Avea compreso che ottimo mezzo a fondare un lodevole stato civile sono

## (29) La laurea.

(30) Un filosofo viene

Tutto modesto, e dice: Si vuol a poco a poco, Plun pian di loco in loco

Toglier gli errori dei mondo morale: Danque ciusenno emendi

Prima sè stesso, e poi degli altri il male.

Ecco un altro che grida: Tuito il mondo è corrotto, Si dee metter di sollo

Quello che sta di sopra, rovesciare

Le leggi, ii governare: Fuorchè la mia dottrina

Ogni rimedio per satvario è vano. Badate all'altro: questi è un ciariatano.

I Ciablatani, Norella.

## (31) La salubrità dell' aria.

(32) È notissimo che una volta il Parini per bizzerria scrisse sulla Gazzetta come il papa avesse proibito 1 castroni: la qual notizia, ripetuta, mosse anche uno lettera di congratulazione di Voltaire al papa.

Zoccarin Pusquale nelle Decisioni morati uvea sostruuto che i padri hauno diritto di matitar i figliandi per conservarno o svilupparae luvece. Il generale Teodilo Bayosad di Sospello genovece, fansoso per umplu e disordinata dottrina, lo confuto cogli Eumechi nati, facti, mystici ex sacra et humana litevatera (libartati, Dijon, 4655. buona istruzione e buon esercito, siccome al felice stato dell' individuo torna duopo di buon braccio e buona testa. E questo egli espose nell'ode diretta al giovinetto sua cura e suo diletto, quel desso che fu fortunato d'avere i suoi primi anni e la morte sua cantati dai due poeti milanesi, che rappresentano l'ideale della poesia di due secoli. Ivi insegnava a procurare sano il corpo cogli utili trasfulli, e vigorosa l'anima: non col sangue scendere in noi il valor dei padri; solo la virtù formare il pregio dell' uomo; doversi onorare Iddio non solo col fumargli incensi, ma col sagrifizio del cuore: reggere l'istinto dei pronti affetti colla ragione: non farsi velo dell'ipocrisia, ma mostrare il cnore nel volto; lode venire alle opere dal loro fine. Alla lotta, al corso educava Chirone le membra di Achille, perchè tutto può un'alma ardita che vive in forti membra: ma insieme gl'insegnava che può la forza abusarsi; che tra le battaglie ancora conviene la pietà, la quale rende schermo al mendico. fido amante, indomabile amico (33),

E poichè le città patiscono tanto dai viziosi celibati, vesti d'ogni lusinga lo stato conjugate. Ma fuggendo la bellezza cogli anni freschi e colla voglia giovanile, predicò beato soltanto chi vi sa accoppiare la virtù (34).

Presago che la liberta non si riceve in dono ma si rajsec, e che senzi armi non era a speraro sulhe, egli, vivethe nel tempo e nel paese più imbelle , quando tutta Lombardia non dava che poca feccia alle inerti milizie, continuo ricondava l'antico valore sopito megli italici cuori, ed al confronto de 'grand' avi che, furiando tra il funo e il fuoco orribile di Marte, si gettarono a difendere i paltatti lari della patria, svergognava i flacchi inpoti, che invano Marto a si invitava, e che giudicavano follia il mercar onore a prezzo della vita (35). Anche augurava che nel pargoletti crescessero rultori el arrieri e insieme signadre alla patria, femosa madre di eroi, i quali fossero appoggio delle natali mura, ed esempio d'industria in pace e di coraggio in guerra (36). Così vasese (enezia allaeso ai consigli di lui, allorché, mostrando quanti e ferri e fuochi su la terra e sa l'onda adunasse la guerra, commettendo tre imperi alla fortuna, e minacciando l'altru's securità, ggii esortava la regina del

<sup>(33)</sup> L' educazione.

<sup>(34)</sup> Le nozze,

<sup>(35)</sup> Mattino

<sup>(36)</sup> L'innesto.

mare a munir il suo fianco d'uomini eletti, in cui ardessero le sublimi anime di coloro che al rio furore esterno opposero primi il valore, la modestia, i consigli i

Crederete perció che la guerra, questa trista necessità dei figli di Caino, la quale parve fatalità che ricevesse i migliori incensi dai poeti d'ogni età, n'abbia ottenuti anche dal nostro? Egli maledisso i guai venuti dalle conquiste (37); sapeva che le armi allora solamente sono giuste e pie quando necessarie; e lo manifestò nel poemetto della Guerra cantando:

> Natura in prima e poi ragion ne appella Le patrie mura a sostener pugnando. Tempo già fu che i mari, i flumi e l'alpi Ponean confine ai regni, e non l'immensa Avidità, che ognor più alto agogna, Che se talora ambizioso spirto Di por tentava all'altrui patria il freno, E regnar sopra gli altri, incontanente Qual dall' aratro e qual dall' officina Balzar vedeansi.... e dell'ingiusto Assalitor le forze ivan disperse. Per lul (l'ambizioso) prima divenne arte e scienza Dar morte all'uomo; e la più nobil vita Spezzar ridendo Fu chiamato valor: ma.... non nel tôrre L'oro e le vite altrui virtù s'appoggia, Ma si ben nel versar fiumi di sangue Per la sua patria, e assicurar con una Mille di cittadin preziose vite.

E neppure quando la vittoria parve recar libertà alla patria nostra, egli seppe tessere inni all'eroe fortunato, e in un bellissimo frammento degli ultimi suoi giorni cantava:

Perché infocata il volto
E le luci divine,
E scarmigliato e sciolto
Giù per le spalle il crine,
Qual dal marmo saltante
Di greca man bellissima Baccante,

(37) Sonetto.

Delia, m'assali; e vuoi Che, rauca per l'atroce Battaglia, i tristi eroi Segua mia lira; e voce Mandi d'alto furore, Nata solo a cantar pace ed amore? Ali! se l'orrida corda Fremer farò d'Alceo, Quando la terra lorda Di gran sangue pleboo

Mostra col fiero carme Fra i troni scossi e i ciechi motl e l'arme; Io ti vedrò ben presto

Sovra le mamme ansanti Chinar la faccia; e il 'mesto Ciglio sgorgar di pianti; E mentre il pianto cade

Tutta ingombrarti orror, sdegno e pictade.

thì è così convinto del continuo perfezionamento, deve ben credere un avvenire immeno, sublime, di cul questo non è che il vestibolo, la preparazione. E il Parini più volte ripeteva: — Io mi · orosolo coll'idea della divintà, ne irvovo altra norus sicura dell' rumana giustizia, che il timori e le speranze d'un avvenire ·. Quindi mordeva il grande illustre, che d'oltr'alpe e d'oltre marvennto, misero avanzo di Ciprigna, volgeva il riso sui celesti ; e il costumo dei nobili d'allora, che dalla scettica sapienza def ilosofanti applaculiti e riprovati in Pannei Imparazano a schermire.

> il fren che i creduli maggiori Atto solo stimàr l'impeto folle A vincer de'inortali, a stringer forte Nodo fra questi, e a sollevar lor speme Con penne oltre natura alto volanti (38).

Ma nella religione egli riprovava le Immorali dottrine dell' ipocrisia: voleva colla preghiera le opere: onde lodava Caterina da Palanzo (la pia fondatrice del ritiro della Madonna del Monte di Varese) perchè - non mai di sè grave al suol natio, A ben orar e a ben opera fu dotta -, ascingo i pianto de procresili, - utile agli

(38) Il Meriggio.

altri e al suo signore più cara »; e consiglia che il popolo non le offra solo inni ed incensi, ma ne imiti le bell'opre. Altamente riprova gli abusi commessi a nome della religione, o quando s'accendevano i roghi per ardere, anzichè convertire i traviati (39), o quando l'ambizione

> di religion prese le spoglie. E posto il ferro in mano all'uom, gli disse: Uccidi pur, chè così il ciel comanda (50).

Il buon magistrato delineò in Camillo Gritti, ove salutando la gentile Vicenza che, fortunata di bel terreno, non conosce l'infame. necessità; che colle arti toglie l'ozlo corruttore; che, tra feroce licenza ed abjetta servitù, va dietro alla voce di libertà, reggendosi de' bei costumi suol e delle sue leggi, le invidia la felicità dell'essere, governata dal Gritti. Il quale non solo tenne chiuse le mani all'oro, il petto alle lusinghe, ne sorse giammai arbitro sopra la giustizia o ne fece traboccar le bilancie in altrui danno, perocché piccola lode è non esser reo; ma benigno e forte usò il flagello di Temide. accoppiò il pudore all'autorità, fece parer consiglio il comando: più maturo librò le fortune civili; assicurò il comune censo lu gran frugalità; ascose al popolo non sè stesso, ma gli altrui segreti; represse colla dignità gli audaci; col sorriso gli oppressi sollevò; usò ogni potere per aggiungere alla giustizia i benefizi; e comparendo reggltore, giudice, padre, destó insieme (rara concordia) amicizia e riverenza (41).

Anche nel trono fissò lo sguardo, e se non seppe stendere il commessogli elogio di Maria Teresa, dicendo, - Ella non fu che generosa, e donare l'altrui non è virtù », applause ai principi che toglievano le nostre provincie dalle branche dei ministri onnipotenti, e a Giuseppe II perchè, sdegnando Il fasto, limitava equamente il potere degli stati, difendeva la ragione delle genti, smascherava la frode e l'ignoranzà . (42).

- (39) L' auto da fe, poemello,
- (40) La guerra, poemello e sonetti.
- (41) La magistratura.
- (42) Indi a stranio poler limiti segna, Qui delle genti la ragion difende, E all' oppresso mortal da forza indegna Or ia mente, or ii piè libero rende . . . Toglie alla frode e all' ignoranza il veio . Fonda l' util comune, ecc. In Parint.

Nè di voi si dimenticherà, genti dell'infima classe, nè dei benelizi occutil onde giovate l'uomo che vi dispregia: ma promette di pregare a pro vostro i clesta, perchè stornio dal campi i turbini el i cavalli inimici. Nei suo studio dell'uman cuore il Parini avea voluto che il difetto de villani d'a l'abborrimento della novità, onde stumo attaccati agli usi vecchi anche dopo conosciuti viziosi, procedendo nel solto scavato da 'padri. Pereio prometteva che, se tra loro sarà chi per novo orme guidi il tralcio, o più fruttifera renda una sterile parte di terreno con arte ignota al padri, esso gli consacerrà un canto che ne faccia per di secoli cominaine le cossa riverite (43).

Gran peccato ch' egil non abbis finita l' ode al suo compatrioto Andrea Appiani, ove in quell'alunno delle grazie ci avrebbe ritratte le qualità civili d'un pittore! Ben de'maestri di musica dipinge i procasi riti, ed onora le virtù piangendo la morte del Sacchini, che mai non abasò dell'emozioni destate in donzelle e spose; ma, sollevando II decoro della bell'arte sua sopra i folli orgogli del non virile gregge, unicamente ambi di beare gli uomini con liberi diletti (48). Il Parini, vezente con'i en, non poleva pon avvisare quanto

Il Parini, veggente com' era, non poleva non avvisare quanto alta coltura e alta civittà degli unomiri contribuisca quella delle donne, le quali reggono coi doppio Impero dell' autorità e dell'amore. Per questo non trascurò mai occasione di seguire cogli inni alati qualunque ne vedesse donata di bei pregi: d'insinuare a tutte come alle doti del corpo devano accoppiare quelle fell'lingegno e del cuore: perché anche il sesso gentile, ra gil utilizi a noi cari e le arti della tenue Minerva, può innalarasi ad immortalità; ed i giovani, se ascoliano asvie dottrine da labbro leggiadro, provano acun diletto ignoto dapprima, e al nuovo esempio acquistano vigore. Amabil sesso, che regna sull'alme con si possente incanto i Frema la tirannia virile nel vederlo o spigar leggi dalta cattedra o dettarle dal soglio. Quindi applaudi a Pellegrina Amoretti quando la rivorso fa insubre recele (485; benché

<sup>(43)</sup> La vita rustica.

<sup>(44)</sup> In morte det maestro Sacchini: • Gl' liallani sono distolti dall'istruir nella musica le ragazze per la sregolatezza di costume de' migilori cantori e maestri nosiri n. Banetti, Gli Ital., e. 12 — 15.

<sup>(45)</sup> La laurea, Conosciumo la Oratio quam VI Kat. jut. anni NDCCLXXVII habuit Aloisus Carran senentis, juris crimis profess, cum Manis. Perecaira Monettis onelirai academica juris insignia traderes in r. c. archiyumnasio ticinensi, È dedicata a Maria Beatrice d'Este.

per l'undecimo lustro già cadente, si confessò vicino a porgere il piè servo ad amore, preso ai meriti di quella Veneziana (46), che dai lepidi étti del patrio sermone facea scoppiare lampi di poetica face: non tacque di quella Caminer Turra, che, vaga e bella conteneva pure le glorie dell'altro sesso spiegando l'ale fra le muse con fortunato ardire (47): diede incoraggiamento alla Diolata Saluzzo: e persuaso che le donne sieno ottimi giudici in fatto di gusto e di bello squisito, chiedeva sentenza de' suoi versi dalla marchesa Paola Castiglioni, atta a sentire il retto e il bello (48); quella ch' egil vedeva in modi divini e di nvario sermone dissimulando versar copia d'ingegno con sapere e spontaneo lepore, con tali pregi onde solo a sè stessa era somigliante (49). Anzi già prima di queste tutte aveva applaudito a quella strituosi figlia che in negro manto spargeca di lagrime e di versi l'urna d'un padre amato e cantava.

T'allegra, o Poesia, che la tua lira Dai giuochi della mente alfin ritorna Del core al moti e la virtude inspira (50).

Cosi continuo era il pensiero dell'uom grande alla civiltà del suo paese; non atterrito, come i facchi, dal vedere i primi tentativi uscir vani e derisi dal deboli ingegni, cui pare sempre menzogna il nuovo che è grande. Perocchè

> ... imperturbato il regno Dei saggi dietro l'utile s'ostina: Minaccla ne vergogna Nol frena, nol rimove; Prove accumula a prove, Del popolare error l'Idol rovina, E la salute ai posteri destina (51).

Già da questo perpetuo studio della civiltà e del meglio comprendete quanto vivamente egli amasse il suo paese. E soavissima gli veniva la rimembranza del besto terreno e del placidi colli, che con insensibile pendio cingono il lago di Pusiano. Colà nel lieto clima

<sup>(46)</sup> Il pericolo.

<sup>(47)</sup> La magistratura,

<sup>(48)</sup> La recita dei rersi.

<sup>(49)</sup> Il dono.

<sup>(50)</sup> Rime degli arcadi, T. XIII.

<sup>(51)</sup> L' innesto,

innocente agognava di passare i di sereni, esule contento, ed albellire coll'agreste libertà le ore fugaci. Eppure amaya tutta l'Iulia, "oli se l'amaya! E — Guai (seclamava) à quella patria i eul cittadini sono indifferenti per essa, e che con una stoica maivagia filosofia citiamano lor patria il mondo, per nori avere patria veruna ».

Mirava pertanto a rassodare quei legami che tutti ci uniscono : arti, lingua, letteratura, memorie; morde assiduamente la smania di cercar tutto di fuori; di dar favore al merciajuolo, liberal di forestieri nomi a merci che non mai varcaro i mari, ed al ricco sartore che sullo scudo avesse intrecciato alle forbici il titolo di monsù. nel mentre spregiansi i depravati inaequi degli artefici nostri. dalla cui inerte mano invan si spera industre lavoro, o felice invenzione degna di nobil uomo, Vitupera lo strano vezzo corrente d'imbarbarire la lingua, e di giudicare inurbanltà l'usar quel sermone onde il Petrarca e l'Alamanni cantarono e piacquero in Francia, e il non temprare il sermon nostro colle galliche grazie; il farnetico di leggere libri stravaganti venuti d'oltralpi, che però non potevano ecclissare le glorie nostre; quantunque chi s' era fatto su quelli accusasse l'ignoranza del nostro paese, tentando illuminar d'un raggio la gotica caligine che sedeva annosa sugli occhi dell'Italia (52). E quando credette qui stabilita la repubblica cisalpina, si congratulava anche di questo, che - Se saremo liberi, avremo una · lingua la quale, se non sarà affatto la primiera, sarà però propria. « espressiva, robusta, dignitosa, perchè i ponoli liberi sogliono avere · il tutto proprio e segnalato .. E sperando nei nuovi meccuati, contidaya pure di veder la gioventù torcere disdegnosi e schivi i labbri dalle fonti malnate che dai monti scendono infettando l'Italia d'impura flamma o d'oscura nebbla, e ritornar ai limpidi rivi onde

Quanto alle sventure della patria, beu si pare come le sentisseanche sotto la pacata signoria d'allora: onde quel seguitare attento i casi politici del tempo, e alludere sovente negli sertiti suoi o alle guerre dell'Inghilterra contro l'America, od agli scotimenti di Francia, o alle battaglie de'Oscheli, reluttanti an hinacciato giogo della Russia, o alle contese coll'Olanda per la navigazione della Schedia. Poi Volenteroso entrò nell'amministrazione della patria quando a questa rise la sporanza di libertà repubblicana: ma

natura dischiude almo sapore che il secolo loda senza conoscere,

<sup>(52)</sup> It mattino.

appena la conobbe bugiarda, perchè comandata, se ne ritrasse, e in quella violenta e disperata pace, cui s'attaccano deliberatamente le anime maschie, impedite d'operar il bene, gemette su mali che non potea riparare.

Eppure egli non vide che la prima seena de' guai d'Halia: e pietoso il cielo lo trasse in aere più quieto, più degno di lui, lasciando però quaggiù eredita di caldi affetti, edesempo di earme liberate a chi sarà degno di ripetere attamente quel che da tutta la nazione è profondamente sentito, e divenire il barlo d'Halo

Tanto moralizzare suo non veniva diretto, assoluto, come sarebbe (per dir d'alcuni) in certe odi del Testi o del Chiabrera, ove il titolo annunzia il soggetto di prediche in rima. L'uomo seconda gi impulsi indiretti, mentre i diretti respinge; e il Parini, a sparger tanta dose di civile sapienza, toise il destro da piccoli casi, da occasioni, da nonnulla.

Odi il muggito della tempesta? Vedi i legni spinti da cupidigia o da ambizione a cercar oro e preda sul mare? e quello che sopra gli altri sovrano torreggia? Rapido mutossi il vento, e disperse i vanti e le vite fra l'onde. O giovinetti, coltivate le terre sotto le sante lezgi di natura; semplici regnate, ordite utili consigii (33).

Fra le mode calate d'oltremonti, una alle donne insegna di toglier al petto e all' omero i serici veli; moda denominata dalla scellerata scure con cui la Francia, nel delirio di sua libertà, inzuppando di sangue il terreno, per isbarbicarne l'aristocrazia feudale e clericale, soffocava le opinioni colle morti, adeguava le fortune colla manuaja. Il Parini fa vergognare l'ingenua Silvia di tal costume, non tanto perchè disveti si dannosa copia di gigli e rose, quanto pei danni che conseguir possono dal dimesticarsi con imagini crudeli. Così le Romane, tolte agli studi dell'ago e della spola, vennero ad ammirare i saltatori e i mimi : si piacquero nei teatri alle atrocltà di Tereo, di Medea, d' Atreo; pol dal finto duolo fecero tragitto al vero: contemplarono le fiere combattenti, poi applaudirono ai gladiatori morenti con arte: l'atleta, grondante ancora di sangue, fu chiesto segreto amante: dalla libidine nacque la crudeltà: indi i veleni, indi il concepire invano. O Silvia, lascia quei riti alle belle stupide di mente e di cuore, e tu serba il titolo d'umana e di pudica (55).

<sup>(53)</sup> La tempesta.

<sup>(54)</sup> Fu neil' inverno del 1795 che s' introdusse questa nudità alla ghigliotina, Quell'ode fu dettata quasi improvviso da poeja che le altre sililiava

Ed eco il poeta, nell'iniqua stagione strascinando per le vie il lianco mal fernio, stramazza. Quanto piccolo caso per una mente volgarei Ma per lui é fonte di bellissimio del Peroccelè uno, accorrendo a levario di terra e sorreggendolo verso casa, — Tu (di esi ce) sei lotto dalla ricca patria, eppure non hai cocchio da saivarti attraverso dei trivj. Muta consigito: e se non hai amiche, non parenti, non ville, che il facciano preporre agli attri nell' urna del ravore, abbraccia le porte del piccoli che comandano ai grandi, o turba lo stagno per pescarvi insidioso, o spargi le scurrili facezie sulla tetra noia del bassi ceni, nascosti dietro al fasto (58).

Alte quali parole dispettoso îl Parini, — No (grida) no mai. Buon cittadino, ove natura de li primi casi lo dirazarono, guida l'inegeno così da meritar la stima della patria; ne hisogni chiede onorato e parco: se non è ascottato, si fa contro ai mali scudo ed usbergo della costauza sua; ma ne s'abbassa per doiore, ne s' alza per or gogito . Insigne ode, anzi tipo dell'ode italiana, la quale torna spesso al labbro o nel vedere i disordini morali, o nel patrie per-secuzioni per la giustida: ode che più d'altra mostra come il praini sia veramente, qual da principio lo annunziamo, un poeta

tanto a lungo; come Manroul in una settimana fece II Chapte Mergio, celli pure lenishimo e incontantiablico elitoratore. El vium e l'altra risostrono con la lunguar de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio del

(55) E sovra la lor tetra

Nois le facezie e le novelle spandl.

Di questa contrazione di oia in una siliaba sola abbondano esempl fra gli antichi.

Re Exzo Del mio soffrir non vejo Che glola mi se n'accresca,

SALADINO DA PAVIA Messer, lo nostro amore la giola fue cominciato.

Guido Guinicelli S' co muolo, donna, a blasmare

Credo v'arà la gente

CANTI Di questa pastorella giola pigliare.

GUIDO CAVALCANTI Di questa pastorella giola pigliare.

DANTE Nello stato primalo non si rinselva. Purg. XIV.

Farinata e'l Teggitiaio che fur si degui. Inf. VI. Dai vostro ucceliatoio che com'è vinto. Par. XV.

Petranca Ecce ein da Pisioia , Guitton d' Arczzo.
Poliziano Poichè 'm gioia son conversi i dojor tuoi.

citadino, anzi un erce. Perocché erce non é solo colui che prodiga l'anima nel campl. Questi sul morire si vede innanzi la gloria che l'incorona, il mondo che gli applaudisce; ma chi si sagrifica alla verità, pronto a sosteneria coi martirio, che cosa ha davanti a sé? una sapienza vanitosa che hisaima un fine cui neppure è capace d'intendere: il vizio, l'errore che gli fanno guerra: il popolo cui tentò di giovare, che o l'ignora o a stento gli perdona il gran torto d'avere troppo presto ragione: un mondo che, se cade, ride di sua caduta: pochi che freddamente lo compassionano. Ah! l'uomo che, uno ostante ciò, guarda alle benedizioni de posteri, all'amor dei lontani, alla stima pacilicà e ponderata, la quale si conferma ogni di anche in coloro che affettano spregiario, quegli deve ben essere dotato d'alto coraggio: disposto a che che gli avvenga, non prova rammaricio, non confusione: ademi il suo dovere.

Però da gran tempo meditava il Parini un lungo lavoro, fatto all'antica, cioè con lenta ponderazione; dove opponendosi colla poesla agli abusi de' suoi patrioti ammoinati dalla quiete, si facesse loro santamente molesto per divenirne il benefattore. Già voi nominaste il Giorno: ma prima di farci a discorrerne, giovi dare un'occhiata ai costumi lombardi quali erano nel secolo passato. Veramente, trattandosi d'informarsi di un'età, sarebbe a dire, Guardate le storie, e basta. Ma la storia, usa da un pezzo a mirare dall'alto le piccole lotte con che i mortali disputansi palmo a palmo questa terra dove hanno a vivere un di, non contempla che i capi, non racconta che le fragorose vicende. Lettala, conoscete voi le età che essa vi descrisse? v'ha detto quanto profitti agli individui la gloria dei cani? come un uomo viva in grembo alla sua famiglia? quanto vi sia giovato o molestato dalle leggi? di quale speranza si conforti un padre nell'allevare i suoi figli? che costumi? che arti? che leggi? che sicurezza? che aspettative? a che fossero l'utile, il giusto il bello, il santo, il vero? - Ne patirebbe la storica gravità. Ond'è che noi ci baderemo a descrivere, quanto al vero sapremo e potremo, i tempi che immediatamente precedettero il nostro: che se ci allungheremo oltre le aspettate proporzioni ci sarà ascritto a colna dal lettore italiano?

Qui si parla dei costumi come erano divenuti in Lombardia ai tempi del Parini:

Il valore, perito fra gli Italiani al dechino dell'impero romano, rinacque allorchè, verso il mille, contro degli scorridori saracini ed ungineri dovettero schermire la propria città, il villaggio, il campo, l'ablutro. Vennero poi le crociate, quando il valore parve una scorciatoja al paradiso: venne la cavalleria, che fe della bravura un dovere, una galanteria: vennero le repubbliche, dove i parteggiamenti cittadini, fermento di forze disgiunte ma vitali, costringevano ad aver continuo il pugno sulla spada. Le opportunità dunque, più che il sognato incrociamento delle razze o la trasfusione del sangue settentrionale, qui tornarono vive le abitudiai guerresche, troppo necessare la anatione che vuol conservarsi o rigenerarsi.

Chi fra queste avesse pensato oducare i fanciuli nelle lettere, impeigionarii no collegi, e soggetaria ilah diselplina, sarebbesi sentito gridare come dai Goti Amalasunta: — Putra essere coraggioso in faccia al nemico chi crebbe tremando sotto la sferza d'un pedagogo? -Erano quindi comunemente tenuti a vile gil studi, dai teologici in fuori: e i fanciulti cressovano su liberamente, tutti hadanza di membra e di spirito; joro esercizio le armi, divertimenti il torneo, la gualdana, la giostra; occupazioni giornaliere la caccia o la hattagita, sopo l'ottenere gil sporo l'avallereschi; e invece de 'tetropusillanimi che assediano i deboli e gli inesperti, trascorrevano agli impeti d'una petulante temerità, favorita da muscoli robusti (1).

Così vennero educati gli Italiani in que' mezzi tempi, che, chiaminsi pure di ferro, ma non si dica che massime l'Italia se ne deva deplorrae (3); l'Italia che, allora risvegiata, si elevò ad una civittà estesa sulle persone, sulle cose, sulle azioni, sul politico ordinamento; l'Italia che, stabilendo i comuni, diede l'esempio d'una ilbertà, da cui tanto avran da imparare i posteri quando cessino

(1) Non consumava ancor museoli e nervi Uso di morbidezze : erano in pregio. Non membroline di zerbini inerti . Ma petto immenso, muscoloso e saldo Pesce di braccio, e formidabil iombo. A' gran maritl s' offerian le nozze, Non di locuste ognor eresciute a stento In guaine d'imbusti : era bei corno L'intero corpo, ed imeneo guidava Al forti sposi, non baiene o stringhe, Ma sostanze di vita, e i bene seossi Conglungimenti avean prole robusta. Nascean Achilli, ed i trastulli primi Delle mani sfasciate eran le foite De' Chironi maestri ispide barbe. Crescean sudando; e l'anime, di petti Abitatriei stagionati ed ampli, Erano anch' esse oppinossenti e grandi. Barbari tempi l in zazzerin risponde Medoro, che intestine ha di bambagia, Vivo non vivo, e d'un bel ghigno adorna La pellicina dell' argute labbra. Chi seguirebbe in questo secol saggio Rusticitadi di silvestre vita? Seese dal ciclo a rischlarar al' ingegni Florida Voluttade, e dall' Olimpo D' Epicuro negli orti i grati bulbi Piantò di ppoyi fortunati fiori. Per lei siam saivi. Abbiansi laude e nome D'asta e di lotta i secoli remoti: lo del far buona pelle e del riposo,

Cozzi

(2) n Sorse allora il Medio Evo, desolata età massime per l'Italia ». Βοττλ, Prefazione alla Storia d'Italia. dall'idoleggiare nomi e dall'imitare stranieri; l'Italia, che inventò la bussola, dominò i mari colle navi di Amalfi, di Pisa, di Genova, di Venezia, prese la parte più vantaggiosa nelle crociate; striuse la le Lega Lombarda; fabbricò San Marco, Santa Maria del Fiore; il Campo Santo di Pisa, il Duomo e il palazzo comunale d'ogni città, cantò la Dicina Commedia, mentre l'altre parti d'Europa giacevano la una notte che assai più sarebbesi prolungata so non fossoro venuti a qui cercare la scintilla avivitatio.

Che i costumi sorti fra tale educazione fossero castigati, nol dirò io: ma que' padri nostri, governantisi a comune, occupati nei granufa interessi della patria, con una fibertà riposta meno nella garanzia dei diritti che nel partecipare ogni uomo alla sovranità sulla piazza nell'arringo, in consiglio, acquistavano un'indole aperta el celevata: operosi in traffici e in arti per emulazione; forti nelle guerre che eglino stessi aveano derretate; con sentimento non sempre giusto, ma profondo della propria digniti.

Questi tempi di ferro si nutarono in quelli d'oro del Leoni e dei Comi, quando sull' insanguintan nostra potria si dibatterono lunpamente la libertà e la tiramide, l'autocrazia e il dominio straniero. A quella lotta, disegnali fra armi poderosissime, e vittime predestinate a qual si fosse il vincitore, scaras parte, presero i nostri e sciagurata; e com' è più doloroso il morire d'un robusto, così penò un pezzo l'Italia prima di diventar cadavere.

Durante il inedio evo, il pontefice e la sua pacifica milizia, secondo la missione di spirito el rimelligenza del divino Maestro, erano
stati apostoli del sociale progresso, difensori delle franchigie popolari; la voce di Pietro opponevasi unica alla forza materiale, ascoglieva il debole, conandava la giustizia al prepotenti, ergesasopra le teste coronate un tribunale, efficacissimo percibè fondato sutila
giustizia e rappresentante del voto popolare: la Lega Lombarda fu
giurata in un convento, e dal nome di Alessandro III santificata l'insurrezione che condusse la pace di Costanza; colle benedizioni di
Roma le arani del popolo italiano spezzavano il dadema agli imperatori svevi e la mannaja ad Ezefino; Nicolò III dava favore ai
sifiliani quando maturavano I vespri tremendi; Popolo e Chiesa cra
il grido onde le città levavansi a rumore contro 1 loro tiranni, e
quella voce eccheggiava dal Vaticano sin quando Giulio II si proponeva di rischequa r'llatila da il Barbari.

Ruppe quell'avviamento la riforma religiosa, la quale, facendo

predominare l'elemento soggettivo personale, e chiamando ciascupo alla libera disamina, non minacciava meno Cesare che Pietro, In conseguenza le due potestà, messa da canto la quistione politica per la quistione dell'esistenza, si accordarono nel pericolo comune; prestandosi a vicenda la persuasiva e le armi onde restriugere le conquiste del pensiero; quando appunto, a disingannar gli Italiani da ogni speranza di libertà, di grandezza, di gloria, si assodava il quieto titanueregiare degli Austro-segumoli.

Il più sottile accorgimento di quella riazione fu l'impossessarsi dell' educazione. Da prima commessa ad uomini valenti o in fama di tali, scelti da chi in essi aveva fiducia, non legati a metodo o prescrizione superiore, animati dall'emulazione e dalla compiacenza di buoni alunni; allora venne essa riservata agli ordini religlosi ed a quello specialmente che sentivasl rigoglioso di recente vita, e resa regolare, sistematica, uniforme. Il santo intento di formar i giovani alla virtù prima ancora che alla scienza, e di saldarvi l'idea dell'autorità, avrebbe potuto farli benedire; ma pur troppo seguirono metodi pregiudicati, o i nuovi fogglarono sopra le idee prevalenti. L'educazione del collegio restò distinta da quella che dovea poi riceversi nel mondo: si vollero letterati piuttosto che cittadini; spiriti colti anzichè uomini dabbene; latinisti, poeti, niù che buoni magistrati, buoni artieri, buoni padri di famiglia; si coltivò la memoria a scapito del giudizio, l'immaginazione a scapito del raziocinio; nell'insegnare i garzoni ad esporre idee che non erano lor proprie, si cercava eleganza, squisitezza di forme, senza accorgersi che è tutt'uno parlar bene, scrivere bene e ben ragionare: si proponeva l'immoralità della mitologia, non la sapienza della storia (3): si cercavano le mezze verità ne' sistemi filosofici, Invece di francamente attingerle al fonte più sublime.

Quanto alle morali disposizioni, mostravansi piuttosto i doveri verso sè che verso il prossimo: ad illeggladrirsi con una vernice di delicatezza, moversi, parlare sul punto del convenevole; non urtare il galateo, divenuto importante più che il codice, più che il

(3) Quando, al cadere del secolo, si chhe a disentere di politica altinule, si eccreò agni esempio lar Geret a lonomi, no mui al ru la generazioni uno conde que bet sistemi di Muhiy e compagni. Methice Gioja, cercando quale del governi liberi » sinesses meglio all'illulia, stelle sempre suaji esempi altino, quasiche potessero applierari alle età moderne; quaniche l'italiano non avesione mezza tiempi dato spertamolo di totte feforme di governo al uno e a più.

Vangelo. Delle azioni vedute o lette giudicavasi piuttosto il bello che il buono, il grandioso che il giusto, lo straordinario che il ragionevole; si moltiplicavano i precetti, che facendo guardare come necessario ciò che è indifferente, induceano a tenere per indifferente quel che è essenziale. Soprattutto ispiravasi al giovane un alto concetto de' natali della famiglia, il decoro credendo opportuno argine alle bassezze. Ed era : ma cangiavasi la conseguenza In principio: e frattanto non si dava conveniente idea della dignità comune, della comune origine e destinazione; l'onore, tanto raccomandato, riduceasi a una virtù di parata, all'esteriore della probità e all'eleganza del vizio. Nè lo sviluppo fisico era abbastanza giovato da monotone passeggiate sottola indeclinabile vigilanza dl mercenari custodi, che consideravano colpa ogni vivacità: colpa tenevansi quei nodi d'amicizia così naturali ne'giovinetti: virtù prima il non aver volontà, e plegarsl irrazionalmente al cenno d'un superiore, all'uniformità del vivere comune: nè agglungendo nozioni utili alla vita, nè raddrizzando i torti giudizi, nè ampliando lo spirito.

Il fanciulo, usato a guidarsi colle ragioni ed l'eonsigli aitrui, riusciva apato, irresoluto, spensierato, pusilianime; adulava i superiori, disamava i compagni, in ciascuno dei quali temeva un delatore: fra comandati compilimenti, ad ore da parole fisse, doves morticiare quanto v'ha di generoso e d'istantaneo me' sentimenti umanti.

Che dirò poi dell'escuole, ove un maestro, abbandonandos lagl'impeti della collera, scagliava imprecazioni e battiture, e squisitamente rafinava castighi che prostrassero e corpo e spirito ai giovinetti, in quella sacra età dove il minimo impulso basta a dirigerii al vizio da alla virità (3)

Un uomo così educato entri nella società. Cosa vi porta ? nausea di studj. cui attese mal suo grado, e che vede non torpargli buoni a nulla (5): ldee della virtù false, o sfumate, od esagerate, senza

(4) Nê i mesti deila den Pallade stodj
Ti son meno odlosi. Avverso de esal
Troppo II fêro I garrull recini.
Ore l'aril migliori e le seienze,
Canglale in mosiri e în vaue orride larve,
Fan le capaci voite eschegdas sempre
Di giovanili strida.
Paraxi, A

Di glovanili strida. Parixi, Mattino.

(3) • Ho possato la mia prima età in queste scuole, e rammentando tuitavia l' humanità e la crudele atrabile del pedanti sulla tenera e vivace

pratiche, cognizioni, o abilità negli affari, nè civile e domestica bontà: negli uomini non yede che od inferiori sui quali vendicarsi delle umiliazioni patite, o superiori da temere e palpare; da per tutto corruttela, lacci del mondo e del perversi, pericoli al candore. Ma la volontà, piuttosto repressa dal rigore che dirizzata al bene, lo strascina: non bastano le disamate dottrine a contenerlo fra limiti arbitrari; al primo passo fallato egli si vede perduto; perdute le virtù che gli si erano insegnate come supreme, non sa rigenerarsi in quello slancio di sociali atti e generosi, dei quali non gli han ragionato mai. Così l'istruzione delle cose reali distrugge l'istruzione artificiale; ogni frutto è smarrito; più non rimane che il danno. Rimane fiacchezza di cuore, che pone il sommo della felicità nel riposo: rimane la diffidenza: rimane l'arte di supplire colle apparenze alle virtù e ai sentimenti: rimane una stupida rassegnazione che guarda le cose circostanti come mali necessari, senza ardire, non che di tentare, ma di pensare un rimedio: rimane unica norma l'obbedire.

Anche s'addestravano a ballare, sonare, balbettar francese; sinigolarmente pol negli esercizi cavallereschi, quali erano il tirar di spada, e conoscere le inestricabili leggi del punto d'onore. Il ballo era scienza complicata quanto importante, dovendo impreteribilmente

fanciullezza, e riandando con dolore gli effetti funesti che ne vidi derivare, posso assicurare oggidi ene ben Loke disse a ragione che si trova di rudo avvenire che i fancinili castiguti erudelmente diventino nomini dabbene n. Connetta, Osservacioni sopra l'infentacione de madeiventi.

Il canonico Cesare Gattout nel primi nuni del nostro secolo ser'sse un libro sull' Educazione cristiana, continuo plagnisteo dell'essere stata levata In gioventù al gesulti. a A tutto ridar in breve (die' egli) se i giovani non ilevono aver paara del diavolo, lo non so con qual mezzo si potrà far argine alle impetuose loro passioni n. Piange a cald' occhi l'essersi perdute dai nohill quella forma di rigorosa étichetta, che circundava come una forte siepe la vita sociale del primo ceto. - u Nelle memorie di min nonna (scrive altrover leggesi di molti giovani e d'a-sal più fancinile d'ogni stato che dall' uso della ragione fino bene ul di là dell'età pubere non avevano mai messo un piede fuori di casa senza la compagnia dell'uno del genitori, o d'altra persona di carattere sperimentato e sicuro; e che fino al collocamento spirirituale o temporale avevano conservato l'innocenza del battesimo ». Capirele che non doveva essere gran fatto amico dell' istruzione popolare: nulladinwno loda le scuole normali allora istituite, purché non si ponga in mano ai figlinoli il libretto per arcompagnare la santa Messa in volgare, perchè di gusto gianscuistico è condannato dalla santa Sede.

regolare il passo ordinario d'un signore, le mille gradazioni de'suol saluti, la rigorosa prammatica degli inchini (6).

Non ci si oppongano i vizi, fors' anche peggiori, della farraginosa educazione odierna, chè noi non siamo qui a denigrare il passato per adulare il presente.

Pochi coronavano l'educazione con alcun viaggio; ma questi non rinseivano così importanti quando meno interessi comuni v'erano onde occuparsi, meno idee comuni da partecipare. V'avea di peggio. Nella società gaudente e spensierata, nella quale si gettavano, alle corti di Luigi XV o dei principotti di Germania dove emno ammessi, oltre il libertinaggio in grande e la pompa del vizio e di giucoo (Ti, imparavano a solicitare la noja col libri allora entrati

(6) Alessandro Verri nel Café si proponeva di scrivere un trattato motematicologico pulitico aulte riorrenze; pomendone la serie a da quelle che appenappena si scostano dalla perpendicolare, fin a quelle che presentano initia la schiena al protettore, quasi a direll, Vosustrissima facela l'onore di hastonarmi ».

Glà l'are n Vener sacre e al giocatore

Mercurio . . . hal visitate.

Panish, Mattino.

E Gaspare Gozzl:

Delle balle I caprzzoli le vite Stillano ancora è ver: ma in un con esse Indole di lasrivie e di mollezze Ne' novellini piccioletti infanti: Nè, divezzati dalle poppe, scole Trovano più corrette, Ecco il paterno Ed Il materno amor che gli accarezza. Ma sot per passo, chè di più non puote; Fronca lor tenerezza un mare, un mondo D'inportanti faccoude, Colà danza Il tanto a lungo desinto Picche. Commentator con gli atti e colle gambe D'antiche storie di Romani e Greci. Qua tavola si mette, e la condisce Cucinier nuovo che i più rari punti Tulti sa della gola, ivi la veglia,

di moda, i quali col riso e col sofismi scalzavano ogni morate, ogni fede; oppure, ostentando una virtù senza pratica, una filantropla indeterminata, illudevano il sentimento benevolo. Avvezzati così a ridere di ciò che si venerava, a ripudiare tutto il passato, a impugnare i dogmi sui quali stava i e'dilizio sociale, perdevano di mell'aria da bene, quell'amorevolezza soccorrevole, che, inspirata dalla tradizione domestica e dalla abitudine, riparava a tanti degli sconci sociali (8).

Di qua la danza, o l'assemblea gli altende Del gioco. Andar si dee : convlensi a forza Squartar le notti in particelle e i giorni. Seuza speranza d'aver posa mai. E ben si pare la fatica a' visi Di palior tinti, e all'osso onde s'informa La grinza, asciutta e scolorita pelle. Fra si gravi importanze, agli scommessi Padri , e alle madri colle membra infrante, Qual pin tempo rimane e qual quiete Per darsi eura degli amati giorni? Col cagnolin, col bertuccin, col merio S' accomandano a' servi : ler eustodi Sono un tempo le fanti ; ludi i famigli Malercati, idioti, e spesso brutti D' ngui magagna, e d'ogni vizio infani. Questi le prime, questi son le prime Lanterne che fan lunie a' primi passi Delle vite novelle, e i mastri sono Sceltt a fondar delle eittà più chiare Gli aspettati puntelli e i baloardi.... Escopo di punillo? ecco i licei Spalancati del gioco, e i templi e l'arc Sacre alla dea di Cipri, ove la prima Scola si ribadisce e si rassoda,

(8) Ippolite Pindermoul, lo un sermone partialmo, mette in cannone i viagei. Egli viaggio molto, e vide d'appresso I costunni della Franch d'allors. Il ritrasse in un romanzo che oggi più nessuno riteorda, Aberritte. Parlando di rotesta i teterama middidise carive. a Bovor divri come a'orma ne v'orna rotesta middistra service a Bovor divri come a'orma ne v'orna rote viana in stato libertinaggio? Come a' indore in aleuno di curir più saporti il riannossisma irredigione: In verità nai poste quasi un innocente l'assassino il stradar impuelto a coloi che, nella noturna solitudire della sun litera, ai metto dell'assa l'indore della sun litera, ai metto dell'assa l'indore callo sun litera, ai metto dell'assa l'indore callo sun litera dell'assa l'indore callo sun litera dell'assa l'indore dell'assa l'ind

Il tettore s'accorge che qui parliamo solo della nobilità. La denocrazia, nelle gioriose ma non felici nostre republichette, avea tolto le distinzioni e i privitegi derivati dal possesso dei terreni, e la filosolia, ben prima de'moderni, dichiarto la naturale eggia gianza degli uomini (9): sicchò la nobiltà lombarda non è titolata dai feudi come altrove. È sempre vantaggio della civiltà l'eguagianza introdotta, ma la tiraunia è giovata dal vedersi levati gii ostacoli. Vero è che essa trova opportuno il circondarsi d'una aristocrazia, ma nuova e creata da diplomi, che basta al eccitar gelosie, e suggerier villa, non a reprimere gii abusi.

Al tempo che la Lombardia cadde sotto Carlo V, non restava un corpo robusto che gli ponesse freno costituzionale, pure la nobittà importava alcuni diritti reali; e, spenta la vita comune, merila studio quella delle famiglie, che, ingrandite pel concentramento delle primogeniture e del fedecommessi, e pel incri che si presentavano nel senato e nella presidenza, e trovandosì accumulati nella cassa i danari che l'opinione non permetteva d'impiegare in commercio, ned icolocare a mutuo, s'osgivanno di grandigie, di privigie, di beneficenza. Io non conosco una storia concepita in questo senso; eppure i municipi, cioè l'unica vita rimasta in Italia, consistevano nella nobilità.

Per un esempio, chi capitasse a Cremona tra ii fine del XVI e il cominciare del XVII secolo, poteva in qualche occasione solenne trovar riuniti Francesco Sommi cavaller di santo Stefano, valente matematico, che avea menato una compagna di cavalleggieri a servizio del re di Francia contro gli Ugunotti; Girolano Osio, chi era stato luogotenente d'un'altra nella guerra di

asserer non trovolto... Che non si portà sperare da nonqui elie seration di si stead colì asserment el Qualto più bella, quanto più noblei uno e la filosofia di quegli amiteli aspienti, di cui ai dice ora che non feero che sonare nobilimente, e a cui non nispoc che mene l'unomo qui addictito. I Mapolica in trova nemenono la questa moderna sopienza, che mi uvillice e deprima un trova nemenono la questa moderna sopienza, che mi uvillice e deprima un filamana e m'innatza, e mi fa teutar cose grandi coi farmi credere di poter cumulicità....

(9) a Sicché non diea quel degli Überti, nê quelto dê Visconti di Milanoc Perché lo sono di cotale scitatta, lo sono noble; ché il divino seme non cude in lechitatta, cide in istirpe, me code actle singulari persone noblit, e la sirpe non fa le singulari persone nobili, ma le singulari persone fanno nobile la sitipe ». Dastr. Convicto, pag. 288. Fiandra; Giulio Favagrossa, che capitanava trecento fanti per la Spagna contro il Portogallo; Vincenzo Locatello, capitano e Ingerere soprintendente alle fortezze della Sicilia, e già secretario del famoso marchese di Pescara; Luigi e Flaminio Dovara, prodi in armi non men che sayi ne' racii consigli di Spagna e di Firenze, come anche Jacopo Offredo, ornati perciò di titoli e pensioni: G. B. Ala, che in compenso de' servi pi pestati dalla sua casa, aveva dal red di Spagna la soprintendenza allo vettovaglie della città, che rendeva da trecento seudi l'anno. Gli Affaitati pel valore avcaito di ducentomila zeculini; cinquecento altri n'avea avuti Ottavio dal re di Spagna per opera prestata nella guerra di Portogallo; e poe'anzi uno d'essi era morto combattendo gli Ugonotti, l'altro alla hattaglia di Lepanto.

In istudi pacifici aveano grido Lodovico Cavitello, autore di una storia universale; Giovan Jacopo Sorresino, gran cercatore d'istorie, che trovava genealogie per tutti. Romano Borgo, lodato nelle lettere, quanto altri del suo tempo: Alessandro Lamo, eccellente poeta e scrittore di belle arti, secretario al Taverna vescovo di Lodi nunzio in Spagna: Cesare Porta, lodato per poesie volgari, per una vita di sant' Omobono in ottave, per stanze sui quindici misteri del rosario, e per la tragedia la Delfa dedicata a Ottaviano Cantullo, letterato non solo di grandi speranze, ma adoperato in molti uffizj dalla patria. Come dal cavallo di Troja, così molti grand'uomini uscirono da quel collegio di dottori, nel quale non entravano se non nobill, e le cui entrate si erogavano in opere pic. Giovan Botta giureconsulto stampò allora i suoi Consigli, ed era stato podestà di molte città e governatore di Rimini: Pietro Martire Pouzone fu chiamato consigliere di stato in Spagna: Gian Francesco de' Valvassori d'Argenta ebbe frequenti legazioni a principi; i consulti di Lodovico Cavuccio, Filiberto Lodi, Giacomo Mainoldo aveansi in conto di oracoli; un Mainoldo, un Manna, Alessandro Picenardo, G. B. Ragazzi, Gianfrancesco Persichello, Alessandro Schinchinello, Lodovico Aimi, Girolamo Fondulo ebbero magistrature, giudicati, auditorati in varie città; un Brumano fu anche professore a Pavia e consiglier di guerra nella spedizione contro i Turchi: Lodovico Maggio venne deputato dal re visitatore dello Stato per iscoprirne i molti disordini: Giovan Battista Schizzi fu reggente dello Stato di Milano presso l'imperatore; Daniele Barbò sali In Pagers, .

vesovo di Pedena in Istria, e lasciò varie prediche; della qual famigità in Marcantonio filosofo e medico: pichè quasi tutte queste famiglie aveano anche un medico collegiato (10). Le contesse Isabella de Luna e Maddalena Bia negli Affaitati stamparono lettere, e chiudiamo con Nicolò Stondrati che sal pio i papa.

Cerchi ciascuna città nelle sue memorie questi vanti municipoli; e il Parini arvà da giovinetto inteso ricordare come, fra la nobità miclanese, i Marliani aveano diritto di tenere sbarrata fin a metà la via dinanzi al Ioro palazzo, che ora è il Monte dello Stato; il Rocamminavano alla briglia dell'arrivescovo nelle processioni; nelle quali i Litta doveano fare spazzar le strade; i Confalonieri sostenano figura principale nell'ingresso dell'arcivescovo; ai Serbelloni competea di dar doppio voto nel consiglio del sessanta, portar l'arme della città, restare esenti di dazì e gabelle per venticinque persone, andare incontro al nuovo governatore fino a Genova, e aver parte in tutte le ambasciate, per benemerenza del cardinale-fiovan Antonio Serbelloni, sesvoo di Foligone e Novara.

Gii avranno pur raccontato come nelle spese I signori volessero aver sempre qualcosa di popolare; onde, o per un santo domestico, o in un giorno particolarmente devoto, o nell'onomastico del capocasa, con fastosa devozione offrivano alla metropolitana o ad altra chiesa im donativo spontaneo, o un omaggio portato da obbligo fendale o da voto. I Pusteria, stirpe longobarda emula perpetua dei Visconti e mescolata in tutte le cospirazioni, portavano nello stemma l'aquila imperiale, e aveano trentacinque ville, in città abitavano nella via mozza che ancor dicesi la stretta Pusterla, donde domlnavano quasi tutta la Porta Ticinese, e vnolsi introducessero quelle palanche o cancelli fra la porta di via e il cortile interno, che da loro diciamo pusterle. Un dato giorno questa famiglia allestiva un enorme cavallo di legno, il quale, tirato dal facchini della Balla, a suon di musica procedeva pel corso di Porta Ticinese fin al Duomo: ivi schiudeasi, e ne useiva gente col regali da presentare in omaggio alla metropolitana. Terminavasl în lauti pasti agl'innumerevoli clienti, trattati secondo il grado nelle capaci sale e nei ciamorosi cortili.

Gli avran ripetuto il nome di Bartolomeo Arese, presidente del senato e reggente del supremo consiglio d'Italia, versatissimo negli

<sup>(10)</sup> Campi, Storia di Cremona, lib. III passim.

affari, che faceva fabbricare il palazzo ora Litta, la villa di Cesano Borromeo, il convento de' Domenicani a Barlassina e quello di San Filippo in città, ricostruire Santa Maria Porta, e in San Vittor grande una ricchissima cappella, e dopo tutto ciò le sue ricchezze ha starono a far doviziose due famiglie, i Borromeo e i Litta (til).

(11) Degli smisuruli possessi di questo signore ubbiamo un documento de ficiale. Si scursa era la sicurezza pubblica che I ricchi o I corpi fronzeno al governadore per oltenerse unu girida, mediante la quale i possessi specilicul erano presi sorto la special salvaguardio dell'autorità pubblica, con gravissimo mianete en chi il guastase. Dal 1668 al 1674 hen 110 gride siffatte contiene il Gridario: o un dei sifiatat, del 13 gennajo 1669, fu appunto concesso all'Arcali, in usueli termità.

a Sendo stato esposto all' eccellentissimo signor Alonzo Perez de Vincro, conte di Fuensaldagna, governatore, ecc., per parte dei reggenie conte Bartoiomeo Aresi presidente dei Magistrato Ordinario, che possedendo diversi beni, anco come legittimo amministratore del conte Dan Giulio suo figlio, pelli luoghi et Territori di Castel Lambro Vicuriato di Binasco, Chiarella, Concorezzo, Mentirago, Pliastrello, Cesano Maderno, Mazzo, Seneso, Barucana, Cabiate, Casate, Desio, Binzuga, Concesa, et Mezzute, tutti del Ducato di Milano; Taglicdo, Robarcijo et Cuse muove, Corpi Santi, Torre d'Aresi, Mugherno, Spirago, Ponte Carate, et Malpaga (Campagna Sottana Barco di Paviu), quali consistono in Vigne, Prati, Campi, Boschi, Pascoli, Risati, Giardini, Horti, Edifici, Peschiere, Molini, Torchi, Caul, Ponti, Sentieri, Colombare et aitri, con le sue ragioni d'ucque, et mussime della Roggiu fiscale Corio, (ragione tutta d'esso Presidente), Tauerna, Garoifo, et altre, du moiti, che non v'hanno interesse sicuno, gli vengono in diversi madi et tempi, rubbate le neque, pescate le peschiere, rubbata la legna, ingliate, et scaluate le piante, attraversati li Terreni, con Bestle, et Carri, rotti li Cauf, et in diverse nitre maniere danneggiati il detti beni acque, et ragioni, con notabil suo pregluditio, et de' suoi Fittabili, et Massuri, et con pericolo di scandulosi accidenti. Et supplicata l' Eccelienza sua a volerel prouedere di opportuno rimedio; Sun Ercellenza, con il desiderio, the tiene d'assistere a questi buoni, et fedelissimi Vassaili, massime ad oun Casa tauto qualificata, et benemerita dei Real servitio, et che in tutti il lempi si è resa degna d'ogni moggior riguardo, et per redimere li beni, et ragioni del detto conte du qualsivoglia danno, et pregiuditio, ha comanduto si rinoui in presente, inherendo alie nitre già pubblicate.

a lu virtà della quale corlina P Eccelianza sur, et espressamente commanda, che ainun persona di qualatioglia qualità, conditione, ci grada, articlare sotto qualatisi codore, o pretente impedire il corso, o far cosa nicena alle della Acepte, et Peccilicer, o rubbirla per adseguare terrerai, nè conduré a Mo-lini, Torcil, Pile da Riso, o attrimenti dansifleurie con chiane et altro, non havendo respone in cues, costo i pena infraestratio pena l'independente.

u Cire quel tale, n eui beneficio anderanno la dette neque, ot non vi

Era vanto l'arricchir la Chiesa di cui erano popolani, e porvi altari, e monumenti e sepolture; come fecero gli Omodei alla Vittoria; i Carini, 1 Trotti, i Brivio a Sant'Eustorgio; i Castiglionia San Francesco; i Trivutzio a Santo Stefano; i Visconti Modronia Santa Sofia; i Vimercato e i Borromei alle, Grazie; i Robbiano a San Lorenzo. Il marchese Alessandro Modrone regalo a Sant'Alessandro ametiste, diaspri, sardoniche, lapislazzuli fin di dodici oncie di grandezza, donde furnos ottarricchiti il outiolio, l'altare e fino i confessionali.

haverà ragione, per rispetto del furto di esse, incorra nella pena di irecento scudi, d'applicarsi per dine terzi al Regio Fisco, et l'altro all'accusatore, et constando siano state divertite per violenza, incorra nella pena di ire anni di galera, più, o meno all'arbitrio di Sua Eccelleuza.

- a El quelli, ela sollo quals'iogilia colore, o pretesto dannegieranno il eletti Boschi, Viren, Praul, Camily J. Pascoli, Edifici, Arberi, e altera conie sopra per sè, o per sottomessa persona, e on Carri, Besile. col altrimente contro la volontà di delto Regente conte Presidente Areal, o suol Agratti, (in quanto ne sia vero Padrone et in possesso con giusto littolo lineorano nella pena di diet seuil per ogni persona, et di elnque per ciascuna hecha sarà ironato a far danno nella della bed, i regioni per ogni bento, sia esser applicati per metà al Regio Fisco, et per l'altra al dannificato, sia esser applicati per metà al Regio Fisco, et per l'altra al dannificato, sia esser applicati per metà al Regio Fisco, et per l'altra al dannificato di controle per sistatorie, et refettome del danno, de quale s'agrerià da crectere al Camparo, che sarà deputato per questo effetto con Il suo giurumento el un testimonio.
- a El quell che con parole Ingluriose, o falli per cause dipendenti da i pueda materia di fondereuno, o faranno offendere I Lavrostori, Campio, vi peratri, Fallori, Ageali, et Soprestanti alle dette seppe, et beni, incoreranno, oltre le pene ordinarie, in quella di cinuguata sendi, et in cardi finishibilità, di tre tratti di corda, et maggior pena all'arbitrio di Sua Ercelleana.
- a El se si troueranno de' malfattori, o usurpatori sodetti lithahilli a servire i remo, et a pàgar la peua pecuniaria, ouero saranno femine, vuole, et dilcitiara Sua Eccelicusa ethe incorrano nella pena dell'esillo da questo Siato all'arbitrio dell' Eccelicusa Sua, sotto penu della fustigatione se contraucranuo al bando.
- a Finalmente comanda Sua Eccellenza al Capitano di Giustità, et Podesidi questà, et altre Città, et particolarmente di Payta, et ad oqui altro ni chi spetta, che clascuno per li beut, che sono nelle loro giuriditoni, fucciano pubblicare la presente ne' luogiti opportuni, et ne procurino la penital'osserunza, procedendo riporosamente contro Insersessori alle penitupetta Girda comminate, et dando parte all'Eccellenza sua delli essi, che occorrenno degli della sua nollati.
- Not possediamo una quantità di gride di simile tenore, concedute a privati, a comuni, a corporazioni fin allo scoreto del secolo passato.

Le pinguissine beneficenze che durano tuttavia a Milano, attestano la lautezza e la carità de' patrizi. Basta nominare i Borromei, solo aggiungendo che il conte Vitaliano, nel 1637, per magnifico capriccio, trasmutava un mudo scoglio sul Lago Maggiore nella incantevole isola Madre, con dieci giardini degradanti, e sotterranei e palazzo.

Në questi signori teneansi estranj agii studj; e l'abate Pucinelli nel 1470 pubblicava un Ateno di letterati mianesi dove, přinci-palmente come giureconsulti, figurano gli Aresi, i Confalonieri, gli Archinti, I Bigil, i Taeggi, i Redaelli, i Castiglioni, i Vimercati, gli Origoni, I. Caimi, i Visconti, i Pietrasanta, i Settala, i Monti, i Casati, i Serbelloni, i Corio, I. Lampugnani, i Terzaghi, i I'ritulj, si Gherardini, i Mo, i Porro, I Rovida, I Tanzi, gli Stampa, i Gherardini, i Mo, i Porro, I Rovida, I Tanzi, gli Stampa, i producente description de la construcción de la co

Questa medesima enumerazione di famiglie attesta come la nobiltà formasse, non uno stato propriamente detto, ma un ordine segregato dai cittadini e dai plebei; ad essi il senato, ad essi il collegio de dottori, ad essi i canonicati del Duomo e il posto d'arrivescoro (12).

(12) Nel 1277 fu compilato il catalogo delle famiglie nobili mlianesi, cui era privilegiata la dignità di monsignori del Duomo. È il più antico libro d'oro nostro, e spesso anche nei 1600 il consiglio comunale raecomandò al pontefice scegliesse da quello i nostri arcivescovi. Piacerà dunque il vederlo, e segneremo in corsivo le famiglie che ancora sussistono. De Amigoni, Annoni, Airoidi di Robiate, De Arzoni, Alzate, Avvocali, Aliprandi, Arconati, Arzono (Capitani d'), Ariverio, Appiani, Arcsi, Bizzozero, Birago, Biffi, Besozzo, Buzzi, Bernareggio, Bossi di Azzate, Baibl, Dulgaroni, Borri, Busnate, Busto (Capitani di), Blanchi di Velate, Badagio, Brivio, Bescapè (Capitani di), Becalò, Brioschi. Bevolchi. De Baidironi, Barni, Biumi, Carcano, Crivelli, Cacarani, Caponago, Castiglioni, Corvi, Carpani, Crivelli di Paralilago, Confalonieri . Crippa, Cutica, Casoti, Corti, Caimi, De' Capponi, De' Cumini, Cortesella, De Colta , Cricelli di Uboldo e di Nerviano, De Caimbasiliel, De Canl, Calen, Carugo, De Capelli, Castetti di Cernusco, Conti di Castetseprio, Carnisio, Cagnola di Cagnola e di Cassan Magnago , Ceva , Cazoli , Coradi , Cimiliano , Cardani, Castiglioni di Cardani, Cassina, Cagatossici, Castelletto, Cattani di Busto Arsizio, Darerio, Desio, Dugnano, Dervio, Dardanoni, Fagnani, Foppa, Figino, Giadici di Castegnate, Geroni, Ghiringhelli di Caronno e di Milano , Grasselli, Giussano, Goffredi di Omate, Gattoui, Guaschi di Bellusco, Grasselli di Bollate e Treno, Hoe (Capitani di), Homodei, Imbersago (Capitani di), Litta, Landriano (Capitani di), Lampugnani, La Mairola, La Sala, Landriano di Oigiate Olona, Luino, La Torre, La Porta, Mundello, Maineri, Menclozzi. Martignoni di Boladeilo e di Roate, Meravigli, Medici di porta Ticinese e di Casoretto e di Nosigia e d' Albairate e di Novate ; Molteni , Marinoni, Marri,

A chi gli ricordava tali cose, il Parini avrà domandato se ciò che alletta colla speciosa splendidezza non è ben diverso da clò che favorisce la dignità umana. In fatto, a tacere la depressione delle classi inferiori, l'interno stesso delle nobili famiglie era mal disposto all'educazione morale. L'orgoglio, seminato ne' teneri cuori, cresceva tra le piacenterie de parassiti e le umiliazioni d'una folla di servi. marcenti in colpevoli ozi (13); con un padre despoto sui figliuoli: col continuo esempio del far nulla , riconosciuto per unica degna occupazione; coll'irritante spettacolo della disuguaglianza tra i fratelli. Imperocchè i principi, avendo avvisato che al lustro del trono giovasse circondarsi di sfarzo, secondarono la vanità coll'istituir per legge i maggioraschi, pei quali tutte le ricchezze di un casato affluissero in mano del primogenito. Onde continuare la grandezza nella parentela, anche i collaterali su quell'uno concentravano le eredita, ma queste erano legate in fedecommessi, sicchè egli non le poteva nè vendere, ne mutar di destinazione. Accumulate le ricchezze e impeditane l'equa diffusione; mantenuta una tradizione di lusso, di doveri, di clientele, moltissimi signori davansi aria e trattamento da principe, e ne aveano i mezzi. Non pochi teneano fin cinquanta servidori, moltissime carrozze, che bastasser ai principali ministri della casa e al medico e ai maestri, oltre che il padrone dovea sempre uscire con più d'una, quasi corteo; in non poche case macellavasi quotidianamente, e la credeuza prenarava privatamente una varietà di dolci, di paste, di gelati; il pranzo doveva esser affoliato di convitati, la conversazione serale ricreata da

Mairzano, Mantegazzo, Rarnate, Neroal di Vimerente, Nasl, Otfernuli di Lemano, Genil de Albinea, Oztono, Pesterla, Diressono da Tabilogo, Pesterla, Diressono da Tabilogo, Pesterla, Pesterla di Cornosco e di Bernareggo, Pesterla superiore del Regionale del Bernareggo, Pesterla Pesterla del Regionale del Bernareggo, Pesterla Pesterla del Regionale del Bernareggo, Pesterla Regionale Capitale del Regionale del Bernareggo, Pesterla Regionale Capitale del Regionale Capitale Regionale Regionale Capitale Regionale Capitale Regionale Regio

(13) Zeto d'arcani uffizi, Panni, Mezzodi, Il Corbella succitato assicura, che nel 1793, quando la rivoluzione francese cominelava a recare spavento, on nella sola Milano 800 servidori senza padrone. A Torino nel 1796, sopra 93000 abitanti si contavano 3168 servidori, 5292 serve.

.

rinfreschi, alle lunghe villeggiature si traeva può dirsi un nuovo passe nel paese; continuo ricambio di carrozze conduceva a riconduceva i visitanti e il poeta e il maestro: oltre le cacele e le passeggiate, si trasferivano in villa i giuochi, i balli, i sinistri esempi della città; peprin ne' godimenti campestri conservavasi quell' artifizioso che è rivelato dalle ville e dai giardini d'allora, coi partern simmetrici, coi diritti viali, colle grandi cerchiate di carpani, colle siepi di mortella forgista a bizzarri disegni.

In quell'ozio si disfacevano le piugui entrate, e poiché ai primi sconcerti non poteasi riparare col vender qualche parte de'latifoudi, legati in fedecommessi i finivasi in turpi fallimenti.

Taciasi lo svantaggio derivante al commércio, alle arti, all'agricoltura; ma nelle case venivais a trovare un fratello traricco, gitocoltura; ma nelle case venivais a trovare un fratello trariccio, titolota o diverse, estava toro un platto alla sua menas: e avvilirsi, sopportando I dispettosi fastidi di esso e degli altri fortunati del mondo, ai quali si ghernivano per vivver ciecamente. In tal condizione i cadetti menavano intrigiti, sollectiavano grazie e ingiustizie fra i parenti e pei parenti, e quella impunità di ingiurie che chiamavasi soddisfazione; corteggiavano le dame coll'assibilità permessa dall'ozio e suggerita dal-bisogno; e sovra la plebe esercitavano tante arroganze, quante doveano soffirme dal irop pari più ricchi.

D'entrar con onore in società avevano costoro tre vie; gl'impieglui, il sacerdozio, le armi; l'industria no, che gli avrebbe degradati (44). Ma gl'impieglui erano minuti, ne offrivano lucro alla

1(4) to sistito de furceossiti di Minon dichiarvas scatto il nobile ciu attendesa e nomercio. Carlo VI derosò questo sistito, un poro vise. Nel Caff., i cui redattori si propourcuno di combatter i pregiodidi, sono al cone Rifesticia unito pinione che i commercio derporti olta notifità, sertile di Alesandro Verri, o cesi sosticue che anche i nobili possono mercatori minuto ci il commercio all'ingrosso. Perebe il secondo soltanto dorrebbe essere concesso alia nobili, ne i si arrebbe nel essere monseso cono sei al focusse commercio all'ingrosso: e per commercio all'ingrosso cono e al focusse commercio all'ingrosso; e per commercio all'ingrosso lo non m'intendo tanto per via d'institori e di commessi, in gaias tale che il usoble principate non vi bubbi che la superiore lapzicione, nei richiega più di tempo l'attendervi che l'amministique. Il terrori come coggidi. E ciò dico, nou perchè chianti vile. Paministique cogi arte utile al pubblico; ma besal perchè l'onbili, hi

titolata mendicità. A certe dignità e benefizi ecclesiastici si giungeva non col lungo travagliare nella vigna di Cristo, ma col discendiere da illustri padri. Udiano tutto di lamentare perchè l'abolire gli ordini religiosi abbia chiuso uno sfogo alle famiglie numerose; ma le convenienze domestiche saranno elle hastante ragione per avviare alcuno sopra una carriera che tante virtù esige, tanti sagrifici) 7 Che se le canzoni ed i proverby volgari ridoudano di frizzi contro la samità di uneuli sittitui, a chi la colna?

L'inclinazione battagliera degli Italiani, dopo che non potette profittarsi per la patria, s' era dapprima sfogata in tracotanze, continuando la piccola guerra nel cuor della pace; poi l'opera del tempo e il marasmo della servitù forestiera aveano represso quelle tracotanze, ma insieme ogni spirito guerresco. Nè i Lombardi soli, ma tutti gli Italiani erano divezzi dalle armi, se eccettui il Piemonte forte di venticinguemila soldati e quindici castella : a Genova , bastava appena un migliajo e mezzo di soldati: altrettanti al Modenese: meno del doppio a Parma; due centinaja alla placida Lucca; quattromila alla Toscana; da cinque in sei mila al papa; Venezia con buone fortezze e ricco arsenale teneva in essere quindici bastimenti grossi e cinquantaquattro minori, ma de' ventimila suoi soldati ben pochissimi non erano stranieri, nè voleasi che i nobili primeggiassero nella milizia. Napoli, proveduto di grosso esercito, di vascelli e fregate ed artiglieria , pure lasciava che i ladroni di Barberia predassero impunemente le coste. In Lombardia si armavano le fortezze di Mantova e Milano, e quattromila soldati si cernivano dagli ergastoli o si descrivevano per ingaggio. Prima i Francesi nel 1705 vi avevano ingiunto la coscrizione forzata, ma invano: Maria Teresa la ritentò il 1759, ma i giovani fuggivano dal peso durissimo perchè insolito, tanto che fu necessità desistere. Giuseppe 11 tenne esente dalla leva questa provincia: e quando, gridata la guerra

qualunque paese ore siano il seminario de cui cavina i citiadini inservicnii alari spode, alli loga de a qualunque culicio civile, militare, politico in tal paese, dico, conviene che la nobithi abbia un'esbezzione, e. che l'abbia con tutti i comodi. Per lo che s'ella i commercio di dettaglio diserudesse, ci in ciò occupasse molta parie della vila, a resginebbe che i artii esvaliversche, gli studi el ogni ultra cosa che costituisce l'educazione d'un nobilo, surchiero ille i dadove cersusti il giariconsulto, o il politico, o il militure, non vi troversati che il piecolo mercante; cd i piecoli mercanti non ponno governare la repubblica ». della rivoluzione, Francesco II chiese milletrecento reclute per riempire I due reggimenti italiani Belgiojoso e Caprara, lo Stato, per rimanerne scarico, esibi centomila zecchini l'anno finchè tornasse la pace.

Polché dove mancano le cose sogliono affettarsi le apparenze, motti dei cadetti nobiti davano it nome alta militza di Rodi o ad altre religioni cavalieresche, degenerate dal primitivo istituto, e che non faceano se non aggiunger ai vizi il sacrilegio, mediante i voti di castità e poverta; e quella distinzione era ambita, perche richiedeva rigorose prove di purissimo sangue (15).

Troppi dunque de' signori di quel secolo si condannavano da sè all'accidia, rifuggendo i gravi ministeri nella patria esercitati, le severe leggi, l'annojante domestica economia, misero appannaggio della canuta età (16). Così i gaudenti di quella generazione, che avea perduto il vantaggio delle prische istituzioni, preludevano ai difetti dell'età nostra: fiacchezza ed egoismo. Per la prima riponeano il supremo bene nel riposo; evitando i bronchi e i passi scabrosi sul cammino della vita, per cercare solo il declive e i fiori. Di là insulsaggini cortigianesche, e femminiti smancerie, e sonnolenti volonta, che, per sottrarsi alla fatica del pensare e del fare, strascinavansi terra terra sulle orme altrui; servilità che si rinviene nella letteratura al par che ne' costumi. Descrivendosi attorno un angusto circolo di tempo, neppur si pensava ad abbellirsi collo splendore delle arti, a preparare ai figliuoti un'abitazione, ai posteri un monumento, lu sl lunga pace, le arti non florirono qui; non si davano commissioni come nel 600, tutto consumando in frivolo lusso: la stessa insigne fabbrica del Duomo, monumento della ricchezza e della libera operosità degli avi, pendendo interrotta, accusava la diversità dei tempi.

L'egoismo pol, seonoscendo la dignità della natura umana, persuadeva che i mortali fossero nati gil uni a godere, gli altri a procacciar loro i godimenti; gil uni ad inebriarsi al banchetto della vita, gli altri a raccoglierne stentando le briciole caduto. Doninava ne'ricchi il convincimento d'una supremazia, non acquisita e meritata, ma ingenita, e che perciò non si perderebbe per

(15) Quando il marchese Landi di Piacenza fidanzò la Isolta, sorella dei Pindemonti, pose per condizione che un di essi ottenesse la croce di cavaller di Malla; e l'ottenne ippolito.

(16) PARINI.

vigilaceleria o per malvagila. E di mezzo ad espressioni amorevoli, ad atti benefici, uno sguardo, un frizzo, un' affabilità insolente avvortivano che le loro cortesie erano una deguazione (17). La legge stessa il sanciva, determinando con puntigliosa esattezza titoti e distintivi (18), esimendo i nobili da aggravi, i quali venivano a pesare viepiti sui volgari, e a loro concedendo tribunali distinti, per moto che il plebeo, ricorrendo alta giustizia, dovea temere di vederia, da giudici nobili o eletti da nobili, sagrificata alla protezione. Il pregiudizio, potente ancor più che la legge, dava at signore offeso di chieder ragione colla spada, mentre il plebeo che l'avesse osato, tocava le bastonate; moneta con cui troppe volte erano riusgati dai signori i torti non soo ricevuti, ma fatti.

Propagavasi quell'alito dagl'individui alla società, fomentato anche dai civili ordinamenti, che separavano d'interessi una città dall'altra, e clascuna città dalla sua provincia: e sopendo ogni sentimento di nazione, ogni interesse di cose Italiane, faceano guardar con disamore i viciai, con indifferenza i compatrioti.

(17) Abbiamo conosciuto un signore de più assennait e più benevoli d'una citia nostra, che andava onni giorno alla messa, ma sempre in carrozza, benche la chiesa stesse rimpetto al suo palazzo. Smoniato, facesi a limosina a tutti i povereili che vi si trovavano, ma spesso diversitasi di porrei lisolio sal gazzo o aut moncherino del meniciante. Benevolenza imperimentae.

(18) Nei 1749 fu in Lombardia istituito un tribunale araldico, composto si' un questore del magistrato e due patrizi, affine di reprimer l'abuso nei titoli e nelle insegne di nobiltà. Poi li 20 novembre 1769 cascò da Vienna una lunga prammatica, specificando chi e come si avesse diritto a titoli e nobiltà, e imponendo pene al trasgressori. Lasciundo via quel ch' è di legge, e attenendoci alla sola pompa externa onorifica, avvertiremo come ai soli nobili fosse concesso l'uso di sanbelletti, cassette d'argento, e borse pei libri nelle chiese; del guardinfante alla moda della corte, e il farsì sosiencre lo strascico, e il servirsi di torcie nell'entrar e uscire del teatro. A soli consiglieri intimi e ai più alti implegati e alle dame di nobiltà antica cra permesso i' uso de' cuscini , e i fiocchi di seta alle teste de' cavalli. Al nobili era permesso vestir i servi con livree a più colori, guarnirie con passamani e nastri d'oro e d'argento, adornar le carrozze con oro fiao e colle arme gentlikie, menar seco per città più di due staffieri, e anche un iacchè, o più se siano qualificati; mandar inviti a stampa per matrimoni, fuaerali, inviti. La spada o palosso in città è poi severamente proibito alle persone circ professano arti ed esercizj mecanici e vili, qualifica che spetta al tribunale araidico. Na « nei maneggio di questa nuova vasta e scabrosa materia » insorsero

moite difficoltà, spiegăte pui con nuova grida dei 29 aprile 1771.

L'aristocrazia non credasi pecca speciale del nostro paese; tutto il mondo ne soffriva e di peggior modo. Nel napoletano era stata fiaccata dalla avvedutezza dei re, che dai castelli l'aveano chiamata a logorar le sostanze e i costumi alla Corte, sicchè non era più elemento di opposizione. In Roma era pretesca, e cernita da tutto il mondo e da ogni classe. In Toscana, d'origine popolare, scarsa di ricchezze, di pretensioni, di privilegi; ma non voglio tacere che quando Pietro Leopoldo vi proibi i giuochi di zara, ne eccettuò il casino de' nobili: il che del resto fu sempre tenuto anche in Lombardia. A Torino, d'origine feudale, la nobiltà era legata fra sè con privilegi reali e rappresentanza meglio che altrove. Dominava noi nelle repubbliche aristocratiche; a Genova dedita al commerci; a Venezia divisa in due parti, l'una sovrana, l'altra povera e intrigante; e che da un lato supremeggiava sulla plebe, fin a sputare dai palchetti nella platea; dall'altro legavasi ai popolani con mille vincoli di patronato, che fanno ancor cara neile memorie del volgo quella nobiltà, che gli storici e l romanzieri non han colori abbastanza foschi per dipingerla. Lucca si ostinava à restringere il potere nelle poche famiglie privilegiate dalla legge martiniana; e nel 4711 provedeva contro que' cittadinl originari che sposavano persone inferiori, poichè « la glustizia non consente che chi è destinato a governare altri possa avvilupparsi ln modo di meritare il disprezzo di chi deve stargli sottoposto »: e decretava contro una tale « viltà, che, denigrando la riputazione delle famiglie particolari, ne rimane in qualche modo offuscato anche il decoro di tutto l'ordine ». Ouindi chi la commette decade dal grado; facendo però eccezione per que'matrimoni che, « sebbene al primo aspetio appariscano vili e indecenti, non sieno poi in effetto taii, o per ragioni di grosse doti, o speranza ben fondata di eredità considerevoli - (19),

I nobili lombardi, mansuefatti dalio stesso clima che fa le volomia henevole, e frenati da un governo che tendera ad assorbir le piecole forze, meno che altrove abusavano di un'albagia che sarebhe stata resa più ridicola dall' impotenza. Eppure continue mortificazioni recava all'amor proprio il vederli secverarsi in ogni atto dagli altri; essi distinti per abito, per carrozze, per schiere di servi, pel lacché. Per le spade, per gii strascichi: mortificazioni più amare quando

<sup>(19)</sup> Ap. Tonnasi, Documenti di storia lucchese, pag. 218 dell'Archicio storico, vol. X.

venissero da persone, in cui, chi si sente nato a soffrir il male ma non i' ingiustizia, non potesse riverire nè la virtù del cuore, nè i lumi dell'ingegno.

E il Parini ci descrive la nobiltà infingarda, vana, voluttuosa, una non tiranna; protettrice insultante piuttosto che soverchitarice; ne armata di speciali e avvilenti diritti, con' era quella di Francia. E di Francia in fatto venne al nostro popolo l'odio contro alla nobiltà, alla quale poi si fece una codarda guerra nel 1796, che di rimpatto una scellentat rizzione operò nel 1790; che el 1815 sperò restaurato il proprio regno, e invece si trovò soccombente ai progressi dell' eguaglianza civile; che nel 1838 rico all'alluzi di stolida boria; e poi, per salvar questa, rovinho le iombarde speranze. Ma ne ora furono colpevoli tutti, ne crano al tempi del Parini.

Scusare chi nasce in miseri tempi se non sa andare a ritroso della corrente universale, e scagionare i nobili ignavi perchè somigliavano a tutti quelli del loro secolo, è da menti fiacche, le quali si curvano alle difficoltà come a necessità fatali. Mentre alcuni, e dicasi pure i più, fra i nobili accidiavano, altri sorgeano coraggiosi alle virtù e ad opere di utile comune. Non essendo ancora la socictà ossessa dall'incubo regolamentare, invece di quella superfetazione d'impiegati che poi degradò i governi riducendoti ad una meccanica pressione e alla cachessia dell'uniformità, gran parte della pubblica attività lasciavasi ai corpi ed ai comuni, onde nell'amministrazione del patrimonio pubblico e della giustizia molto restava a fare gratuitamente ai nobili. Essi cominciavano la carriera col protettorato de' carcerati, il che li rendeva pratici del Foro, e sottili nell' osservare le procedure a vantaggio de' loro protetti ; essi ascritti a' collegi de' dottori legali o fisici; essi presidi alle cause pie; essi avvocati officiosi. I dominatori non aveano conculcato il sentimento nazionale col porre ne' principali uffizi persone forestiere e ignare; e le più delle poche cariche restavano a' paesanl.

Ora che gli impieghi son accentrati nel governo, da questo chiudesi la nobilitazione, direi quasi la creazione, glacche soltanto una nomina fa che l' uomo sia qualche cosa. Allora al contrario il nobile occupato presso le provincie e nelle magistrature avrebbe presso slegno d'esser tenulo per un impiegato; il conte, il marches erano qualche cosa prima d'essere una digunita, ed avano importanza alla carlea, invece di trarla da questa.

Ne bisogni della patria, o per sostenerne le ragioni, alcuni nobili erano spediti alla Corte imperiale, e perchè, atteso il Foro ecclesiastico, molte cause veniano riportate a Roma, colà risedevano sempre un auditore del palazzo apostolico e un avvocato del sacro concistoro, tolti dal collegio de' giureconsulti, fra il quale pure sceglievasi l'arcivescovo di Milano. Sotto Carlo VI alcuni patrizi furono ascritti al grandado di Spagna; altri fregiati del toson d'oro: due milanesi andarono anche vicerè a Napoli (20). Onando la gerenza de' comuni e delle provincie, le idee morali e gl'interessi materiali non restavano incatenati all'assolutismo centrale, fedecommessovi dalla rivoluzione e dal Buonaparte, i nobili erano i rappresentanti nati della città propria, il che, allettando co' privilegi e colla partecipazione del potere, toglieva la voglia di abbandonaria e di affluire alla capitale, come venne poi di sciagurata consuetudine, In quell' utile palestra, i signori s'adopravano coll'impegno di chi ha a custodire una tradizionale reputazione; e di danari propri faceano eseguire lavori, ricerche statistiche. Occupandosi all'amministrazione del patrimonio pubblico, ne prendeano indirizzo e abilità nella pubblica economia. Era fra essi anche una tradizione di studi classici: alle scuole gesuitiche assistevano agli esami molti cavalieri, i quali discutevano cogli alunni sopra materie filosofiche e letterarie; prova che non le ignoravano (21).

Fra le tradizioni d'una casa nobile v'era anche la protezioneverso i dipendenti e la cura del loro miglior essers, comunque vogita dirisi che in quelli si vedeva non la dignità di uonini, ma la qualità di subalterni. L'inumano abhandono del contadino alla inesorabile avidità d'un affittalpodo, che, pagato caro il possesso, deve smungerio ad ogni modo, era Ignota ai padri di quel che ora l'esercitano fra pompose decharazioni di fishurlori; il contadino unriva sul fondo coltivato da suo padre o da suo nonno, eche trasmetta ai figli e al nipoti insieme colta riverenza ai padroni, i quali egli era ecro lo salverebbero dalla fame e dai soprusi. Auche i servi oran nati in casa o entrati fanciulli; cresciuti coi padroni, gli amavano direi per istinto; annestavano la propria sulla

<sup>(20)</sup> li conte Carlo Borromeo e il conte Giulio Visconti.

<sup>(21)</sup> Có faceasi certo in Brescia, come appare dal Roberti Opere, edizione dell'Antonelli, Tom. VII 86, XVI 183, XVII 36, XIX 223. Quando don Carlo di Spagna entrò duca di Piacenza, veniquattro cavalieri di cula composero clascuno un canto d' un poema.

famiglia di quelti. Così avveniva de' ministri della casa, così degli artieri: patronato che costituiva un unovo legame sociale, appoggio ai piecoli, Austro ai grandi. Chianniamola pure vanità, neghtamo ogni merito ai ricclii che proteggevano; ciò non toglie che gl'inferiori se ne trovassero meglio ce tratquillata ul loro avvenire. Chi consideri che i ricchi aveano moolo d'ottener una educazione, inaccessibite ai poveri, che essi aveano cognizione delle leggi per istudio, pratta degli affari per tradizione, potenza d'impegni e volontà di tutelare per ispirito di chase, sentirà di quanto potessero riuscir glovevoli la idiucia che l'uomo istruito ispira all'ignorante, la protezione del ricco intelligente sul povero laborioso, l'influenza di'un nome conosciuto da lungo tempo, di una persona esposta al pubblico squardo fin dalta mascita.

Vero è che quella clientela poteva degenerare in flacca condiscendenza, in una persuasione di naturale inferiorità, che non lasciasse scorgere tampoco i difetti de'padroni, e le arroganze ne ascrivesse alla condizione.

I meglio studiosi, i più caldi promulgatori degli oracoli del tempo sorsero appunto fra quella classe, a cul la fortuna dava ed agi e tempo da studiare, e appoggio di parentele, e indipendenza di parola. Fa duopo ch' io nomîni il Beccaria e i Verri ? A quel caloroso Pietro Verri, che tanto male disse del suo paese e tanto bene gli fece, supponiamo che alcuno, al diffondersi delle idee giacobine, rinfacciasse l'esser nobile : « Che ? » avrebbe potuto dire: « Non son tra la nobiltà i più bei nomi che vanti la patria nostra? Un Cristoforo Casati, che in sua casa raccoglie i migliori artisti e scrittori e gli incoraggia di lodi e sussidi, giurisperito egli stesso ed antiquario di vaglia, come il prova il suo lodato libro dell' Origine delle auguste case d' Austria e Lorena: un Carlo Trivulzio, che fece ricchissima raccolta di libri e di numismi; il marchese Corio Gorini, comico lodato e che nella sua Politica, Diritto e Religione anticipò molto delle idee or gridate per le piazze (22); il marchese Guidantonio Brivio valente matematico: il conte Gustavo Taverna, e l'abate Trivulzio, raccoglitori numismatici ditigenti; Girolamo Birago, capacissimo

(22) Atlacca forte I manaci, a'ecthe molti vi răspuscro, e specialmente II padra Ambrogio Avignoni, abate de cisterceust di Sant'Ambrogio, valenta letterato ed esposio a molte contradizioni perethe ai vecchi sistemi filosofici antepouera i movi. Il cardinale Pozzoboneilo diede alla Agnesi da esaminare l'opera del Cortin, che poi fu messa all'Indici.

avvocato, massime in materie di fedecommessi, e autor di commedie e poesie, tra cui Meneghin alla Senanra, ove descrive ali esercizi che i gesuiti davano in quella lor casa; il conte Carlo Pertusati presidente del senato, la cui biblioteca di ventiguattromila volumi. comprata dalla nostra Congregazione di Stato, divenne il fondamento della biblicicos di Brera (23); un conte Archinto Carlo, gentiluomo di camera dell'imperatore, tosonista, grande di Spagna (24). il quale, studiato a Ingolstadt e viaggiato assai , raccolse e libri e . stromenti matematici, scrisse varie operette, di cui alcune stampò, istitui un' accademia di scienze e belle arti, e con alquanti nobili amici (25) fondò la Società Palatina per pubblicare le insigni fatiche. del Muratori e del Sigonio. Oltre il munificentissimo cardinale Durini, il nostro cardinal Pozzobonello sarà un pezzo ricordato fra i migliori arcivescovi, che da quarant' anni sostiene il decoro della sua sede come chi non teme i grandi perchè non soprusa ai piccoli. Il conte Luigi Castiglioni, dai viaggi transatlantici riportò in patria nuove piante, nuove industrie e cognizioni dell'uomo. Il conte Donato Silva qui introdusse piante esotiche, e di libri, di danaro, di rari strumenti coadiuva gli studiosi, mentre suo fratello Ercole scrive sui giardini all' inglese. Il conte Carlo del Verme raccolse

- (25) Pur rinomatissima la bibliotrea dei mitanese Pier Antonio Creeman Bodougaro negodanti, i quale re mobiblici il Cardopor parigonato (Antanta, 1926 et volumi in quarto, pel 1789 ciaque volumi in ottavo; pel nacero 1878 degi os morte). Esti preparara unu sotiari delle stamperio, ciano Inti. Delia bibliotrea di casa Laurto profitto motio il Godoni quando dava u miliano gioritato septiando un posto en etcilegia Gibistieri. Egli dire motte delle nostre dome avenno il gozzo, difetto ravo adesso, Anche gil simmi edi edile nostre dome avenno il gozzo, difetto ravo adesso, Anche gil simmi edi edilegia (Ballarit è sperable issum nationati da quel cir esso dibipaze, come non ottengono più e preferenze usulli mifatini di pararagione e presso gil contine i e dome, vedi Mesono etta Goldoni. Ili. 1, e. 9.
- (24) In Ottavio Architolo, conte di Banto, morto il 1636, avva pure amnito il en miletili, o fatime una recella, di ul siese un diserzione, rimista incidia e Ignota allo stesso Arceltali. Collectione antipolitatu me rips domo: ottre gli Episopie tracconii delle antichità e nobilità della fundicia Architoti na napuntavi una brece esposizione degli antichità e nobilità della fundicia archito menta familità si kennon. Minno 1648.
  - (45) Il conte Pertusali suddette, il questore Calderari, il conte Costanzo e il marchese Giuseppe D'Adda, il conte Antonio Simonetti, il marchese Trodoro Trivuiri, il conte Silva, il marchese Erla, il marchese Pozzobonelli. Erano sedici, e ognuno contribui quatiromila sendi. Era collocata nei polizzo ducule, donde trasse il nonce.

in sei volumi i monumenti della propria famiglia, ajutato dal padre Cesare Brusati novarese, che vi antepose una dissertazione De nobilitate (26). Il conte Serbelloni primeggiò nelle guerre di Francia e

(26) Da quella curiosa collezione trarró questi documenti, che cot confronto illustrino I costumi dei vecchi nostri, e ne mostrino le sfasciate ricciezze. E siano due corredi di nobili spose.

Nel 1474 Francesco degli Stampa di porta Ticinese, della parrocchia di Santa Maria Valle, come corredo della Bartolomea de' Guaschi, riceve, 264 perie, stimate 80 ducati d'oro in oro; 4 oncie di perie formate a reie, per 24 duenti; 8 nezze di tela di lino fino per far camicie, 1 di tela di stoppa (revi) per far tovaglioli pel cano: 4 pezze di fazzoletti (panetorum) che son 58: 18 camicie da douna; 30 mourte da tener in Iesta; Hibbre 9 e mezzo di refe di tino blanco; uno sperchio grande, e uno più piccolo; 3 pettini d'avorio; un uffizietto della Beata Vergine co' suoi guaraimenti; un cofanetto, dorato disonra; un corriginus di brocato d'oro cremisino co' suot fornimenti e uno di broccato d'oro cilestro col suo fornimento e con perle; un chiavucuore d'argento dorato col suo agorajo (qugirolo) d'argento dorato; due federe (fedreghete) iavorate la oro; 6 cuscial verdi di Iappezzeria; 12 federe di Icia di lino fina co'suoi iavori intorno: qua veste di dantasco bianco coi fornimenti dornii e col collure a perle; un' altra di drappo morello di grana colle maniche strette, e con fornimenti dorati e con perle; un'altra di drappo scariatto di Londra colle sue balzane di velluto nero al collare, alle maniche, e ai piedi ; mia ganurra o socca di vellulo cilestro, e un'altra di drappo di lana rosso; un par di maniche di broccato d'argento cilestro; un vestito di zetoniau cilestro colle maniche strette e ricamato ul bayaro calle maniche: un vestito di seartatto colle maniche strette e ricamare, e col bavaro fatto di punticcili : nu vestito turchino colle maniche strette, ricamato alle maniche e al bavaro; nui vestito di veliuto morello con maniche serrate e guarnizioni fatte a telajo alle maniche; un vestito rosa secca con maniche al modo stesso; uno di drappo verde scaro; una zuppa di velluto cremisino; una socca scarlatta, una di drappo turchino; un par di maniche di drappo d'oro ricco : un cremisino e uno d'argento cremisino e uno di cilestro; un par di maniche di zetanino cremisino e uno di morello; uno di velluto eremisino, e uno di verde; un corrigino d'argento dorato fatto a raggi (a razlis); un chiavacuore d'argento dorato col collellini; una corregia con lessato d'oro e guarnizioni d'argeulo doruto, ecc. Di tali doni rugò Francesco di Besozzo, notajo di porta Comasina,

Molto pla ricco & Heorrecho di Chiara Storza, rimirritata il 1183 di Camporiguo, Net solor fermo sopra una sononia e il 300 daci di piere, stimate
docati 400; 67 perte da un ducato l'una; 19 da 5 caratti il pezzo, a ducati
8 l'una; 4 da caratti 12 in 14, a ducati 100 al pezzo; una di caratti 33, od
ducati 300; da crestete di rabinho cho di ducati al pezzo; un rubino data
con 4 perte, docati 70; 4 ameraldi in tarola a ducati 15 il pezzo; uno
di caratti 200; dei consecte, di quatti 300; di con 1 de perte, docati 70; 4 ameraldi in tarola a ducati 15 il pezzo; uno simo
con 4 perte, docati 70; 4 ameraldi in tarola a ducati 15 il pezzo; uno simo
con 1 de perte, docati 70; 4 ameraldi con 100; otte un ilio di 317 perte da un ducato

Tarchia sotto Carlo III, poi in quella di successione e dei sette anni. Ignazio Busca, nunzio pontidizio nel Belgio, or cardinale e governator di Roma, cerca introdurvi gli ordinamenti municipali, come li vedeva in Fiandra e nella nostra Lombardia (27). Il conte Andreani el mostrò i primi parafulmini e il primo volo arcosstationella vicina villa di Moncucco (28). Il conte Imbonati fu l'amioce el padre di tutti i nostri letterati, ai quali priscieleva nell'accedenia

al pezzo. C'è una perla a pero, di caratti \$1, stimata 1000 duenti; un mazzo di \$4 girl di cateua d'oro, pesante 40 oucle; un pendente con un habascio in tavola în mezzo, una pintu di diamante e una perlu a pera, valutati du-call 1000; un altro fernaglio con un habascio in livola durati 1600. Vedi PEZZAS, Storia di Parma, vol. 111, doc. X, XV.

(27) Fu poi segretario di Stato di Pio VI, e nobilmente ravvolto nelle disgrazie di questo.

(28) Il pallone aveva l'altezza di 72 piedi, la larghezza di 66, la capacità di piedi enblei 171128. Era non solo il primo volo, ma la prima di siffatte macchine che si vedesse a Milano: onde ognuno può imaginarsi l'aspettazione e la trepidanza degli spettatori. Abbiamo sott' occhio nna relazione, fatta dal canonico Carlo Castelli, a pieno ed ebbro ancora dell'arcostatico prodigio », ove, descritto l'entrar nella barehelta dell'Andreani con Gaetano Rossi e Giuseppe Barzago falegnami, e il segno dato colla Iromba, prosegue: • Na dall'operosa azione degli animosi viaggiatori la maechinu già ilbera vien sospinta in aria, già su dessa si libra, già s' innaiza maestosa, già movesi verso al ciclo. Spettacolo più grande non erasi presentato allo seuardo di veruno degli innumerabili spettatori , nè sensazion aveva provato il più di loro. Mirare una mole vasta al pari d'un ampio polazzo, e più assai capace del grandissimo nostro teatro, una mole di un peso di 1870 libbre grosse, galleggiare, fendere doleissima il lieve aere, senza che ondeggiamento mostrasse, o moto aleuno, fuor di quello che imprimevale l'aria quasi abbracciando il nuovo suo abiltatore, per alto levario alle più pure sue regioni; era portento da fermare, da scuolere qualinque euore il meno sensibile a siffatte impressioni.

a Per lungo tempo però pil occhi del rigunedant tutti non eranc her ricitor. e final nei volto dei miliause suno Delaio, dei enregisso arceo viaggiare. cui seguivano opnore codi spaired soliveli e paurosi: ma vechaddo costantenente lleto e giultio disidere i son excreparate i reglamento poetico deitis sua mecchina, e parte a salutare festoso la autoposta molitiofine del suno amechina, e parte a salutare festoso la autoposta molitiofine del suno da materia estero del mano, quast quali invidiando la sorre sua, edi chi lo accompagnava; corrispondendo egii con eguale plasso e batter di mano ed incibirar di espopito ill'estallazione loro ».

Il valente matematico Cossall illede lo spettacolo d'un arcostato a Veroan, e nel 1786 serisse auti' equilibrio externo ed interno delle macekine arreostatiche, un de'lavori più notevoll in tal materia.

te Paners.

de Trasformati (29). Il conte Giorgio Giulini radunava le Memorie del Mitonese, improba fattea. Volete vi citi delle dame? Eccovi i a contessa Geleia Borromeo Grillo, che fondò un'accademia filosofica letteraria, dove, senza le ridicolaggini delle Preziose di Parigi, fortunatamente ignote alle nostre dame, raccoglieva i migliori ingegni, e vi faceva sperienze l'insigne naturalista Vallisnieri; e il famoso padre Grandi, restauratore in Italia della sintesi sullime, dedicava de sesa un'opera, e da essa intitolo le curve dellie, e non era forestlero che non volesse averla conosciuta. Maria Gaetana Agnesi dei feudatari di Montevechia a nove anni die in assigo di retorieno con una orazione latina stampata (30); a quattordici suo padre apri in casa un'accademia, deve essa per molto tempo spiegò filosofia, ri-cevendo objezioni da chichefosse; poi nel 1738 diede un'accademia più grande, dove espose a moltissimi concorrenti tutta la filoso-il (al 11). Relle Estituzioni anullitiche (1738) svolse con chiarezza ii

(29) In morte dell'infinonti, F. Carrano fe una raccolta di componimenti (Milano 179), Galeszal) delciata o Frimala. Precela mi orizaiose del C. Giu-lini, ove mostra le onposce terribili di questo vecchio neglitulini suosi giorni, perchi un suo giorni gilio cra sisto preso dalla suparationa malatilia del va-juolo. Del Parini viè questo sonetto, Igazoto al Reina:

No, non si lainace mo one d'incence della comitati di contra comitati della comitati della comitati di contra comitati

Che, per costumi e nobil sril cisiem, Visea alle dance a l'evailer si caro în del rimoio e sotto al patrio tetto; Tu nom cui in pietă, i' amor dei retto, La carită, milie olire doil orane; E visse neilo patrio ecempio raro di sposo e patrie e citiadia perfetto; Tu nom che, pieno al fia di merti e d'anni, Placidamente o più hexta sede Passò, foggeado dai terreni offinni; Tu nom che, mentre di comun fato code, Lasciò, per compensare i nostri danni, Di sev viria lisus familia cerele.

(30) Oratio, qua ostenditur artium tiberolium studia a femineo sezu neutiquum abhorrere, habito a Marii de kantsiis rhetorice operam donte anno atotis sua nono nondum exacto etc. Vi seguono moltissime poesie in tode di essa.

(31) Propositiones philosophica quas crebris disputationibus domi hobitis corum clarissimis viris explicabot extempore, et ab abjectis vindicabot Nania Castrana de Actesus medicianensis. Milano 1738. Richino Malatesia. Comincia sistema di Leibnitz e l'integrazione delle differenziali a molto variabili, tradotta, applaudite in tutta Europa, benchè qui neppure sapute (32); e, pia quanto dotta, si ritirò a servire i poveri nel Luogo Pio Trivulzio. Sua sorrella Maria Teresa (1718-99) la ammirisamo sonatrice di cembalo e compositrice di musiche, fra cui quella delta Semiramide. Quante volte la contessa Francesca Bicetti Imbonati colle sue poeste eccit giù applausi de' nostri Trasformati!

· Non è questo un tal corredo da far perdonare la nobile nascita? E se volgiamo un occhio a qualche altra città dello Stato, per esempio a Como, troviamo nei Rezzonleo un papa Clemente XIII e un cardinale; il conte Anton Gioseffo antiquario, autor delle Disquisitiones Plinianæ, e suo figlio Carlo Gastone, un de' letterati più festeggiati dal secolo; in casa Erba il marchese Gerolamo reggente di Stato, e due cardinali, uno de' quali Benedetto fu nunzio in Polonia e arcivescovo di Milano; nei Lucini uno cardinale e applaudito controversista, uno vescovo di Gravina e uno di Capsa negti infedeli; e il marchese Matteo tenente maresciallo, che lasciò settantamila scudi a quell'ospedale. Nei Rovelli, il somasco Carlo Francesco applauditissimo predicatore. Carlo vescovo in patria per sempre memorabile, il marchese Giuseppe che or detta una storia delle migliori fra le municipali. Degli Odelscalchi, Antonio tradusse e suppli gli statuti di Milano; il conte Marco fu visitator generale delle manifatture, e in patria occupò fanciulli e uomini a filare negli ozj invernali, il che meritògli medaglio d'oro dalla nostra Società Patriotica. Da questa fu premiata la Teresa Ciceri per aver filato il gambo del lupino e l'amianto, e diffuso la coltura delle patate. Aggiungete un cardinale Stoppani, un Pellegrini vescovo di Epifania, poi in patria, dov'ebbe successore il Mugglasca, anch' esso patrizio. De' Clerici il marchese Giorgio sali presidente del senato, e un

shalle generaliti salta sioria della Bisodia; poi viene alta logica, all'ontologia, all'ontologia, all'ontologia, alla piacumatologia, alla fincia generate, dove dei mono della resisterara, del moti composti, della gravità, della ballistica, della genstalira, dell'idevistatica, della genstalira, della dell'equilibrio, dessiditi immerati a offidid, del moto commicato, di corpi desmeniari, nella fincia particolare irratta dell'antiverso, della forza centripata dell'enterore, della forza centripata, della meterore, della forza centripata, della meterore, della forza centripata, della metero della meterore, della forza del montali, della parte animale dell'icomo.

(52) Maria Teresa le maniò una scatola e un anello prezioso: Benedetto XIV un rosario di pietre fine e il diploma di lettrice onoraria di malematica all'università di Bologna. altro fu proprietario d'un reggimento di fanteria. Grado di generali v'ebbero il marchese Casnedi, un Gaggi, un Cernezzi, il marchese Giambattista Raimondi fu vicario generale dello Stato, Ignazio Martignoni, buon giureconsulto e buon dettatore d'eloquenza, sfangandosi dalle usuali pedanterie, ponderando il merito anche de' forestieri, asserisce che « plù il vero che il verosimile c'interessa » : chiede ai filosofi « nella letteratura quella tolleranza che tanto predicano nelle cose della religione », raccomanda l'imitazione della natura, imitazione libera e originale; ed esser armento chi non lei, ma imita qualche scuola particolare; pone il gusto nel più fino razlocinio congiunto al più squisito senso, nato dall'abitudine d'esaminare, distinguere e confrontar le cose e le idee; e vuol un giusto equilibrio d'immaginazione, giudizio, affetto (33), Fulvio Tridi s'occupò delle antichità patrie e della storia del commercio. E senza assicurarmi da ommissioni, chiuderò coi nomi del conte G. B. Giovio e di Alessandro Volta, destinati all'immortalità.

«Senza uscire da quest' alta Italia, voi trovate a Bergamo il Beltramelli, in corrispondenza co'migliori, e che allevò la contessa Snardi Grismondi, poetessa immortalata or ora dall'Imitio del Mascheroni: Ferdinando Caccia architetto ed crudito, che cercò ne'libri elementari introdurre metodi meno fastidiosi d'insegnamento: il conte Lupi che nell'erudizione de'mezzi tempi vide tanto addentro.

Nella terra ferma veneta avete pure a Brescia II conte Duranti hono poeta, Giulio Baitelli, che scrisse sui Cenomani et deble una sorella grecista e poetessa, II qual merito divideva colla Camilla Fenaroli Solaro: II corniani, autore della Storia tettereria; II Aszarucchelli (31), ottre II cardinal Quirini e Antonio Broguoti,

(35) Il suo libro dei Diritto di natura e delle genti fu adottuto nelle scuole del regno d'Italia, benchè i canoni suoi condannassero l'insurpatore.

(34) Il Mazzoccielli realumava in suu bass una conversazione dove-queso a facerulo ieltuve. A proposito di esso il Baretti seritera: 2 E' mi vien quasiphiribizzo di spugliamali per un quario d'ara di quell'innoceo traratere di critico da me assuno to n questi togiti, e buttandoni alla saltra, sputare fuoce
e fiamme come drugo contro que' tanti magnati dei nostro e d' initri pacci,
ede, jarcee d'inniare quel conte un impagnat dei nostro e d'initri pacci,
ede, jarcee d'inniare quel conte con impagnare i loro quattrini in Illiei, e il
roro tempo in incessante studio, s'innuergano ausi artifi influgardia e nel
viuto; gonun vede come naturalmente poteri venir a dire detin rolaccia tanta
a cento consi, che sono il roroscio di questo Mazzoccielli, e che, inroce d'adoperarsi triuosamente coni esso tuttora s' adopera, non pensano mai da intro che a fara l'incipriare le parrocche e al abbigliaris ogni di dell'anno come

protettore caldissimo delle lettere e autore di elogi e d'un poema sui prépaidat; ju n-pompel, un Algarotti, un Robertl, scrittori vivade se non diligenti: due Pindemonti, le Spolverini, l'insigne Scipione Maffei; il conte Daniele Florio d'Udine, poeta distinto dalla imperatrice e da Meñastasio; il conte Lodovico Barbieri vicentine, filosofo di molte scritture; il Lorgan naturalista, che fondo à Verona la Società Laliana dei quaranta, destinata a zaccor le forze scientifiche di tutta la nazione. Fra gli erusiti llan grido i conti Carlo Silvestri di Rovigo, Ottaviano Gusseo di Bricherasio; Rambaldo Azzoni degli Avogadri, che in Treviso stabili l'accademia de' Sollectii, e fabbricò e dolto una biblioteca.

- Di tanti patrizi veneti appena nominerò i serenissimi dogi Grimano e Marco Foscarini, Vinenzo Paspualigo, Ascanio Molin, Giandomenico Tiepolo, Francesco Foscari ambasciadore presso molte Corti, che da Biagio Ugolini fe compilare e stampare a sue spese il Thesaurus antiquitatum sacrarum in trentaquattro volumi in foglio, oltre sussidiare la Bibliotheca eterrum patrum del Galand in ventiquattro volumi: e non tacerò il Falletti che con munificenza regia fe modellare al vero le migliori statue del mondo, e con una quantità di bronzi, di schizzi, di bozzetti, di copie, di quadri, li collocò nel proprio palazzo a vantaggio degli studiosi.
- Fra i Piemontesi, del conte di San Rafaele si leggeran semperocolenti di Scoole di Jugusto e altro operetto tutte monali e con esso procedono i conti Balbo, Galeani Napione, Gio. Francesco Bagnolo, antiquario, che illustrò le tavole eugubine; i Rohlianti militari e minerlogi; ii Saluzzo di Menusiglio, un de restauratori della chimica e delle nigliori teorie dei gas e della combustione; Buronzio del Signoro vercellese, che trovò o illustrò eruditissimamente le opere del vescovo Attone, e perseverò negli studi finchi fu chiamato arcivescovo di Acqui, di Novara, di Torino. L'avvenire più non dimenticherà il conte Vittorio Atloer.
- Volete nobili architetti? mi cadono a memoria i conti Francesco Ottavio Magnacavalli di Casalmonferrato, Andrea Arnaldi vicentino, Girolamo Pozzo veronese. Volete guerrieri? basti nominarvi Alessandro Maffei veronese, maresciallo, terror de Turchi.

Il di delle nozze a masticarsi pranzi e cene sardanapalesche, a mischiare le cinquantadue e a far all'amore con le donne d'altri. Che vasto campo da escrettare la malignità mia sotto colore di fare il moralista! n e lo Zeno e l'Emo, che or ora mostrarono non esser Venezia indegna del suo passato. Volete matematici? eccovi tre Riccati, il marchese Fagnani, il nostro Annibale Beccaria, il Carli, il Frisi, il Fe, il Marinoni.

Questi nomi avrebbe potuto trovar nella sua memorfa il Verti, a tacer qui tauti che una fama precaria soltena; a tacere il belissimi delta sua famiglia ed attri che, fattisi educatori della nazione, rereavano muove guarentigio d'ordine e di sicurezza, nutrivano e spingevano inmanzi la speranza del sociale progresso. E il Parini che per avventura l'udisse, o che credesse con ciò risposto alla sua sociara, a vrebbe potuto rispondergil: — A questi somiglino coloro che fossero disposti ad irritarsi al ritratto de' loro maggiori, emostrino la più giusta maniera di sdegno col forbirsi dai difetti che altri ne dipinge, col mostrarsi diversi da quella spuria genia che non trao orgoglio se non dall'orpedio, e le cui brighe, anche nella decadenza sua e nel triondi dall'ugualità, moiestano il paese e chi nega incensi al cataletto donde non esce più che il fetore dell'antico vanto e della presente putterfazione.

Cicisbei - Usanze particolori - Allegria - Benevolenza,

Në meglio avviato era quel sesso alle cui cadute la seduzione mascolina prepara una scusa col qualificarlo debole. Le future madri e spose, invece dell'opportunissima educazione domestica, erano affidate a persone che per istituto dovevano ignorare di madri e di spose gli affetti e le cure, e odiar il mondo a cui le allivera di di spose gli affetti e le cure, e odiar il mondo a cui le allivera no destinate. Che se la castità è la suprema virti nelle donne, non è l'unica, e le vergini fatue perdettero lo sposo perchè non avesno ammanito l'olio. I genitori, sollectit d'impinguare il retaggio de' primonatti, inducevano e talora fin costringevano le fanciulle a legarsi in voit i perettui, a guasto della felicità e dei costumi (1),

(1) Alle ben note avecature della Signora di Monza (della quale diremo per Iransenna come foi trovalo il processo originale) potrebbe far risecontre la storia vera di Arcangela Tarabotti. Narque essa il 1605 da famiglia bergamosca i rasportala in Veneila, e di pader unogamente versato in cose di marca. A undici anni i parenili i a obbligarono a vestiral monsen la Sant'Anna di Veneila, cambiandolo il nome di Elena in quello di Arcangela. Nel proberte i coli confessa di la medelam de deversa dalla lingua e dagli diti steriori, altro isiendecon la sua meste, o fia annosco nolo di nome, ma unpure d'abito e di custanti, quello pazzamente enno, e questi comanente pozzi.

Non le si era tampoco insegnato a leggere e scrivere; pure dotata di naturale ingrano e bisognosa di sottrarsi all'accidia dell' ingrata posizione, applicò Dispensandomi dal ripetere i troppi aneddoti, solo accemnerò d'una fanciulla, che, astretta dai genitori, si vesti monaca: promunziati i voti, prima che padre e madre si ritirassero, implorò di favellar

agil studi e molte opere compose cite , în parte stampute, în reservo llustre fra" contemporanei, E în prima cosa seriose în Semplicită ingununte e în IT-rennia paterna, ove rivelu în ustate boleura; molto faitel per stamparlu, ne scrisse anche a Vilteria Mediei della Ruvere, genaduriessa di Toscuna, una soto postuma fa pubblicita ce fisio nome di Galeriana Baratiotit, e colla data pur falsa di Lediu nel 1634 e în posta sil" indice del libri profesilit. A gran rindroro di argomente e più di parole sostiene la libertă, delle donne nello segillersi uno stato, e vi applica una farrașite di sentenze catti della Seritura, degli storice, e principul il Dunite e dell'Arfosto. L'opera è în tre libri che cominciano: a Non poteva la malitia degli monili increafa in plut comme secilerateza che quella di oponersi ce su. Manoscritti pare rimustre la relativa comine scrisco de che quella di oponersi ce su. Manoscritti pare rimustre la relativa forme socialera, al quali cra premessa una lettera al sentiori che formano in veccione de filialium.

Ma non era serbaia al pierptelui lormenti d'una posizione aborrita, e la pie lassimuzioni del cardinale Federico Coranzo, patritare di Venezia nel 1633, la Recreo prima reassegnarii, pol compiacersi del proprio situto; abbanduoli et austeiri degli habbiti di cui tantosi difficiara, e a riparo del lifeli pre-cedenti ne seriese altri di conectio opposto: quali li Parostiro monacale, dedical o suddello puirirare; ia Lure monacale; la Via Instiriata pera ondor al cicità, le Contemplazioni dell'anima amante, il Purpatorio delle mai mavitate.

Mé però era totta alle opere ascellete, Nel 1335 un anonimo aves stampio delle conclusion si ujunto se te dones farete olta secté etglé unité.

S'innoso Geulecio II contrò în un opusobo latino atampato all'Aja II 1641.

L'a Orario Platu, forese pacudosimo, riprodusse in Italiano quette stole ingiarie, colle data di Norimberga 1631, e la Tavaboti imando fuori un opusobo
col Italos: Che le donne sieno della specie degli sonata. Anche a Francesco
Bomoinsequi, ele avva scritti una sistem menippea contro il insos della Goune,
la Tarabotti oppose un' antasatrira, stampia la Venezia il 1631; contro eni
I diomenicano bolorito Sesti, col nome di Lueldo Subico accediencho aristocratico, die fuori una Cenarora, e Girolamo Brasoni 611 aborti dell'occasinos, il padra Angelico Apresio Venimipilia in Marabora acoperta, il quale
però non fu stampata perché essa il free impelire, una esso Aprosio la rifiuse
pol net cap. Vil dello Sesda di Rimatón.

Della Tarabolli si han pure a stampa le Letters famigliori e di compilmenti, Venezia, Guerigli 1550, e prossima alla morte mandò talli i suoi scrilii a Elisabetia Polani, indicundo fossero pure stampate le contempiazioni, la via e : la inee; il resto sia gettato nel mare dell'oblio, ce ne prego in visercibus Christia.

Vedasi Cicogna, Iserizioni veneziane, vol. 1, pag. 435.

loro: entrano in parlatorio, essa di dietro la crate cominciò a maledirli, e tutt'insieme col legacci delle calze si strangolò (2).

Quelle che non erano destinate a rimaner nel chiostro, ne uscivan al momento dei matrimonio; o se prima, afidiavansi ad aje che per un'idea nobile e vera ne insinuavano troppe di falso pudoro e di civetteria. In una soggezione la quale tarpasse la vivaciti così cara delle fanciulle e le privasse del coraggio ch'ò è tanto necessario a mogli e madri, educavansi alla danza, al suono, al parlar francese. E così in parte si continua a crescere le fanciulle, e si continuerà fincibe le occupazioni della donna, senza faltire agl'intenti della natura, non vengano nella convivenza civille coordinate alla prosperità d'un passe, alla gioria d'una patria, in gara d'utilità colle virili (3).

Seuza aver sentila la deliziosa infanzia del sentimento, o conlattute le ingenue emozioni d'un primo affetto, venivano chiamate a nozze, ove non crasi studito di combinare quelle convenienzo d'anima, di spirito, di carattere, d'età, d'abitudine, di temperamento, di fortuna, donde l'equilibrio necessario alla felicità di due sposi: ma solo la prudenza coi cenuti padri sedendo, acrea tibrato il molto oro e i purissimi songui (s), dimenticato il santo fine del matrimonio (bellissimo simbolo delle civili istituzioni, ove due esseri si comunicano il sentimento, il pensiero, la speranza, la vita; nodo cul natura preparò colle affettuose commozioni, cui abbelli colla felicità che pose nell'amare, nel dare, nel rieverori gli uomini toglievano moglie quando sazi o logori delle dissolutezza le fanciulle speravano una viziosa libertà in un nodo indissolubile.

Roma antica aveva stabilita l'assoluta dipendenza delle donne,

- (3) Bazerra, GP Hatlani, C., 21, 1si, per ribaltere le nœuse degli stranieri, conta sicoma le buone surce viserso ribet ne le ino critiri; a sieme nancon (soggiunge) contrageono de' trueri imperal con qualche fratino, e in ini caso il fanno un docrero di serbarii fedeli agli amaiori, in un amore che consiste sel le soccoltà a foro apposte. Uno di questi teneri imperal avera pure contratto il Baretti colle monare. Catiraria Bicetti di Treviglio, sorella del Bi-cetti Iodato da Parini come propagator dell'innesio, e noi darenno qualche sua lettera a lei.
- (3) Contro i pregiudizi dati atte educande ne' monasteri diresse Pietro Verri l'opuscolo il Collegio delle Marionette.
- (4) PARINI, Giorno.

rispettate si, ma tenute in tutela; occupate solo ne' domestici recinti ad allevare i futuri padroni del mondo: e a gran lode sl disse di una, domum servavit, lanam fecit. Fra i Germani, al contrario, venerata, la donna parlava ne' consessi, discuteva, profetava; donde la sovranità delle blonde capelliere, donde la galanterla, donde i longevi amori. Il cristianesimo recò dignità alla femmina sollevandola in cielo a fianco di Dio. Da questi tre elementi della moderna civiltà, risultò la cavalleria, che proclamò l'eccelienza delle donne a fronte della legale loro servitù; quando 1 prodi voleano ottener da esse licenza d'amarle, di dirgliejo, di correr per esse a ferir torneamenti o fiaccare tiranni, di portarne i colori e la divisa, e farsi belli della pubblicità di questo omaggio. E insigne parte nel mondo sostennero le avole nostre; e fino al XV secolo, non solo conversavano cogli uomini, nia tenevano adunanze, le avvivavano colla bellezza e col brio, siccome può vedere chi cerchl ne' crouisti e ne' novellieri dal Boccaccio fino al Bandello, Ma dall'Asia esagerate idee dell'onor femminile avevano gli Arabi recate: da cui le bevvero gli Spagnuoli, che poi, con altri mali, le comunicarono all'Italia nostra. Allora il contegno compassato, certa inesorabile divozione, un onore supremamente puntiglioso indussero a rinserrar le femmine, segregate dal consorzio maschile, Durando II dominio spagnuolo, qui non usavano circoli e ritrovi numerosi ; ogni famiglia faceva crocchio da sè, per discuter gravemente di onore e di domestica economia : le dame non si trovavano accanto agli uomini, se non fossero stretti parenti, ed avendo il governatore duca d'Ossuna raccolto una volta a circolo la nobiltà d'ambo i sessi, ne nacque tale scandalo che ben s'astenne dal rinnovario.

Saltar la harriera di questo littizio norĉe osò il principe di Vaudemont, ultimo de governatori a nome della Spagna. Cresciuto alle maniere francesi, radunava di frequente i nobili nel suo palazzo; villeggiava scialossumente convitando i primati e permettendo, anzi stuzzicando il libertingigio, sicoche i giardini suoi alla Bellingera, poco fuor di Porta Orientale, acquistarono appo i padri nostri un'oseona rinomanzo.

Allora, secondando l'esempio delle corti borboniche, le quali aveano messo l'adulterio in trono, e del libertinaggio faceano meniosto un placere che una professione, i nobili lombardi si procipitarono al nuovo sentiero, tanto più violenti, quanto n'erano stati più rattenuti. Le donne, n'on premunite da buona educazione, che le rendesse capaci di apprezzar i sagrifizi onde un maritto arrivo all'agiatezza, impazienti di pavoneggiarsi in un mondo de' cui pericoli aveano quell'idea esagerata che non arma ad incontraril; ma scoraggia dal resistervi, abbracciarono con avidità. Il impero che loro conquistava la bellezza, escambiarono per amore i susurri della galanteria. Ai cavalieri ozianti qual cosa poteva giungere più opportuna che un tale sbrigliamento? e così nacque la strana genia de' cicibiei (5).

La dissolutezza, lo spregio della fede conjugale erano tutt'altro che cose nuove, nè i mariti che mangiassero il pane della loro turpitudine (6). Onde non vuolsi dire che i cicisbel rompessero primi

(5) Gil Spagnuoli dicono Cortejo, a Genova il patito. Propriamente il patito era l'amante in titolo, e nulla più; l'ausante doveva esser unico; i cicisbri g galanti faccano la corte a molte, e non di rudo erano abati.

(6) La sera del luncil 3 gennaĵo 1475 usciva dal palazzo di certe di Nilino il dese Galeszo Maria Sfora, o, con cos nomi libartinsina parele i signori e ambasciadori e availieri delle prime case el i segretarlo (Eco Simonetta, al famono per destrezza politica e pol per swrature, e a "avvianamo verso Porta Vercellina, nolla parroccida di San Giovanni sul Muro, e nella casa di Modonan Lucia de Mariano. Quivi son accedit a grande once dal signor Ambregio del Raserti del quondam Giuseppe della parroccida di Sar Federo (casvenicate posto in giro ad una tavola, alla quale stamo in atto di serivere due pubblici noda, Giannantino de Girardi e Giovanni de Molo.

I due notari i a solido hanno steso un lunghissimo istromento, ove il duea, atteso gi'ingensi costunti, la vita pudica, la sonuna bellezza della Lucia ed insicme l' immenso ardore onde lu anna, in parto fa, la parte confermu amplissime donazioni a ici ed al figlioni, che essa gii genero a gli genero a gli genero a gli

E queste donazioni sono la casa sissas dove cila abita; il marigilo della Mariesana, dalle cel soque abita a percepire non meno di milie nanui zeccinia; abiba ad intitolarat Visconti ed esser considerata como parte della manigila dominante con l'evige contensa di Natra, regiandode questo posse e Gorgonzola con tutta la piece: ludi altri pratil e poderi a Vigerana, i lorgia di Desio e Marimano col danj del puno, cel vino, delle carati, dell'inholocativa del vino e delle labele: del quali poderi tutti la investe colla reclinare del vino e delle labele: del quali poderi tutti la investe colla reclinare del supola agondanza: cel cesa, col tatto materiale delle mani, e tocchio i santi vanett, al promette fedele e ligia dall'intertisheno agono desc.

Il dora garantice con modi straordinari la donazione, e a Se (dice cgli) se la litustrissima nostra signora moglie duchessa Boan molestasse la verua modo nella persona o nel modi la predella Lucia, revechiamo all'istante ognidono di vesti, di suppetictiti, di mobili ed immobili, e perfino la dote che le abbiamo fatta e sismo per farie, e la priviamo del dritto di taleta. E se il la moralità, una ridussero a regola quel ch'era disordine; al vizio diedero una specie di legalità; e il pudore che dissimula mutarono in vanità che ostenta. Non fu più il peccato d'aver qualche donna l'amante, ma il dovere che ognuna l'avesse, per non parer ridicola; ridicolo un marito che uscisse in pubblico colla propria donna; che più ? in contratti nuziali veniva stipulato che alla dama fosse concesso il cavalier servente, e talor anche nominatamente un tale (7).

Com'avviene d'ogni usanza comune, i contemporanei parlarono de' cicisbei talmente sulle generali che mal potrebbe giudicarsi l'estensione e il grado d'immoralità di tali passioni di parata. Il Goldoni, che dovette empirne le scene, li ritrae non altrimenti che

figliuol nosiro controfaccia a questa donazione, perda il diritto di succederei, ed abbiasi la matedizione di Dalan e Abiron cui la terra non volle sostenere, e di Giudo Scariuta I raditore del Redentor nosiro.

n E voglamo (sepilia esco), ette laie nostra donzilone abbilo poi ragionee effetto, purché la predetie Lache viva in alevatoñen nostra, e non abbie mai n che fare, non che con altro nomo, ma neppure col marito sno, se non abbia prima ottenuta da nol speciale licara in iscritico. Daumodo procisia Lacia marito nos pre careatare copalam se non commirceta, inte speciale licentia isa accipita; nec can allo viro rem habrat, nobie exceptia, si forte can accio cit leberti alcianamia.

Patio e letto l'istromento, que gran algunti e consiglieri e clambellani, que gran induce, quel gran politore, quel gran politore, gerimente societiveano quell'alto, mentre la dans ed il suo bono marbio non superano ridiare el riagraziar di tatta generola il dece, che rendeva coa il a signora ed il signio il avorano il più ricci possessori di Lombardia, ed il marbio per conseguenza l'uomo più betto e contento.

Essa poi faceva serivere quello stromenio e i varj altri d'appendice in un eleganilissimo libriccino, tutlo minialo e dorato, e legato con fregi ed ori; e se lo conservava preziosissimo. Quel libriccino venne e sta nella biblioteca te' marchesi Trivutzio.

(7) L'arciducitessa Beatrice ebbe a dire che intre le donne avevano il damo, da lei in fuori. Pei qual detto il Parini le diresse un sonetto adulatorio. Ardono, il giuro, al luo ilivino aspetto, ecc.

Pure Il Liatante, nel son scresifino viaggio del 1763 di Miuno, diec ; uil ciclabeismo non è un obbligo per le donne e una servità per gil uomini, come a Genora e altrove; el ha danne senza cavalier serventie, e quelle che l'hanno non son tenute per cota straordinarió, oude positono cambiere con facilità, nel son obbligate a vederà surpura ecomopazare da uno che facella loro dispiacere e venga a noja. Più che il ususiago dell'altre litoliane, le Milanesi hanno il fare solicio che abbella le Françesi n.

insulsi damerini, perpetue ombre della signora, senza turbare la domestica pace (8). Giuseppe Baretti, in un libro sugli Italiani, minuto nelle particolarità e sprovisto di aspetti generali, affine di scolparci dalle accuse degli stranieri, dipinse queste unioni come un innocente bambolaggine, e i cicisbei come i successori o di quei poeti che tutta lor vita cantavano gli occhi, la mano, le trecce d' una bella intatta; o di que' paladini che correvano il mondo e ferivano torneamenti per ingrazianire l'eletta del loro cuore : così chiamarsi dal pispigliar all'orecchio della signora cui professano stima, servitù ed un amore di platonica illibatezza. « Il bel mondo (prosegue egll) va a chiesa trà le dieci e le undici ore del mattino: le gentildonne vi sono accompagnate dai famigli e dai cicisbei. Un cicisbeo che conduce la sua dama deve sull'entrare nel tenpio precorrerla d'alcuni passi a sollevare la portiera, intinger il dito nell'acqua santa e porgerla alla signora, che la prende, lo ringrazia d'un piccolo inchino, e si segna. I bidelli della chiesa presentano la seggiola alla dama e al suo cicisbeo. Finita la messa, ella porge il libriccino devoto al servo o al damo, toglie Il ventaglio, s'alza, si segna, fa una riverenza all'altar maggiore, e s'avvia preceduta dal cicisbeo, che le presenta ancora l'acqua benedetta, le solleva ancora la cortina, e le dà il braccio per tornare a casa ..

(8) a E che? Pregiudicano forse la sua reputazione con dire che don Rodrigo la serve? Io servo donna Virginia; vol favorite mia moglie : è per questo che male c'è? n Golnoxi, Il caraliere e la dama.

a Gran pazzla è la nostra! servir per diletto e sogettarel alle rildrole strasaganze di una dosno per avere il grand'oncred i essere nel numero devaller! serventi! » 1666. Il narchese Glosefia Gorini Corio minance, nutore di poerce commedie in versi, une Frigon francere pumpi el telsibento, a un'inquasi quiversule n; e Lisa eameriera, deserviendo le occupazioni della padrona sins, dice:

Chi sta a la tavoletta, Chi le accomoda i ricel, e chi la veste, Chi i nei sul volto le dispone, e chi Le affibbia il centurino, e chi le scarpe

E chi le porge il eloccolatte....

Ugo Porcelo nelle note al Viaggio di Strane, dice: a De'cielskei si va perdendo la razzo; erano e sono nè amanti, nè nentele, nè sersi, nè mariti, bensi individni nirubilmente composit di qualità negative. Li lifende il Baretti nel son libro ingigse The Italians, cap. 30, ma pigliò l'impresa per carità della parla n.

Quest'ingenua esposizione di melensaggini, non che scusarle, ne forma la satira più rilevata. Del peccato che vi fosse chieda ragione colui che scruta le reni ed i cuori : ecco intanto il fior della gioventù Italiana smaschiato in una leggera e perpetua menzogna d'affetto, in attucci che dimostrino amore o lo fingano almeno, in baciamani, in feminei accompagnamenti, in reggere lo strascico o il braccio o il ventaglio alle signore, la anacreontiche riverenze e sdulcinature. Privato l'amore sin dell'energia del vizio e ridotto a mestiere, i garzoni, noti ai servi e al cani, trovavansi la mattina a ber la cioccolata colla signora, assistevano al suo vestirsi, l'accompagnavano uscendo, comandavano sulla servitù e la tenevano rispettosa alla padrona, ed empiendo di tali importanze la inanità de' loro giorni. meno sentivano la noja, punitrice degli sfaccendati: ne' servigi di quella cui gli aveva uniti non l'affetto, ma l'ozio e la moda, s'indormivano sopra ogni nobile impresa, ogni magnanima speranza, Dachè le donne furono dettatrici del bel mondo, la maldicenza invase le conversazioni, esclusiva di tutt'altri ragionari. Un affetto non di onore o di temperamento, ma di pretta vanità, dava loro i difetti della donna amorosa e della lubrica, senza che ne avessero le scuse. Le squisite dolcezze domestiche, balsamo ne' pubblici guai, vennero rapite agli Italiani guando un marito, ridotto alla conjugale inanità (9), non fu più l'appoggio, l'amico, il confidente unico della sua consorte: un terzo incomodo trovava sempre fra sè e la moglie, intromesso a tutti gli affari, testimonio delle azioni e de' discorsi. La donna, non scelta dal cuore, non stimata. era indifferente a piaceri non conditi dall'amore (40); trascurando gli

(9)

A par del volgo
De chiumral marble e uso scripuesi
Di chiumral marble e uso scripuesi
Di chiumral marble e uso scripuesi
Di chiumral marble e uso manno.
Collui de delitio vania
D'impor muoro cognome a la tau dans,
E pinte tracciante a gel aurel occili
Giante a quelle di lei proprie insegue.
Pants, Mattino.
Non senza affianno delle easte spose
Ch'indi prevegosa tra poce auni il flore
De la fresca beliade a sè rapria.
Pants, Mattino.

andamenti domestici e la prole (11), più non era in casa quello che esser deve una buona madre, l'imagine vivente della Provviena, che sentesi dappertutto e non si mostra in luogo alcuno. L'uomo, abbracciando con incertezza i suoi figli, nauseava dolcezze il cui pregio sta nell'essere indivise, e una famiglia ove contava si poco e come sosoo e come padre .

I giovani cavalieri, tragittati dal sussiego spagnuolo alla leggerezza francese, mollicicichi nelle dilicature, intorpidivano ne' codardi sonni; e abdicato ogni cornegio, anticipavansi l'inoperosità della vecchiaja, abituandosi a far beffa d'ogni cosa non pel dispetto delle antine generose, un per la leggerezza di chi su tutto svolazza, in nulla s'arresta (12).

## Imene e ii sonno Ozgi han pari le lusegue, ece.

Parint, Merigaio,

Con ragione il Baretti beatemmió la balordaggine d'un figlio impronto r pazzarello ette pubblicò postumo un ànimalesco discorso del famoso Antonio Cocciti, ove si disuade dal matrimonio, mostrando ett' è impossibile trovar in esso nè virtà nè felicità.

(ii) I figil, essi dal giorno
Che le alleviero il dificato fianco
Non la rivider più. D' ignobii petto

Esaurirono i vasi, e la ricolma Nilidezaa serbaro oi sen muierno.

Meriggia.

Ai par del gioco, al par de' cari figii Grave sua cura.

Vespro.

(12) Aguzza, souzza,
Minerva, l'occhio mò. Dietro gli trotto.
Vo' studiar qual pensier han quelle teste,
Ed in che giolvaera ongsi 'lompérin.
Entro in anna bottega: In essa mare
Morsi di ferro da fronar mascelle
A foccoo desirier; veggo pennachi
Di due colori, da ingrandie l'onorre
Della frunte a Bueccialo, e di staffe
Di rituccune ferro e gialio ottone
Parcechi pais; e fra me dico: Vedi
Falso giudizio chi 'lo facca di Ini!
D'anianogo desirier pennere il dorso

Volete sapere la faccenda degli inerti lor giorni? L'intera mattina dedicavano alla pettiniera e all'addobbo, siccome richiedevano

> Forse el vorrà: cavaliereschi arredi Ecco egli acquista, Intanto, O bottegajo, Dic'egii, fuor le scatole e le carte Delie spille finminghe, e fuori tosto Forchettine tedesche, Ecco le merel : Spiegansi carte; egil le mira; eleggr. Fluo conoscitor: cava la borsa: to note. Mentre novera i contanti, Glunge amico novella, che passeggia Anch' ei come cutrettola, e sull' anca Or destra ed or sinistra II corpo appozgia Leggiadramente. On bella gioja, el grida, Conosco I segni di novella flamma: Forchette e spille! Servitor di danua Tu se' novello. Il prima gbigna, e nega Con un risino qual chi nega il vero, Che! Il vergogni? Ha già tre volte corso La luna Il cirl che servitor son fatto Anch' io di donna, Vuol vederlo? E tragge Dulla saccoccia un lucido specchielto, Inverniciato un bossola, ove chinde Poiver di cipri , un aureo scatolino Di nel ripleno, un pettine pullto Di bianco avorio, un vaseliin di nuro Cristal con acqua onde arrecar ristoro. Se mal odore li delleulo maso Offende, o se de' nervi occulto tremito Fa la dama svenir. Fra mio cor dico: Oh beatl d'Amor servi, cambiati In pettiniere, la eassettine e bolge ! Trotta , sesso più noblie e maschile . Come asinel elle sul mercato porti Forbici, cordelline, aguechie e mastri Di gua di là sugl' incaititi fianchi . E del rigido legno alle percosse Desti l'anche, e le natiche alla voce Del severo padrone incurvi e affretti, Non aspettar che la tua dama chiegga Con domestica voce: a cenni Impera. Tu dunque apprendi , interprete novello , A far commento a' femminill cenni.

Il complicatissimo vestire e le studiatissime zazzere (13): poi all'altrui convito s'abbandonavano alle tentazioni, di cui i tuochi rafinati assediavano la temperanza; visite, passeggi, ciancie occupavano le ore vespertine; mutavasi la notte in giorno, ove a luce artifizione in cuntari l'accidiosa esistenza fra insipide conversazioni, o nella febbrila agitazione del giuco o delle scene.

Non vi venure mai considerato quanta mutazione abbia indotto nei costumi l'estendersi dei giucohi delle carte? Esercizi ginnastici, il novellare, l'ascoltar possie e racconti, sono le occupazioni che vediamo sempre ne' nostri epici e novellieri, finchè la gravità e l'isolamento saggnuolo insegnaziono a coilocarsi due o quattro ad un tavolino, e pateticamente meditare sulle combinazioni d'alcune decine di minchiate. L'avventurare poi grosse somme su quelle serio nollitasse il passatempo, e laute fortune cangiavano di padrone per la ventura d'una carta, pel trarre d'un dado o d'una palla. Oltre le case private, s'aprivano pubblicamente di questi abissi, che con facili sperame ruinassero l'incutat giòventi (14).

Spills voul ? Tragge faor due dila , in pools . Indice el vivin grosso, allianga li braccio ; E se neto le abbisogna, a le con l'occhio St volge, c il dite al polite dappresso Metie alla lingua, e molle a le lo stende. Se il chiano loro o la soverettali gede lilicadili l'aria, estesgieru modo al a pieto, E con l'omero accenni : accorri bisto, Levais il mascillino ; g file; rimitolino ; g lide; rimitolino ; di la principi. Se le spalle il volta, e a' fianchi appoggio. Se non l'ilicadil, vedral tosto un lampo Dell'accesso pullej, e un intono udrai D' amara iliqua ; e subila tempetalo D' amara iliqua ; e subila tempetalo li capo d'occ di habbione e irrunco.

G. Gozzi.

(13) Insormo a ció daremo le particolarità nel commendo al Mattian.

(14) Questil giordici trano il Biritisso, il Farono, il Bassetta, is Bioteta, la Bisme e la Bossa, ecc. ecc. il privilegio del giucchi pubblici e privati resirevatio in Milamo al collegio delle Vergini Spagmode, che lo davano in upualto. Molte gride del secolo passato concernono i ginochi : e quella del 7 settembe 1739 si lagua che al totol altri giucchi di rischo dassin algunul i moori « di meggior zara del prima), in conseguraza più pregeditziali, col inicio di giucchi della Chargarella dedita Cargarella e della Clagarella Indovina n.

IL PARINT.

Principalmente vi si segnalò Venezia, che, decaduta dall'antico yanto, favorisi il riere bento, cicè il molle o vizioso, per isviare l'attenzione da una oligarchia brigante, e trarre colà quei che della vita non cercano se non il godimento. Nel ridotto, sessanta o estanta tarolleri offrivano le alternative di opime illusioni e di angoscie disperate; il diritto di presedervi era riservato a'nobili, stipendiati per ciò dagli appattatori, e si tenevano in parrucca e toga

La grida 22 ottobre 1773 proibiva i giuochi di rischio, dove son notevoli questi articoli:

§ 10. Le nuove sale ad uso di giucco serviranno soliunto pelle persone nobili, per gli ufficiali, e altri che abbiano rango di nobilità; nè vi potranno entrore gitre persone fuorchè nel tempo la cui sarà permessa la maschera.

§ 11. Sarà lecito soltanto a' nobili ed officiali il tagliare M Forsone o sia Bassetta, osservando le consucte regole, e coi sollio prezzo tanto riguardo alle sedute, quanto riguardo alle carte, ma però senza maschera in volto.

§ 14. Probiamo severamente a qualunque persona di qualunque condizione, emigenza e grado auche militare di giuocare in verun tempo e luogo senza eccezione, si in pubblico che in privato, ai giuochi del Faraone o sia Bassetta, Biribisso, Arbore Imperiole, Pirla, Bissotta, e simili, tauto inventati quanto da inventaral, appartenenti alla natura de' ginochi di zara , il quali perciò tutti si obbino qui per espressi, e generalmente banditi. E perchè ne resti tanto niù allontanata la loro reintroduzione, riserviamo a noi soli la facoltà di derogarvi. Da tule divieto perù resta eccettuato il solo reglo ducale teatro, quando sia aperto per qualche divertimento, e vi si permette l' uso del Faraoge, del Birlbisso e del Turchetto, proscritti però scapre tatti quei giuochi di zara che solevansi in passato tenere alla porta per il basso popolo, c che davano un' ansa truppo facile a' disordini o vizi Tale profbizione di ginociil dovrà generalmente osservarsi sotto la pena di scudi 500 d'oro da incorrers! per ciascuna contravvenzione, o contravventore, ed în caso d'impotenza, sotto la corporale all'arbitrio Nostro e del Senato, secondo la qualità delle persone ».

La proibizione delle case pubbliche di giuoco ii moltiplicò in privato. La Repubblica Gisalpina lè permise di nuovo, e durarono fino al 1815 nel ridotto del tentri resi.

A Venezia pure i giuochi pubblici erano stati proibiti nel 1772, poi rimessi sollo il regno d' Italia.

Al primo entrar degli Austriari nel grandacato di Toseana furono probbiti ginochi d'azzardo μ e specialmente quelli detto Paraone e Bassetta, Inginsti, disugnali, sascettibili di moite frodi e di moite perdite di danaro n per « αlloutanare i popoli da una si stolida occupazione π (mote-proprio 2 genuajo 1737). Ma σ'ern occettunti i quali de' aobili.

Fu applandita nel secolo passato il poemetto sul gluoco del Faraone di Agostino Paradisi (Classici, 1830) da magistrati, mentre gli altri tutti con bautta nera di seta, cappello a tre punte e mezzo viso (45). E forse quei nobili avrebbero creduto dirazzare col metter la propria firma a una cambiale.

Questo vivere spensante e molle era comune alle altre nazioni; e da un libro francese (fi) togliamo la diplintura d'un signore alla pettiniera, che per fatta per illustrazione del nostro poeta. · Il signore e fra le mani del parrucchiere, mentre l'ajutante di questo prova s'una carta il ferro da arricciar i capelli. Dietro sta il lacché, colle piume al capo, la mazza alla mano, disposto a portare i viglietti e far le commissioni che il signore stava affidandogli quando entrò il sartore col suo fattorino, e gli spiegò sotto gli occhi un shipo a ricami « (17).

(15) La maschera cravi permessa in publico dal 5 actobre al 16 dicembry, pod da santo Steina a tuto il carravale, ofter il giorno di san Marco, I quindici giorni della ferra dell'ascensione, i giorni delta creatione del dage ce de and handetti solema, in a latter feste stronolimarie e vennte di principi. Il patrizio poteva depor la topa c la parracea; ecala maschera sul voto a lengueto, giorne per tutto, fixelhara onde coi ministri esser in logitaza, ne'essini, al teatra, non mai però in casa loro. Casini alfitati, ma meno spiena didi epericolosi, aveca agni città dei Ventro; a Verona principalmente, ove nel 1773, sesendo comparea sienne dame col gamrilinfante mena voluminoso del consoste, ne venue tale senatudo ci le al città al divite in dee fazioni, una difinalmolote, una secsasandor, moltiplicaromai gil seritit, e dovette interporvisi la suprema magalardorar della repubblica.

(16) Monumenta du costume physique et moral de la fin du XVIII nicele; ou Tableoux de la vie le figure sono di Moreau il glovane; e le segue un testo meschiulssimo di Retif le Bretonne, il quale non solo non meditava le sne scritture, ma le componeva addirittura sui piombl.

(17) La moda non fiul col secolo, e La Martine, diplogendo (ch'egh è cotortiore, non istorico) la impressione fiatu da l'ricomparive d'Ampoleno Francia nul 1815, dice: a Il principe di Talleyrand ignorava tutto anorateleva egli diale sose corline di notte, e ad imitatone de l'avorani, del quali imitava le cerimonie alla levata, ficeva la sua involetta di giorno in presenta ele circulo diviso fiampliari e de segrentaj d'amalanciata; quando sua nipute, ja giocame e hella principessa di Curinantia, econse turchata e gli consegion un siglicito di graza premura e accercto, del principe di Meterinchi, a reale produccio di consenta di consenta di consenta di concercia di manifesti di consenta di consenta di concia capellature era abadonalanta a due parrecubriere de petitinavano e spoiveravano la sua testa, pregio la nipote d'aprire e leggere il vigiletto. Lessocia et impalitati, e più affittu dell'internazione delle feste ove la belle rate orie la belle feste ove la belle richi e contori di consenta di consenta di consenta di contori di consenta di consenta di consenta di contori di consenta di consenta di contra di consenta di concia di manifesti di contra di consenta di contra di con-

A Parigi aveva rinomanza di galanteria il signore d'Epinay, la cui signora così ne descrive la mattinata: . Levato ch'e' sia. ii cameriere si accinge all'opera d'acconciarlo. Due lacchè stanno in piedl aspettandone gli ordini. Il primo segretarlo viene per rendergli conto delle lettere ricevute al suo dipartimento, e ch'egli ha l'incarico di aprire; deve legger le risposte e farle firmare, ma ducento volte è interrotto da ogni specie immaginabile. Ora è un mercante di cavalli, che ha una pariglia unica da vendere, ma già caparrata da un signore: è venuto soltanto per nou mancar di parola; del resto non potrebbe darli neppur pel doppio prezzo.... Poi un poltrone viene a urlare un'aria, e gli si accorda protezione per ottenergli un posto nell'Opera, dopo avergli dato qualche lezione di buon gusto e insegnatogli cos' è la proprietà del canto francese. Io m'alzo ed esco: i due lacchè spalancano i due battenti, mentre vorrei passare per la cruna d'un ago, e due staffieri gridano nell'anticamera, Ecco la signora, ecco la signora. Tutti mettonsi in fila, e costoro sono mercanti di stoffe, mercanti di stromenti o di minuterie, merciajuoli, lacché, lustrastivali, creditori ; insomma tutto quel che possiate immaginaryi di più ridicolo ed affliggente ..

Anche don Jose Saunosa, spagnuolo nostro contemporanco, esponendo il vivere di Madrid nel 1700, offre un riscontro alle altitudini lombarde di quel tempo. Ogni gentiluomo, uscendo di letto, sepettava il barbicre, operazione allora assai più lunga d'adesso, te due terzi del viso teniam peloso, e che nessumo faceva da sè. Poi il parrucchiere sottentrava al diuturno uffizio di petinare, ungere, architettare, impolverare la testa. Solo allora passavasi al gran travaglio del vesiirsi, che i più lesti non finivano in men di tre quarti d'ora, tanti ci avevano pezzi, tanti attaccagnoli, da quelli che sostenevano il collo fin a quelli che stringeano i calzari. Terminata questa architettura, il nostro uomo cingeasi la spada; e Dio gli mandi het tempo, gacche sece ad affrontare l'intemperie del raria con pio fermo e capo scoperio, qualunque tempo faccia.

• Andando pedestre, occorreva la massima precauzione per salvare dalle zacchere le catze di seta bianca e le scarpe d la mohonnitis. Ilo conosciuto un ufficiale che sati in celebrità per avere traversato Madrid d'inverno senza infangarsi; talento di qualche importanza in tempo che tutti doveano pedonare, come oggi fanno sollanto negozianti e persone d'affari. Altora anche i meno dipendenti erano stretti a convenevoli, regolati da cerimoniale Inesorabile che nessun giorno lasciava di riposo. C'era ratale o il capodanno, c'era il compleanno; el mancarvi lastava perchè due faniglie si guastassero. Il minimo viaggio esigeva un congedo universale, che ciascuno estatmente restituiva al domanl, ed al-trettanto al ritorno. Quando correva un santo di nome divulgato, lo straniero, entrando in una città, vi avrebbe supposto un incendio o una sommossa; tanto era il correre affaccendati, forbottandosi, gridando per le vie; poveri artieri crepavano dalla fatica di pettinare, caltare, vestire in queste grandi circostonze.

• Pranzavasi a un'ora; si mangiava più d'adesso, e maggior destrezza occurva per sapere mangiare che per guadagnar da mangiare. Essendo convenuto che le mani dovessero rimanere oziose flutantoché protette dai manichini, sopra questi si adattavano intuti di cartone. Altre macchine s'erano inventate per proteggere dalle macchie l'orlo dell' abito e il colletto dalla canicia; ma la più complicata e singolare era quella di cui servivansi per fare la meriggiana. Io ho visto il celebre Jovellanos dormire col naso sull'origliere, ma senza toccarlo altrimenti che colla fronte, per non searmigliare i ricici.

• Solo chi non dovesse far visita alla sera, potea linerare la capellatura da quest' avvituppo, rinvolgendola in una reticella. Cotesti uscivano inhaeccuccati in una cappa scarlatta, ina non per questo aveano più spedito il passo, attesochè le calze di seta è le scarpettien non il lascivano sviare dal cammino reale. Eppure gli uomini stavano a miglior condizione delle donne, potendo posare il piede in terra, mentre quelle, erette sopra altissimi tacchi di legno, erano obbligate a un andare barcollante e pericokso, come di polli che razzolano. Spietatamente stringate dal corsetto di lascina, qual esercizio poteano fare, e come non sarieno state abbattute dal minimo crollo? Quel busto era cosa tanto inamovibile che alcune madri nutrivano il loro infante traverso una, direi, botola aperta nel corsetto, mentre le povere creaturine, premendo colla bocca assetata le inflessibili balene, cercavano fnutilmente il calore del seno materno.

• Il cavaliere ogni giorno subiva tre metamorfosi: cappa e berretta la mattina, divisa militare a mezzodi, abito galante la bass'ora per assistere agli spettacoli.... La gravità spagnuola serbava il suo silenzio e il decoro per le serate. Nulla più grave e pateito.

di quel che chiamavano un rinfresco o colazione. Pareano raccolti nou per divertirsi, ma per ascoltare la tremenda giustizia della val di Giosafat. Niente musica, niente ballo, niente ciarta graziosa e interessante: solo i giocatori di carte, piantati in mezzo alla sala, avvano il diritto d'urbrae e dirsene fin sopra il capo, e a pugnatesovari il tavoltere segnare il numero de'horo trionfi.

Compluto questo grand'affare, clascuna famiella ritiravasi, e a disfare il complicato vestire volessi tanto, quanto a metterselo. Mentre la testa della dama s'disarmava dell'enorme cuffia e della parrucca gigantesca, la fronte dello sposo sguarnivasi anchi essa du una hatteria d'arricciature che la cirrondavano col loro colonati diavolini. Quanti di tali notturni sparecchi non ho lo visti da ragazzo! Sotto gli occhi miel, affiitti quanto attoniti, la forma e il volume degli autori di mia esistenza andavano in dilegno, e finivano con annichilarsi al punto, da renderuni irreconoscibile la fisonomia loro e la statura.

Ultima delle occupazioni giornaliere ostensibili dei padri nostri
ra il caricare gli oriuoli; non piccolo escreizio, poichè ciascun genilluomo ne avea due, e per ciascun orologio due casse. Tutto era
dopnio in que beati tempi; due oriuoli, due fazzoletti due tabacchiere.

Costumi funceant at possibile, ma tutti formaliti. Formola era gui cosa pel proprietario, pel mercante, l'artigiano, il ricco, ri nobile, il peleto; la formola dominava l'educazione del fanciulto, la matricola del professore, la seetta d'una carrierà. Prendevate una divisa, v'imbarcavate per l'America e tornavate senza Sapereche vi fossero antipodi, tutto secondo la formola, per rispetto all'idolo medesimo. La più parte del figli di famiglia venivano a la corte, cloè a Madrid, ove passavano la vita da sollevitatori, finche i loro capelli fossero canuti, studiando l'almanacco reale. Ma di tute le professioni la più formalista ne c'ostuni, nelle idee, nelle shitudini, che sparve davanti alta coltura, era quella degli abati, ele inspirarono tante satire e canzoni, oggetti di curiosità, d'ammirazione, di spasso pel hel sesso, che il considerava con tanta attenzione e meraviglia, quanto i giovani hotantei ne concedono a quelta pianta singolare che chianasti mandragora :

Fra siffatte cure qual restava tempo ai giovani di ornare lo spirito di utili e belle cognizioni (18)? attraverso all' atmosfera

(18) a I nobili d'inchilterra (seriveva il Baretti) non sono avari e superbi come lo sono in molte parti d'Italia. A vedere come trattano i loro inferiori. perpetuamente annebbiata dagli incensi dati e ricevuti, poteano vedere ne i diritti de'loro simili, ne i bisogni, curar la patria, l'avvenire?

L'arguto Baretti, esortato a stampare in Italia la sua opera Suali Italiani, ove pur di questi si faceva campione contro agli stranieri, mostrava tenerli per gente «avvezza da innumerabili sciocchi preti, da innumerabili sciocchi verseggiatori, da innumerabili sciocchi nobili, da innumerabili sciocchi plebei, a scambiare il falso per vero, il frivolo per sostanziale, il vizio e l'inettezza per virtù e per cosa importantissima.... Lasciate prima che la gente nella nostra contrada si stauchi di san Francesco e di sant'Antonio e di tutti que'loro panegiristi cocollati, che ci hauno ormai fatto . scordare Domeneddio e i suoi miracoli per que' santi e pe' miracoli loro; lasciate che il tempo e il sano pensare dimiunisca la barbara tlrannia de' frati, e poi, se saremo vivi, regalerò all' Italia il mio libro; ma fintantoché l'Italia sarà quel mido vastissimo di sciocchezze, di futilità, di vizio e di cattive leggi che è, non mi parlate di farle regali • (19). Parole stizzose, superbe e soverchie, ma non destitute di verità.

Il Baretti stesso trova che « gli ablianti di Lombanila, e singolarmente i Milanesi, vantano assai la loro umantià, niè senza ragione: talchè sono forse l'unico popolo al mondo non odilato dai vicini, anzi anato per ischiettezza e cordialità. Sono paragonati (egli segue) al fredeschi per la buona fede, ai Francesi pel lusso e l'eleganza degli addobbi e degli equipaggi, ed aggiungerò agli Inglesi pel gusto di ben mangiare, donde il titolo di lupi lombardi. Non i nobili soltanto, na motti ricchi cittadini tengono tavola

pare che cerchino più di farsi amare cine ann di farsi rispettare; a li incort nomit di vanieri nobili piòno sempre agiuti da limore dinone incort nomit di vanieri nobili piòno sempre agiuti da limore dinone incortano di quanto niu abicitzazi rovano in ciu di ece loro per san aventura accessiona. Molti dei nobili nosiri se ne siamo serenamente a sedere sulla seggetta della esincicietzaz sema ami mostrure d'essere anuscia dilli findialo puzzo che di quella cece, e anzi si famo un animelero pregio d'essere ripiutali ameci in oggii norta di limone ilettere, dilundo di unicamente alla riverezza ciu l'antichità della presapia e l'abbondanza di qualtrini naturalmente prevanno n.

Baktri, Lettre famisfiori, 6.

(19) Leitera a D. Francesco Carcano, 43 ottobre 1770 nelle Opere vare est inchite del Barciti.

bandita fra l'abbondanza e il buon umore, ed hanno quantità di rarrozze, segno non tanto di lusso quanto di ricchezza ».

E basta aver conosciuto le persone che vissero nel secolo passato, o viste case dove se ne conservarono le costumanze, per sapere la somma importanza attribuita ai mangiari, e i ripetuti vanti del nostro verzajo (20): pietanze offrivansi ai principi e al governatori nella loro entrata (20): ancora si ricordano i manicaretti preferiti dal tal

(20) La tradizione voole e the Can della Setala signore di Verona, essendo vento a Milano, volle far una buria al dura Gio, Galestzo Visconti e ci non lasciare nessum comestibile nel Verzajo. Il dura, avatone sentore, avveril i venditori non iscolare nessum comestibile nel Verzajo. Il dura, avatone sentore, avveril i domani i servi dello Senligero comprano quanto v'era di honon sal mercajo. Man della i un momenio reccio l'infernito come primas E Cane fa compran di nuoro ogni cosa, ma subilo il vide provisto. Così fin la terza volta: onde cessa dal proposito. Lavitato a pramzo dal Visconti e servito con l'amenias profusione, non pode trattecersi da farne le mervalitie; ma il Visconti gentica profusione, non pode trattecersi da farne le mervalitie; ma il Visconti girli posito. — Non son che gli avanza del triple: escretago de tuni v. Il Verzaro fin cantato burdescamente la latino dal cardinale Pozzobonelli. Vedi G. Rusz. Orationes, nos. 20

(21) Quando un governatore vialinase Como, veniva presentato di dottici healti di sipilati i conseilatili. Altri ne giù patto come riendazione della golosità fombarda il desumersi da comestibili le più fra le similituatini votgari. Noi non ri postom mente: una spiesso in 'incontrò, nell' cutrare in Minno rou forestlectic. A pranat fa sovente all'assione il Parini: ed olire il Giorno, nella Muna cautta che il hoon meccanite.

In studi d'amici numerato e casto
Fra parco e dilicato al desco asside :
nella Recita de' versi :

Oual fra le mense loco

Versl otterranno, ecc.

Solenne offrir d'ambirlose cene
Onde frequente schiera
Sazia si jurta e altera,
Sazia si jurta e altera,
L'Aifieri nel Vioggi seriveva di Milano:

Le cene, i pranzi e il volio ospile e imano E i erassi corpi e i vie più erassi luggui, Che il Beodo i vimpastini coi Germano, Fan si eli lo sciami: Uhimë! perchë pur regui, Alma bontà degli uomini, sol dove Son di matrice inaccessibil pregui; signore o dall'arcivescovo o dall' arciduca, del quale non un atto o un detto si cia d'inggeno o bontà, hensì i luoghi ov'egil tornava a gustar questa o quella leccornia. Tale passione, già da antico attribuita ai Louslardi, era altora comune al volgo ed ai magnati (22), e veniva anche fomentata dall'educazione. Perocche è de noto come singolarmente i gesuiti fossero amorevoli della squisita ciocolata (fiverazione onde hemeritarono del mondo) e dei manicaretti, e ne facessero parte al più valenti e più dietti alunni (23). Il padre Roberti froorda i confetti e confortini che dava, non solo agli scolari, ma ai penitenti; e debt con qual solluchero non ragiona ogni tratto del ben mangiare! come hasisce al nominare la ciocolata del cacno di Soconosco, regalatagli da un cordon bley, e i 
canestrelli vercellesi, e i biscottini di Novara e di Chiari, egi zuccherini di Mondovi, e il procettuto di San Daniele, e le spallette

E il Goldoni utelle Memorie: — Non si fanno a Milano passeggiate, nè si metti ussiene diverlimento, di quatunque sorta sia , in cui non si discorra di mangiare; alli spettacoli, alte conversazioni di ginoco, a quelle di famiglia, sianu esse ali cerimopia o di compilmento, alle cores, alle processioni, sile conferenze spirituali inchiste, accupre si mangia ».

(23) Filipo V di Sagana e la sus dossa Brance due volte la settimano facesano dalla catea dei red Francia potraria un pasifico i quali diplomatici ilispeci castavano alta Stato ciaspacento pezze. Il cardinate Bernés, nonzio in Venzia, faceva venire anch'esso pastieti siala Francia. Il seasto di Bu-logan mundava oga' nuno repairer di quella pretitota sura bianca a Carlo VI, che si'en pistotto, Quando Leopotdo d'Austria nel 1700 vivilià Ronan, sial sovernatore e dal siaror collegio, sede vazuelo, gli farono reguali ir pistil di vitella intonan ben guarniti, olto casse di viali nostrati e sottici bartii di forresieri, due di rosodi, rue di sottonio, nombirce di altri pestidilicali cocciotista, cafiò, zuccara, dole, fruiti, confetti, confet

di San Secondo, e tali altri pruriginosi cibil! «I più dilettevoli monenti (arriva a dire) che possa offerire el inventar l'aminicia son quelli quando due amiel vanno sorbendo assieme e adaglo una chiechera di cioccolata, interponendo i sorsi saporiti con delle ciance più saporite ancora « (28).

O anticl che meco divideste generosi dispetti e magnanime speranze, pensaste giammai che potessero esser siffatti gl'istanti più deliziosi dell'amistà?

Quando io vi avrò aggiunto che questo ed altri non mollo dissiniglianti erano anche ai miet giorni gli squarci d'eloquenza che ne si davano da anunirare ed imitare, sarà meraviglia se gli uomini uscivano alquanto golosi da quelle istruzioni?

Alessandro Verri da Parigl seriveva il 12 novembre 1766: •Sono stato a Versailles... Il re d'un regno sterminato, abitatore d'un parimente sterminato palazzo, non abita più magnificamente della marchesa Litta •.

Vestito, abitazione, mobili, tutto doveva esprimere il fasto, la grandigia, l'ostentazione, « Abiti grandiosi di panno, di velluto, glubbe della stessa stoffa o di seta , secondo la stagione, tutte ricamate d'oro e d'argento, ed orlate di galloni d'oro e d'argento, e si lunghe che giungevano quasi alle ginocchia; bottoni d'oro e di madreperla od acciaio grandissimi agli abiti, più piccoli alle giubbe, e tanto negli uni che nelle altre dal collo fino all'estremità: corti calzoni orlati di galloni d'oro o d'argento sotto alle ginocchia, calzette bianche di seta, tibbie d'oro o d'argento o di diamante al centurino de'calzoni ed alle scarpe; spada al fianco; cappello triangolare di feltro o di seta, grandissima zazzera a due o tre ordini di ricci o tutta polverizzata di cipria, borsa nera di seta per rinchiudere i capelli di dietro: colletto bianco a più pieghe, allacciato di dietro al collo con fibbia: manichini di merletti e gran lattughe al petto d'egual materia; nell'inverno gran mantello di panno bianco o di saja verde, foderato di pelliccia, ecco la foggia di vestire de' gentiluomini. Di bellissime e ricchissime stoffe di seta, di velluto, di raso, di broccato d'oro o d'argento eran le ampie vesti delle nobili donne e delle ricche cittadine, sotto cui portavano grandissime faldiglie o guardanfanti: eran esse guarnite al basso per lo più da due ordini di finissimi merletti disposti a

<sup>(24)</sup> Leitera al conte di San Rafaele,

festoni, e di merletti pure a più giri erano i manichini che uscivan dalle maniche, le qualli non oltrepassavano il gomito: in un altissimo tuppe (25), con un nodo sulla sommità de capelli o di nastri intrecciati di perle o diamanti, con un ordine continuato di grossi ricci per ciascun tato, che dalla cima giungeva fin sulle spalle consisteva generalmente l'acconciatura delle nostre ave, che con indicibile pazienza tolleravan la nojosa operazione d'un esperto parrucchiere, che continuava per tre o quattro ore a distendere, ricciare, increspare, manteccare, impastare, lisciare e incipriare i capelli. Dopo di ciò usavan per lo più imbellettarsi ed attaccar qua e là de nei sulla faccia > (26).

La moda si regolava a quella di Francia, ma niuno creda che come oggi cangiasse ad ogni mese (27); ripugnandovi la ricchezza

(25) Allissimo il tuppè, allissimi i l'acchi delle scarpe, vedete che le dovcano sembrar gigantesse. Sul tuppè abbiamo un pecma in due canii in ottave del Vittorelli giovanissimo: il quale poi cantò l'andricane, i nei, lo specchio, argomenti della materia che or trattiamo.

(26) It Costume antico e moderno dell' Europa, vol. III, P. II.

Nel paizzo reale di Berlino in un antico quadro è ritratta a corte di Perderico (che regio dal 1688 al 1743), ove la regiune le dame, in grandi faddiglie, accendono te plipe del horo mortil con miccie di carta. La moda e dunque antica, e forse telexas; e la mortisti a principio la foliuliarono come fautrice del libertinaggio, e inventata a nasconderne le consegorare. D'ingiliterra giunse in Franciu nel VII8, e gil abili terano talmente jomposi e solidi che uno serioriror colandese (nel giornale La Baggarite), 15 sposi 17(3) domandava se venissero dal sariore o dalla fuelua. La moda vi darò sertuttanni, ma d'altra parie sotto la Regeraza eradi introdotto il negligicaruna dimensionalo a comparie fuori con quella specie di disordine che caesas la violati è la provoce. Quest'inderezza for ornata con tutta l'arte e la grazia, facendone un granierote misto di riercratezza e negligenza, discondune vienti del megligi, dato di mussoliton, can corsetto sparato, testa moda, pauto-foie ai niedi.

(27) Per censurar nol M confronto degli Astallel, gli sertitori dei Coffe ei rimproversassa percelè noi combiomo di moda opai cert'a anal, D'altora in poi el fu dunque grande progreso. Il Goldoni artie Memorie service: a n'amail cambinamenti in pochistimo tempo! Potaccho, Levilithe, Podert, Veste all'incipese, Camicle, Potertet, Vesti all'inconcionatorio delle donne, coal essenziale per dui ratiolo alle loro grasile ed alla loro bettà, era urrivata, qualche tempo fa, al punto dellu sua perfectora coggi, domando percono alle signore, gali occidi indi è lasoffishito, Oracle capelli.

delle stoffe e la complicazione delle fatture. L'abito di sposa bastava ad un'intera vita, e trasmettevasi a una figlia o a una nuora: ed all'immagine d'una donna andava connessa quella del vestito che neava.

sipali, quel tuppé che cascuno sulle sopracialia, danno loro disavvantagal, dal quall dovrebber elleno riguardarsi. Le donne, in materia di pettinatura, si funno torto a seguir la moda generale: easeona dovrebbe consultare il suo specchio, esaminare le sue fattezze, adutare l'aggiansamento de' suoi capelli ull'aria del suo viso, e condur in amano del suo parrucchiere.

Ma prima che le mic Memorie s'ano stumpate, si vetranno forse molti altri cambiamenti nelle pettinatore delle donne e nelle altre mode: si dinituotrà la grandezza dei ricci, si ritaglieranno i capelli: si darà più di nobilià ai vestimenti delle donne, e naggior ampiezza ai caizoni degli uomini ».

E sempre bene Guspare Gozzi:

E spettacol subline lo veggo insieme Ne' diversi vestiti! o grido: È questa Scena in Francia o in Lamagna? e sono donne Qua nostrall, cinesi o di Mombazza? Al veder tolte d'ogni inogo fogge E d'ogni regione abbigliamenti. Siam da per tutto; e non sol genti vive. Ma pitture, rabeschi, arazzi e carte. Con l'elmo in capo ul terniamento vauno Bradamante e Marfisa : un' altra, tolto Dal semplice orticel novo ornamento, Del cavol crespo ecco la foglia imita; O dalla sporta umil tratto l'esemplo. Cappellint si forma, Una è in capelli ; E della cuftia solle tempie all'altru Svoluzzan l' ale. Tristanzpola e macru Questa cammina, e l'imbottita tela Mi segna appena ove s' innaizi il fianco; Quella procede, anzi veleggia intorno Qual caravella, con immenso grembo Di guardinfante, pettorola e gunfia. Ha ciuschedona passeggiando Intanto Due maschi a lato, e men felice turba Che indietro segue. La besta coppia, Conflitta a' flaucisi, ad ogni mover d'anca Della signora sua misura I pussi. Elia talvolta indictro guarda, e nota S' ha la sua schiera; e la seguace gente D'esser seco s'applande, e umil cammina.

L'antico vezzo d'ingerirsi il pubblico nell'economia privata produsse anche nel secolo passato molte ordinanze intorno al lusso. dalle quali può indursi la natura e l'andamento di esso. Tutte poi trovansi compendiate in un dispaccio di Maria Teresa del 20 settembre 1749, dove, volendo, « mediante le più adattate ordinanze. fiorire l'interno pubblico bene de suoi paesi e riparare ai mali immensi della passata guerra -, proibisce l'introduzione di drappi stranieri, e di qualunque oro o argento lavorato, eccettuatine l soli . oriuoli da tasca; chi lo facesse, se è mercante, sarà, oltre la confisca d'esse merci, sottomesso ad una pena sensibile corporale. Se è persona di qualità, dovrà duecento ongari e anche più. Segne infinito treno di prescrizioni per notificar le già introdotte e i tagli d'abiti non ancor fatti. Nelle livree signorili non v'abbla argento e oro, salvo Il galone sul cappello: non si Indorino o inargentino carrozze, pareti di stanze, cornici: non s'importino gioje forestiere, perché scemano Il prezzo di quelle già ammonticchiate nel paese; di gioje non traffichino che i soli negozianti, e facendo pagamento in contanti; alle nozze non se ne regalino altre che. gli anelli sposalizj. Proibite le stoffe di seta straniere che costino più di cinque fiorinl; proibiti i merletti bianchi, e specialmente le blonde.

Alla morte di Carlo VI fu ingiunto - alla nobiltà dell'uno e dell'altro esso di vestirsi d'un grave lutto di drappo di lana, il soli padroni e padrone, escludendo fino a nuovo ordine qualunque drappo di seta, e prescrivendo alle danue che usino del velo moro, astenendosi da ogni qualità di juzzi e nastri di colore (28).

Una prammatica di Maria Teresa del 3 magglo 1747, prolibiva le cecessive speso in occasione di mortori; e preseriveva per padre, madre, consorte, suocero si mettesse lo scorruccio per sed mesi: tre pci discendenti, o collaterali ascendenti, o fratelli; otto giorni per fatellastri, cognati, cagini. Nello stretto lutto gli uomini portassero le prime sei settimane abito nero di panno o bajetta, spada e fibbic imbrunite, calze di lana, scarpe di cordovano rivoltato, le maniche colle tasche bianche (pieuressez) pel soli nobili; il resto del tempo abiti neri senz' altro ornamento. Alle dame e donne si permette solo due cambiamenti di vesti e d'ornati in tutto quel tempo. Victato il far vestire a bruno servi o genitiuomini, ne le carrozze o sedie

(28) 2 novembre 1740.

portatili: nè coprire a lutto le pareti delle cliese o i banchi di esse, e solo l'altar maggiore. Se il morto è nobile, si potran mettere le sue arme sulla bara; nessun catafalvo; ma sia deposto a terra, e attorno al più dodiei torcie collo stemma.

Qual distintiva del tempo sogliamo, coi guardinfanti, citare le pettinature, nelle quali andavano il maggior tempo, le maggiori spese, gl'ingegni maggiori (29). A Maria Teresa uel 1738 ricorsero i parrucchieri della nostra città, mostrando quanto danno veniva loro dalle parrucche introdottesi di fisi d'argento o di ferro: ed essa, vedendo come ne patissero tante famiglie, abilitate a comporte di capelli, le vietò affatto, pena cinquanta zecchini, ovvero tre tratti di corda, dando a tal upopa rabitrio di fare perquisizioni.

La cipria poi era indispensibile, e la moglie dell'architetto de Wailty quando, nell'inverno del 1786, si prescrib in una loggia del Teatro Francese coi capelli corvini, destò grave scandalo; si poco si comprendeva che il colori di essi s'accorda con quello della pelle e degli occhi, variando l'effetto della bellezza. Questo fregio aristocratico fu abbandonato durante il terrore per non distinguersi; na succeduli giorni più calni, alcuni affettavano la cipria e le parracche bionde per far contrasto alle teste nere alla Caracalla e alla Tito.

Gió che più divaria il vestire d'altora dal nostro è l'averne ciascuna classe uno proprio, in modo che non si sarebbe confusa ta crestaja colla dauna, ne il medico col senatore, o l'artigiana colla contadina. Allorchè le Idee d'eguaglianza cominciarono a traforarsi, e qualche signore affrontò la consucludine, fino ad adottare il fine o il redinocat inglese, e di uscire non nettinato e in abiti

(49) Il Goldoni serisse un almanacco satirico col litolo: L'esperienza del passato attrologo dell'avvenire: almanacco critico dell'anno 1732. Fra i molti frizzi per cui grandemente ploeque, fu lodato questo solto al giorno di 198400:

> In si grau giorno una gentil contessa Al parrucchier sagrifica la messa.

Leó pumore um signoro che a Milano comparve ai circoli di corte colicila in fagia di coneta, Picto Verti siese allora um Rataines d'uma prodigiona cometa, ossercata a Milano l'anno 1763; dore non tanto canzona la bella, quanto la fuitibà del discorsi delle correvesazioni d'allora. È rimassi monoscritta, e plui tardi b'unore i seriuci: — Gli momiti sono piecoli inimali la qualunque parte del mondo, e resteramo colla for matera, malgrado la pena che un guantanomo si prenedi correspecti lo ridicio o. succinti, grave scandido ne venne ai guardiani dell'uso antico, è i podri nostri ci narravano quanto rumore si levasea allorche la rivoluzione abituò a non veder più distinte nè per le stoffe ne pel tagitio le vesti plebee dalle signorili. A questo contribui assai il cresciuto uso de' cotoni, più accessibili che non le sete o le lane so-prafilice. Disusate le enormi architetture del capo, in pochi minuti qualunque donna polè averio acconciato al par di quelle dame che vi consunavano tre cre e l'incerno di difficili methinacti.

Gli uomini poi traversarono perfin la rivoluzione senza smettere la coda, che taluni conservarono fin a jeri, come segno di fedelta a un passato che certamente merita qualche rimpianto.

Perocchè, adagiandosi nel presento senza investigar il domani, a vendo tempo d'avanzo per le faccende e pel moderati bisogni, dovea nascere quell'umor gajo, pel quale erano distinti i padri nostri; e tante feste, tanti aneddoti, tante burle di que' compagnoni di cui si perde oggima la raza, tanto cercare occasioni di godere, di scialarsi, quasi il secolo ridesse di sè medesimo.

Il gusto de teatri era nuovo: guardavansi con una specie di scando, i predicatori vi si opponevano; a Runder Torielli dissuaze i suoi Novaresi dall'erigeme uno; a Como lo tentò, il predicatore Salabue, nel 1762, ed essendogli intinato silenzio dal magistrato, il giorno di pasqua ricomparve in pulpito colle episiclo di san Paolo per provare che i teatri son contrarj alla religione: il valente eratioli Peir Fannesco Foggini romano te una recotta di opuescoli di san Piòlippo Nevi, di son Francesco di Sales, di son Carlo contro di sentatodi (1753).

Direno che aveano torto; eppur ripeteremo che I teatri, quali sono, risscono micidiali alta morale pubblica e privata. Allora poi erano anche brutti, alternando fra nejoso pateitico e comico sguipito. Gli impresarj cercavano attirarvi la folla col secondarne il gusto; e mentre i letterati faceno commedic che addormentavano, comici di mestiere sovra povere traccie improvvisavano il dialogo, giovandosi delle maschere, caratteri generici che s'acconciano a qualunque intreccio.

A Venezia contavansi quattro teatri da commedia: San Benedetto aprivasi al tocco del mezzodi; San Moisè e San Samuele alle nove, e si pagavano quindici sodil; attri alto ventiquattr' ore. I migliori attori di parti nobili toccavano sessanta o settanta luigi all'anno, quando in Inglitterra settecento. In Bologna un teatro appigionavasi

due mesi per sessanta zecchini, e Voltaire diceva: I bei teatri sono in Italia, i bei drammi in Francia (30).

La scarsità di commedie e tragedie huone crescea pregio all'Opera, malgrado i difetti e le lascivie dell'arte. Sempre la musica figurò assai nella società moderna; giacchè una quantità di persone agiate e colte, disoccupate e hisognose di distrarsi, mesterebhero negli affari pubblici se i governi non penassero ad allettarie e stordirie. L'Opera dall' Italia si estese ai forestieri; nel secolo del Parini motti re sonavano e componevano; per toccar solo dei nostri, Carlo VI scrisse un'opera che fu cantata dai principali di corte, egli stesso sonado nell'orchestra, e ie due suo figlie ballando sul palco; e il Parinelli (31) e il Razumofiski per merito della voce entrarono nei considi dei re.

I libretti erano un accozzamento ignorante e presuntuoso, con allegorie, enti metatisici, traladzi dal cielo in terra, sfoggiandovi abilità principalmente i maechinisti di Torino e Firenze. Nel Derio di Francesco Beverini, in tre atti volano quattordici volte le secne, con campo, macchine, elefanti, cavalleria e fanteria. A Venezla si rappresento la Dirisione del mondo, comparendovi tutte le parti della terra coi simboli loro e con meraviglie di meccanica. Talora in aria appariano a funco anagramni, bistiecti, divise. Che importavano le convenienze storiche e morali, quando nessuno faceva mente alle parole ? Talora Persepoli era mandata in aria da una mina; Catone uccidevasi in una libreria, dov'egli avac riposta

(20) Coi nella risposta che fee in illiesa del Maffe a una lettera pur sua malagiardamente utribuila a un be in lindelle contro sess Maffe! Econchiude: On pardonne bennemp de chose en llaite gión an passerati par en France: remerque les golis, les biosicanes, ets thésiters siy onte pas les miners; recondement, parceque let Italiens, a'aguat point de ville ai l'on représente lous les jours des pièces dranatiques, an peuvent être aussi excerés que nous en ce geure. Le beau monûre de l'Opéra étonfe ches eux Melponènes, et il y a tent de centrati qu'il n'y a plas de place pour les Eugest et pour les Rotesius. Mais si jumnis i les Italiens accinit un thébér régulére, je crois qu'ils traient plus loin que nous. Levar thétiete sont niveau curiadas, leve lauque plus maisible, leurs vers hiemes plus aisté à faire, levr moi ina plus acusible, il leur manque l'encouragement, l'abondance et la puis, etc.

(31) I contemporanei non han parole basianti a lodario. A Londra fu accolto con cutusiasmo, e vi gareggió con Caffarelli, e loccava cinquemita sierline l'auno. anche la propria vita scritta da Plutarco e la Gerusalemme liberata (32); poi si presentavano amori senza velo, rinforzati dalla musica; oltre un anfanamento delle metafore di moda.

Anzichè far progredire l'espressione della musica, cercavansi dificioltà, e fortiure, strascichi, tremoli, finte sincopi e tali galanterie, ed imitare col suono il rumore materiale degli oggetti indicati dalla parola. Ne conseguiva che i cantanti pretendessero il primato, poeta e maestro dovessero servire alle loro arroganze: ed erano pagati profumatamente, massime i soprani, fra' quali primeggiò il milanes Marches. Le virtuose (33) baltevano il tempo collo sestro o oventaglio, rideano ai palchetti, prendeano talacco, davano dell'asino al rammentatore, sibbiavansi per cantar meglio, e alla finie uscivano mezzo ignude. Il Guadagni, facendo da Ezio, al finale mutavasi in roscio perchò gli piaceva combattere col minotauro; una bella non volle mai cantare il larga mercede di Metastasio, ma ampia.

Il ballo competeva a vantaggio coll' Opera; se a questa due o troesso pretendeva sei o utto seene muove; ed otteneva silenzio ne' paichetti, ove durante il canto si schiamazzava, giocava, miangiava.
L' orchestra venivasi usurpando l'importanza principale; componevasi la musica prima delle parole; negletti i recitativi; prostitutia
l' opera buffa. Anche in chiesa musica schiamazzante; una volta
si contarono qualtromila amena, e perche gli stromenti da fato in
qualche rito erano proibiti, sonavano di fuori; e gli astanti applaudivano spurgandosi.

Alcuni però avevano ridesta la buona melodia e la graziosa

(32) È noto quali beffe di ciò fucesse Adisson nei suo viaggio in Italia.

(33) Virtuosi saran dunque i cantunti.

Virtuose surun de cantatrici ?

Quali saranno danque gl'ignoranti
lu questi tempi miseri e infeliei ?

Se virtuoso è adesso ognun che canti,

Son virtuosi i corvi e ie corniei, Virtuosi saran que' che di maggio

Cantan versi d'amore in lor linguaggio.

PASSERONI, Cic. XII.
Per antonomasia fu detta la Virtuosa la Banti di Crema (1737-1816), con-

Per antonomasia fu della la Virtuosa la Banti di Grema (1737-1816), canlatrice girovan, che, messasi sui teari, olitente trionii stroordinari a Parigi e a Londra. Ii balicrino Vestris era chiamato a Parigi ii Diò della danza, e diceva: — Me, Voltaire e Federico ii Grande n

IL PARISI. - 40



semplicità (34), e presto sorsero que' gran maestri che furono Corelli, Porpora, Tartini, Paisiello, Climarosa, Pacchierotti, e quell'Anton Maria Sacchini, graditissino per un fare facile e per doleczza, che meritò essere compianto dal nostro poeta. I miglioramenti della musica ne portarono nelle composizioni, si comincio a far partare con meno tezi gil eroi, si sostituirono soggetti storici ai fantastici, si separò il serio dal buffo; da cinque furono gli atti ridotti a tre; totti i prologiti; le arie relegate al fine della scena, e fatta parsimonia di decorazioni. Nel che ben meritarono Silvio Stampiglia romano. Apostolo Zeno venete o a tutti superiore il Metastastio.

Net 177 i nobili milanesi aveano net palazzo ducale aperto il Teatrino, imitando i patchetti, primamente introdotti net San Giovan Grisostomo di Venezia, e divenuti poi romuni a dispetto del Milizia. La prima domenica del 1776 ando in fiamme, e fu creduto per rato dell' arciduca Ferdinando, il quale ne desiderava uno più conveniente al fasto che veniva introducendo alta corte. Piermarini di Foligno lo disegno sull'aroa dell' abdita chisos adella Sedue, e un altro minore dov'erano le scuole Canobiane, donde Il nome dei dne teatri maggiori che durano ancora. Il Parini diede i programmi pei sipari e per altri dipinti. La spesa dell'edilizio si copri col vendere i patchetti: e per mantenervi il concorso fu probita ogn'altra sorta spettacoli nelle ore che ivi si rappresentava; pochi mesi stavano aperti, ne aveano la pingue dote che vi assegnò un secolo più serio (33).

. In Milano aveasi pure qualche teatro privato, dove si producevano i patrizi: in casa del conte Pertusati le dame recitavano commedie e tragedie d'un Perabò, allora tanto illustre quanto oggi ignorato (36); un più 'intomato dai conti di Rosate, era diretto dal

<sup>(34)</sup> Tra i riformatori della musica secra in bei posto il milanese Giovenale Sacchi barabbila, che fu auche scriitore di gran proprietà; intorno alla profana son divulgate le feltere di Giuseppe Carpani, il quale poi nella gazzella attaccò I liberali. Il fameso maestro di musica Marcello scrisse la sallra II testro alla modo.

<sup>(35)</sup> Il bidletto costava quarantiacinque soldi, ma per entrar in platea ve ue volcano altri 37. 1/2, chi non fosse nobile. A Venezia il più curo era nua lira per la commedia; per l'opera seria due paoli e mezzo; un e mezzo per la buffa: si contò come uno straordinario l'aver fatto lire 677 di porta al Convistalo di nicira.

<sup>(36)</sup> L'Italia; 1772.

padre Francesco Molina (37) e da Galeazzo Scotti meratese, prediletto scolaro del Parini (38).

Richard scrivera: — Non v'ha città in Italia pari a Milano per vivervi con piacere, e che porga altrettante opportunità ai viaggiatori che abbiano cotoscenze. In ben venti case, ogni giorno si può pranzare in buona compagnia: tavole messe splendidamente, gentilezze, grazie le più obbliganti, da serbarne viva riconoscenza: Anche Laiande notava che · Il carattere dei signori milanesi è pieno di generosità e magnificenza; ricevono con amicizia in città e alla campagna; è la città d'Italia ove i forestieri sono meglio accolti, e le tavole dilicato da uon invidiare alle francesi. Sebbene gran parte (e' soggiunge) non possedano anoro il bon don ».

Ognuno ha inteso ricordare come allegro corresse il carnovale, vivo per halli e parate e maschere e gran namiere di baldorie. Vavva brigate de Beoni, del Mantellacio, degli Spensierati e fra noi la maguifica Badia dei Facchia della Vat di Bregno, istituta il 800. Sotto l'invocazione di Bacco, col tirso per impresa, vestivano carattere e nome di facchini; tra loro chiamavansi compari; erano retti do noto savi, a capo dei quali un abate; e pariavano e serivevano col inguaggio di quella valle, poi quello della val d'Intragna, meno aspro (30). Ma baccianola deserviere dal nostro Parini:

- Degli abitatori d'alcune valli sopra il Lago Maggiore, una parisino ab antico costumano di guadagnarsi il sostentamento in Milauro. Impiegandosi in que servizi private e pubblici che sono propri del farchino. Stanno questi nella città con certi obblighi e privilegi che autorizzano l'uso e la dimora. Quelli poi che rappressiona tal gente, colla mascherata così detta dei facchini o la facchinata.
- (37) Credulo autore del dramma rimasto popolare I conti d' Agliate, sebbene ora gliel contenda Giuseppe Carpani.
- (38) Questi compose tragedie anche di soggetto moderno, come Galeazzo Sforza, Ezelino, Alberico di Barbiano, Passaguado Settala, La morte di Barnubo, Bianca Visconti, I principi estensi.

Fra ie molte opere di lui chbero grido sette voluml di novelle inilioiate Giornale del Brembo, colle Veglie di Belgiojoso.

Egli stese pure un ciogio del Parini (Motta 1801), e fece un lungo commento nil'ode della Gratitudine, rimasto incilito, e lutto in ampilar I meriti del poeta e del cardinale Durini. Erasi anzi proposto di commentare lutte le odi e il Giorno.

(39) Fin dal 1585 pel Ponzio su sampato Rabisch dra Accademiglia der compà Zavargna Nabat dra val de Bregn, opera del pittore Lomazzi. sono persone civili, addette ad un corpo che chiamasi Magnifica Badia. Questa piacevole congrega è d'origine molto incerta, nondimeno se ne ha memoria oltre due secoli. Gode d'alcuni privilegi concedutigli dai governatori di guesto stato. Ha statuto ancor essa e cariche, come di piovano, d'abate, di dottore, di cancelliere, di poeta e simile. Gli individui della Badia affettano un dialetto "proprio del paese del quale si fingono. Hanno ciascuno un nome bizzarro e caratteristico che li distingue. Hanno una foggia di ballo e di costumanze nazionali. Il loro abito è d'un panno bigio, con un ginbboncino, e le calze dello stesso. Il cappello è del medesimo colore, ma ornato di grandi e ricchi pennacchi, che danno figura d'aria bizzarra e pittoresca. Portano alla cinta un grembiale vagamente ricamato d'oro e d'argento, con simboli e figure alludenti al carattere particolare che ciascun rappresenta. Recano un sacco in ispalla, ed hanno al viso maschere eccellentemente fatte, raffiguranti fisonomie oltremodo nuove e capricciose, ma nello stesso tempo naturali e secondo il costume. La detta maschera suole uscire quasi ogni carnovale, e talvolta ancora in occasione di pubbliche allegrie. ora più, ora meno pomposamente (40) ..

Anche qul, come in tutto il resto, entravano privilegi, e severi bandi erano ripetuti contra chi osasse usurpar quell'addobbo (44).

(40) Descrizione delle feste celebratesi in Milano, ecc.

(41) a Complacendosi il sercaissimo amnilulstratore di sentire che una comnacnia di questi e qualificati cittadini siasi fatto pensiere di rallegrare questa ciltà con una pen ordinata e decorosa comparsa di moschera in abito di faechini, e che a ciò fare siansi prese misure molto diserete ed accertate e per l'unione di persone tutte civili e per il regolamento che serva alla comune loro direzione; come però talvolta l'emulazione Indiscreta o l'Insorgenza de' mujaffetti potrebbero per avventura portare dei disordine e de' torbidi nella comune complacenzu, però sollecita Sua Altezza serenissima che per una parte goda la città tranquitlamente di questo pubblico spettacolo, e che per l'altra i'unione della detta benemerita compagnia non venga sturbata nella iodevole intenzione di ricreare questo pubblico, così è venuta Sua Altezza screnissima nella determinazione di far prevenire per mezzo di quest'avviso qualanque ordine di persone che non sarà lecito a chicchessia di usare in pubblico dell' abito di maschera da facchino dufante il tempo del corrente carnevale, quando non sia descritto nel corpo della compagnia suddetta, e ciò sotto pena d'immediata carecrazione; victando Suo Altezza Serenissima u tale effetto anco a tutti li pattari e rigattieri il dare a noio vestiti di tal sorta a chi non sia descritto come sopra nell'accennato corpo ed unione, sotto pena, olire alla perdita del vestito, di carcerazione come sopra; e per

Questo lieto umore esprimeva spensierataggine piutosto che vero bene stare; giacché il paese en a gran pezza da quella prosperità che possono dargit l'ubertoso suolo, l'opportuna postura, la svegliatezza degli abitanti, e alla quale salivano altora attre nazioni, poc'anzi inferiori. De'empi gran parte era comunale, colè goduta da tutti, collivata da nessuno: un quarto stavano commessi all'amministracione delle manimorte, e principalmente dei frati che, quantunqui-avessero un tempo, direi quasi, creata la campagna milanese col·lintorduri l'irrigazione, pole marcite, i risi e la fabbrica del cacio, erano troppo scaduti da quell'operosità, nè sollecti di cavarnetuto il frutto (42); ampi latifondi uniti alle credità relecommesse languivano senza la cura che vi prestano i minuti possessori, benchè anche senza l'ingordigia de' fittajuoli che si rincarnano col sangue dei miseri agricoltori.

Il commercio, se ne occettut le sete (43), non riusciva profitevole al paese, e intischiva in piecole cure di ritaglio. I più searsi contatti sociall sminuivano i consuni di tusso, e la moda ricorreva piuttosto all'industria forestiera. Una quantità di capitall' rimanvano sepoti, invece di saturar le manifatture, che nè attivavano il danaro forestiero, nè provedeano i vicini. Abbastanza si declano curto gl'innapoci posti allo arti dalle meastranze, da tante leggi e statuti e privilegi che, istituiti per regolar l'esercizio della proprieti e dell'industria, finivano col favorir una classe a scapta dell'altra. e assegnare aqui mestiero come un privilegio personale. Ma il secolo

l'osservanza di questa disposizione ne commette l'Altezza Sua Screnissima l'Incarico al regio capitano di giustizia, ed agli altri giudici di questa città. Data in Milano, 18 febbraio 1764.

Data in Milano, 18 febbrajo 1764.

(42) il Denina, non amico dei frati, diceva: « È cosa provata che le le recede del religios sono generalmente meglio collivate che quelle de ricchi laici cul

anche del ejero secolare n. Capo uit. delle Ricol. d'Italia.

Egii avvertiva benissimo ch' era un' assurdità sopprimere le case religiose, e lasciar sussistere le prinoceniture.

Nel 1796, tempo di troppe passioni, la sostanza capitale de' corpi religiosi secolari e regolari nella Lombardia, aggiuntori il bresciano e il bergamasco, fu valutata di ducento milioni e mezzo di lire.

(43) Le sete partavano in Lombardia nan più di un milione di zecchini; e tre milioni in tutta Italia. Nei 1812 dai solo regno d'Italia, se dovessimo credere ai famosi rendiconti, se ne aspartò un valore di franchi of,583,623: ora dai regno Lombardo-Veneto se ne spedisce per sette milioni di fiabilire, che importere/bero da ento milioni di fiabilir.

nostro che, tutti sciogliendoli, lasciò l'uom volgare isolato, povero, in arbitrio della polizia, mi avverte a sospendere queste orgogliose disapprovazioni del passato.

 All'incominciare del regno di Maria Teresa, possenti ostacoli incontrava da noi l'industria per esercitarsi ln ogni parte. Arbitrario e sproporzionatamente ripartito il tributo sulle terre, ci offriva lo spettacolo di molti campi abbandonati dal proprietari alle comunità: la tassa personale, esageratamente aggravata, rendeva spopolati altri distretti e priva la terra di coltivatori; inciampi e vincoli interposti all'interna comunicazione per trasporto delle derrate sempre più allontanavano i reciproci soccorsi; severissime leggi annonarie, minacciando la morte a chi cercava trasportare agli esteri i frutti della coltura, invece d'Invitare alla riproduzione, direttamente la offendevano; i tributi delle dogane appaltati a diverse compagnie, interponevano un contratto fra i bisogm del popolo e la paterna clemenza del sovrano: le scienze, le nobili arti, quello spirito d'impegnata ricerca della verità che fa tentar la natura dubitando delle opinioni, e separar le cose certe dalle probabili, non erano certamente festeggiate: uno studio di parole, una servile venerazione o lmitazione erano lo scopo che si poneva davanti alla docile gioventù, e così gradatamente un ostinato spirito, nemico d'ogni felice slancio verso del bene, teneva in ceppi le arti tutte subalterne e meccaniche: e dimentichi di noi stessi, sembravamo piuttosto destinati a servire noi pure di mezzo e di continuo fra le generazioni passate e le avvenire, anzl che una generazione avente diritto e ragione alla gloria di migliorare il deposito delle umane cognizioni . (\$\$).

Il buon prezzo delle derrate, lungi dall'accennare lautezza e bel vivere, palesa la scarsezza del danaro circolante, che fu uno dei guai di tutto Il secolo (45). Di qui le migliaja di paltonieri che

<sup>(44)</sup> Discorso all' apertura della società patriotica, 1778.

<sup>(45)</sup> a Qual é quel mercalo, qual é quella fera li cul d'anno la nano non si exga diministre il gino del dance e il anmero di vendiori compartori? Siamo ridotti a tale che il nostro mospior commercio è la guerra. L'unior sa per cui si vada ameniando e, per di meglio, innetictato in qualche parle la quantità del metalto de per ragione di commercio si pente è la guerra. Cultoniali splatia di tramoniali y Venedo fri noi, Jamon someralare il prezzo del genera, cel cali pagamo con ore et argento foresilero, dando con ciò moio a maggiori regiziationi. Se cionappir anni sisteri l'italis senta ha guerra,

infestavano le strade collo spettacio dell'inerzia alimentata dalle indistinte chargiario il 'una irrilassiva pietà. E quando le arti, serve all' imitazione e al capriccio, vedevansi tratto tratto chiuso alcuno degli sfoglii artitiziali, un popolo di affantati is trovvano sul lastrico, da agglobati col terribili e grido popolare chieleano imperiosamente del pane ai privati e al governo. Tali sommosse, senza svetierne le cagioni, venivano soficoate con quolete arresto e qualche supplizio, col dispensare limosine a carico dei comuni, coll'apprestare lavora flatto estranei alla professione dei sollevati. Centinaja di setajuoli furnono mandati a risarcire le fortificazioni di Mantova, e mortristi di cibri:

A fronte della ora crescente depravazione, consola il ricordare come pochissime fossero le prigioni e sovente vnote, siechè i begii umori attacavano l'appigionasi fin a quelle delle città: ma non è men vero che bande armate stavano a cavallo de'confini, movendo guerra alle strade; e nomi d'assussini vivono tuttora in infausta celebrità.

Il governo doveva opporvi quelle gride feroci e clamorosamente inutili (46): ed ora mandar fuori decreti che pigliassero in particolare

io son di parere che si ridurrebbe ad una positiva miseria. Vedete a quale infelice stato siamo condotti, di desiderar perfino la guerra goerreggiata per rimedio dei nostri mali n. Canto, Della propozione tra le monte è i generi in Italia. Diss. VII. Non è duopo notar il sofisma di tali asserti.

(46) Per esemplo questa del 23 giugno 1749:

"a Dopo tente dimostrazioni di rigorona giuntizia, e dopo tente provide grido, ordinute all'esterminio de' rei di arreci delliti, singularmente de ririi di strada, joinniamo col più vivo sestimento dell'anten che ne ritorni la temeraria iofestazione, alla quale conviene prontimente accorrerze, e provredere con insoliti mezzi per la pubblica iranquillità e per la comune sicurezza di questi popoli, secondo le rettissime e demonissimo massione dell'Augusilasimi imperariree e Regina notari Sigurori.

u Quindi, dopu la più scria considerazione, sentito anche il parere dei senalo, ubblano deliberato ette debba sperimentarsi quel più esculivo rimedio che speditamente può condurre all'importantissimo fine di sterininare il maifatlori e rendere sicure la vita e le sostanze de' sudditi.

a Abbiamo danque per un rimedio straordinario adutato alle singularissime riceotanza deliberato che si vona per ora all'esperimento di processo contro del banditi capitali che l'anti fanoni, massimamente di atroba, per ora di esperanti del processo del banditi capitali che l'anti fanoni, massimamente di atroba, per tenhanor della pubblica quiete, senza asservare l'endre e le formalità detin prattes eriminate e dalle leggi presertite, mirando soltanto alla pera veri del fatto, ci de attono della contra della presenta esta present

tutela dai malfattori alcuni beni o alcuni paesi; ora eccitare alla guerra civile, come fa la grida del 6 gennajo 4773, rinnovando la raccomandazione a tutti di arrestare i malviventi, promettendo premio da un filippo a due zecchini, e molto più se fossero banditi. e fin ventiquattro per alcuni nominati; or comandando deboli preranzioni, come quella della grida stessa che proibisce di girar in rittà senza lume dono l'un'ora di notte, sotto pena di scudi due per la prima contravenzione e del carcere per la recidiva. Tutte le gride e minacce concentrò Maria Teresa in una dell' 11 agosto 1763, ove i masnadieri condanna al marchio infocato, escludendoli da ogni asilo, obbligando gli osti a giornaliere denunzie; i vagabondi abbiano cinque anni di galera; le donne tre giorni di pubblica fustigazione, poi il bando; i minori di diciotto anni la frusta pubblica poi il bando o i lavori forzati, e tutti prima d'essere dimessi siano bollati. Vi va unita una lista di circa 1256 banditi fuggiaschi o contumaci, cui all'11 maggio del 1765 se n'aggiunsero da 380 altri. Fomite di delitti era il contrabbando, favorito dai tanti divieti; e per ereditaria possessióne » praticavasi specialmente da quei di

a Resta perciò destinato un regia commissurio di campagna come nostra speciale delegato, il quale, coa le istruzioni che ha di già ricevute, e secondo gli sarà successivamente ordinato a misura del bisogno e delle circostanze presenti, accompagnuto da un notaja criminalo e da un confessore, con l'opportuna scorta di saidati e col seguito de' fanti e dei curnefice, tutti a cavallo, vada giranda le strade ed I luoghi ora più infestati, e con opportuna e sufficiente informazione delle ruberie alla strada, verificata sommariamente la verlià del fatto e delli delinquenti, non solamente procuri a inito potere il ioro arresto, ma altresi passi a condonnarli fino allu morte inclusivamente, sreando la loro reltà , poi dato un breve intervallo alli mulfattori di prepararvisi, il faccia immancabilmente impiccare, appesi ad una pianta nelle pubbliche strade, dave si lascino i loro cadaveri esposti al pubblico spettacolo, e ciò la qualunque luogo. Il che pure davrà eseguire delli banditi capitalmente de' quali gli è stato consegnato il catalogo, procedendo anche contro ic persone sospette e forestiere, e specialmente contro I Pozzalaschi, caso che si ritrovino armatt nel numero annunciato nell'editto dell'anno 1743 24 gennajo, che vogliamo si abbi per rinnovato, alle pene nell' Editto medesimo comminate, volendo Nai che , tolta ogni speranza di perdano e allastanata la elemenza, della quale sono indegni si fatti nemici della pubblica quiete, si osservi in questa occasione una rigarosa sammaria giustizia con indefettibile esecuzione immediata alle rispettive pene corrispondenti alle circostanze de' casi e detle persone, sino alta morte laciasivamente, come sopra, sola facti veritate inspecta, e senza veruna formalità di giudizio criminale ».

Pozzolo Formigaro nel tortonese, e di Castellazzo e Castel Fe nell'alessandrino, cresciuto vie più dal sessanta al settantacinque; onde l'autorità eccitava a coglierli, col premio di cinquanta scudi per testa se vivi, e la metà se uccisi (37).

Esse grido, non allargando la vista a casi generali, ma provedendo volta per volta, or el mostrano ladri che entrano nelle case fingendosi inviati ufficialmente a cercare tabacco frodato o monete proibite, or la violazione frequente delle chiese, ora nel bel mezzo della città delitti di cui esponevansi al pubblico le orribili o sandalose particolarità (48).

- (47) Grida il agosto 1757.
- (48) Fra le molte che attestano i provvedimenti presi sopra fatti speciali, scelso questa dei 21 aprile 1763.

• Penetrati not sensibilimente dell'invenuto la sera del giorno 32 kiello sendiumoro nella cosa dell' allicale dei comunisariato e arcano Giassepa lebeter, nella quale introduttiti con chiavi nobierine quattro factiono i, scalirono i di intimolie, che al trovaro sola in esos, e legati alla medelima picili emani, col tuttatale ia faccia e la testa col rovesciamento delle di lei vesti sopera di esas, presportata violentimente soto un portico della casa, sotratte lei chiavi della retrati e ripostigli domestici, con aninaccia edi ultimazione fatti da taluno a tai altro di esti della di munuzzario, benetipo di non e seguine l'esceropione, mediante lei tolic chiavi al aprissero il detti serigal, e sottratti e robati cento quaratturo zerchita gigliati di Piregue, isselassero l'infettic donna end diuno e quel terrorov, e nella volorara del suo leganactio ed involuero, sottraendosi col furto della casa, richiasa come pitnas, n'ecc.

Il 98 febbrajo precedente era oscita questa:

a La pubblica tranquilillà e la privata s'eurezza e l'indennità del commercio sono sempre siate l'ogactio delle nonire pià necurate veglie e ferroures collecitudini. D'indi è che non poteva avvenir locidente che più l'animo nostro affitgesse che quello di sentire e l'une ne l'airto a na tempo sicoso alimente turbata di frequenti, l'ipietti, senabiosi, notturni farril, artificiose irrazioni, riferonti spogli de animosi attentati, seguiti a questi giorni passari nelle rispettive hostiegis, fondachi e nesoji dell'ordici antioni Teseras sotto il portone della piazza de'mercanti, la notte del giorno 21 genusjo prossimo passato;

- и Di Francesco Bordino postaro sui cantone della contrada della Maddolena, la ootte dei primo corrente febbrajo;
- u Di Maria Antonia vedova dei fu Gio. Batta Paleardi, corduro in vicinanza di S. Maria Segreta, la notte dei 12 successivo:
- a Di Giuseppe Antonio Barzi, calzolajo sotto la parroccida di S. Marcellino, la notte del giorno 15;

E vi teneva dietro il rimedio de'governi ignoranti e feroci, la frequente pena di morte, e questa pure esacerbata con sevizie, il cui

- a Di Carlo Giuseppe Porro, merconie in porta Comasina, la stessa notte del giorno 15;
- a Di innocente Rossi, mercante di telerie in vicinanza di questo regio ducal nelazzo, la notte dei giorno 21;
  - u A rispettivo pregiudizio del quali sono state spogliate e derubate le loro rispettive botteghe e merci, e così
    - a Di Andrea Agneili, nostaro in parta Ticinese;
    - a Di Antonio Biandi, tintore nel Borgo degli Ortoloni;
- a Di Bartolomeo Maini, merzaro presso la chiesa de' Servi, a pregiudizio de' quoli, come di varj altri, sono stale attentate ed eseguite rotture di chiavistelli e serrature e ripari, benche senza effetto, per la sopravenienzo e risulto delli enstodi e vicinato.
- a Dopo preò le più dilignatt ed esatte pratiche e cure, da Noi seriannet commesse a tutte do ciascheinon, giodicinte criminale di questo città, pre riparare e por frono ad unu tanto trocutanza e disordine, e per venir in cognizione degli autori delli successanti indonorgale dei attivatta, e dopo aver tati trutt ill attinoli più efficaci alle rispettive famiglie di giustita per le not-turne veglie ed indazina, non potendo noi cossare da tutte quelle pratiche el suggestere il rivo zetò che nutrismo per l'adempimento della giustita e pel bene di questi fedeli sudditi di Sua Maestà, siamo venatt in decranizazione di ecciure nanco non premio il zeto dei pubblico e de particolari aldifigenze el importante di moderati o la tetto que del pratico e del particolari aldifigenze el importante premio para neu tatuno e elascheinand de compili de misfatti suddetti, o denunziare e somministrare indity vaievoli a far radicoliment escara questo sonadalo e disordine, o resituare al possibile l'interesse de danneggiati, o punire convercedmente gli autori e compilie de'farri ed attentati di spore connecido.
  - n Quindi è che promettiamo II premio e gratificazione di cenio zecchini effettivi a chiunque somministrerà indizi sufficienti alia tortura, mediante i quali possa veniral in chiaro degli autori de'succennati furti.
- a Yon eschaliono dai suddetto premia, anzi positivamente il promettimo mon alli compilici do utordi, qualunque sia, di esti farti eta atteniati, en gli ussicarimo inoltre dell'impanità, ove, come sopra, somministri indizi sufficienti alti ottera del suoi compiani e compilei; a tesegetetza verrà pur anco serbata fedelmente per chiumpe de non compilei, che, ore la desideri, denuedesse gli unutori e compilei o mone sapora, manifessase il ritovero o secondiglio delle rote rubate, e samministrasse, come si è detto, indizi sufficienti alti tortura.
- u Limitiamo però il termine alle succennate denunzie, somministrazioni e manifestazioni ad un mose, da contarsi dalla data di questa grido, dentro il quale denunciandosi ne' termini sopra indicati e coli' effetto sopra descrilto,

spettacolo non poteva se non rendere peggiore la plebe, rintuzzando il senso dell'umanità (49).

Quell'infinità di leggi e prammatiche e gride, dettata da successivi governi, porgeva all'a utorità un' arma irroparabile, e al sudditi un labirinto inestricabile: tanto più se si aggiungano la diversità degli statuti da paese a paese, le inmunuità che rendeano incerto il Foro, le contesse di giurisilizione; tutti impace alla giustizia e pascolo ai legulej, che venti o trent'anni strascinavano una causa senza risolvere.

La libertà delle persone e delle fortune rimaneva alla balia di birri insolenti e d'un pretore, il quale decideva non esposto al guardo della società: e Giuseppe II notava nella procedura forense « gravi

verrà inditatamente shorsato il suddetto premio dal tesoriere della cancelleria segreta.

u E percitè sia nota questa nostra costante determinazione e promessa o promesse, ordiniamo che in presente sia nelle debite forme pubblicatu ed affissa ne' luochi soliti di questa città a comune notizia e direzione u.

lssa ne' inoghi soliti di questa città a comune notizia e direzione u. (49) Nei Diutite dei notari per l'anno 1775 v' ha fra l'aitre questa tariffu:

> Per il carnesce in occasione di escenzione delle sentenze suori della città di Milano.

Per qualunque esceuzione di sentenza di morte sia di taglio di lesta, forca o ruota, abbia il carnefice L. 126, oltre le giornate a L. 30 clascuna.

Per l'esceuzione di qualunque altra sentenza, come di fustigazione, berlina,

Per l'escezione di quannique sitra settenza, conte di l'assignatorie, dell'ana, taglio di mano, hollo L. 84 Allorchè il condannato debba essere tirato a coda di cavallo, avrà il car-

nefice dipplú di quanto sopra L. 25. Dovrà però esso provvederel il cavalio.

Non potrà pretendere maggior somma di quanto sopra il carnefice, ancorche il condannato a morte dovesse prima soccombere ad altre pene ex. gr. di tenaglia, taglio di mano, cartelli e simili.

Occorrendo l'esposizione di qualche cadavere in ruota, testa o teste,

per ogui ruota L. 7. per ogui colonna di legno L. 9.

per due scale da mano L. 4.

per l'asse da riporvi sopra la gabbia di ferro per l'esposizione di una o più teste L. 3.

per legnami, chioderia ed altri ferri ud uso dell'assa sopra la quale si deve distendere il condannato ad essere tirato a coda di cavalio L. 18.

per ogni paja di socchette ad uso di cavallo da riporvi la testa o tesie L. 3. disordini, prodotti in gran parte dall'organica imperfezione degli antichi metodi, poco o nulla confacetti alle odierne circostanze, che hanno reso sempre più fluttuante ed arbitrario l'esercizio del più sacro dovere-di un boun governo, qual è quello di proteggere ed assicurare i diritti de' cittadini mediante la retitudine e spediezza dei giudizi, l'allontanze l'arbitrio, lo spirito di cavillo ed il raggiro-forense « (30).

Eppure giustizia retta, pronta, non ostosa; carichi moderati edquabilmente distribulti; resolvera libertà d'azione, son i primi hisogni del popolo. Che se le fonti da cui sgorga ad esso la luce sono i dibattimenti legislativi e giudiziali, la partecipazione al pubblici interessi, il pulpito, le scuole, la stampa, il tvatro, la conversazione, le comunicazioni esterne, abbastanza dicemmo fin qua perche si possa indurre il grado di civillà del passi.

La religione, aurea catena che lega l'uouno alla virtà, che salda il precetto con un'autorità dinanzi alla quale la ragione s'inchina, il cuore si eleva, se ancor dirigevasi alla consolazione del tapino, all'istruzione dell'ignorante per opera di quegli eroi che sono i curati, nel resto del tero disgiungendosi dalla sociale utilità, sagriicava non di rado la realtà a chimere.

Grave scredito dovea venire al elero dagli abati, cadetti di buone case o plebei, che quell'unica via trovavano per uscir dalla classe soffrente; e che, senza cura d'anime, s'attacevano alle famiglie, e in qualità di cappellani erano appena un grado più che camerieri, o strascinavano da una cassa all'altra, du una ll'altra villegiatura l'infungardaggine, l'ignoranza, l'adulazione, talvolta la scurrilità.

Ascolta i predicatori d'allora; ov'è quella ferma persussione che dice ai monti Moeterie, e si movnoro quella parola efficace nella sua semplicità che ricorda I primi pescatori, quando nel nome di Gesti persuadevano ai Greci ed agli Ehrei? Quanto avrebhero poi tradito la loro yocazione queili che spargevansi per la campagna, se fosse vero che predicavano meno il vangelo che non le opinioni proprie, meno Cristo che il proprio santo, dividendo senza faticare il pane degli operosi, insinuando non l'omaggio razionale, ma la sommessione cleca, tanto più comoda, quanto più facile è il creece che l'essere virtuosi? (3i) E i curati, sublime magistero d'origine

<sup>(50)</sup> Decreto dei 28 ottobre 1785.

<sup>(51)</sup> u li padre guardiano doveva, così esigendo ii signorii costume, recarsi

popolare, di mission liberale, se si mostrassero ligi all'opulenza, invece di bandir la legge di amore, di consolazione, che fa tutti eguali in faccia al padre comune, che conta i patimenti di quaggiù per l'acquisto d'un premio serbato a chi ama, a chi opera, a chi soffre. I cleiolo francesi affliavano armi per dar l'assalto al cielo, e nessun de'nostri, ch'io sappia, s'accinse a contrastarij; al più avanzati engevansa quelli che, col Tamburini e collo Zola, sostenevano dover il re potere ogni cosa nell'ordine ecclesiastico siercome nel civile; e che fu usurpazione e tirannia quelli dei papi, i quali vollero metter del limiti al principi quando nessun altro ne aveano: e di singolare fiacchezza fu segno la docilità con cui il clero si curvo agli insegnamenti servili imposti arbitrariamente da un principitosofo.

Eppure all'uomo pelebo nessua altro che i preti possono pensari ainsegnare quel che veramente importa, ciò e lisi sa, per di e perchè sia, donde venga, ove vala; ad ispirargli cognizbue dei doveri,
coscienza uniforme, abito di sociale virtit; a sluggir le reti del tristi, repudiare gli errori, rescere i vantaggi del proprio stato, divenire uom dabbene, utile cittadino. Rimaneva dunque troppo spesso
abandonato ai vizi dell'ignomaza: vizi che si viluppavano meno
fra i contadini, cinti da spettacolo di sobrietà e di fatica, astretti
a vita regolata e laboriosa, e cui la natura, in compenso di tant'altre privazioni, concede l'appetito, il sonno, la temperanza e il
senso comune: ma giganteggiavano fra la plebe cittadina, fatta invidiosa dall'aver sugli cochi la mollezza, 7 czò, la seduzione.

E questo popolo soffrixa forse meno calamità che oggi, ma più umiliazioni, el era ciuto di terrori che abbattono il carattere; terrore de' nobili, che poteano offenderlo impunemente; terrore dei tanti ladri, e non meno degli geherri e dei supplizi, da cui not garantiva neppure l'innocenza; terrore dei femierie, che per qualche contrabbando poteano sovvertir tutta la sua faniglia; terrore di quelle potenze misteriose e malefiche, da cui motti erano possessi,

ogni mattina al bachumano della tale o lale marchesa, od al signor conte, citodendogli colla nazione seruplosibili come aresse passoso la notte cella. Cettinia i rastalitava il signor contino «. M. Morra, Siorcia di Como, Il. 170. Nella memorie del vescoro Ricci di Pissigle é fatta la più orribile e schifosa più ra del ciero e del convenii. Da nol pare vi fosse non lauto il vizio, quanto la debolorza, come in unito il resto. ossessi o circonsessi, e la credenza nelle quall non era soltanto dei volgari (52). Rimaneva dunque floscia, Ignorante, annighititia, ma dei resto non violenta ed assassina (53); attaceata a' suoi campi, riveriva quasi un essere d'altra natura il signore che le permeteva di guadaparasi un tozzo guardava a quel tozzo e nulla più in là; leale per istinto più che per riflessione; ghiotta, beona, di grossolana sensanlità, piena d'ubbie, scarsa di coraggio, restia alle novità, amante de principi e delle esteriorità della religione; non conoscendo il bene, non curando il nale, vivendo di per di. Al qual ritratto chiaroscuro deve aggiungersi una qualità, indigena nel nostro paese, una prevalente ne'nostri padri, la benevolenza.

La stampa, omipolente leva del pensiero, fino a Maria Teresa era sopravveluta dai vescori e dall'uffuizi dell' Inquisizione, parola che significava tutt' altro che le persecuzioni e i roghi d'una votta, schien conservasse e prigioni e hargedii d'onare. Pochissimo si stampava, quel peco pei dotti, nulla pel popolo; una sola gazzetta in tutte queste provincie: pochi si curavano de'giornali, maiera di lettura leggerissima è vero, che non avanza il sspere, ma che può propagarlo, come lo propagano, sebbene fautori della meliocrità, i tanti libri olicini d'istruzione compendiosa e famigliare. Onde la dottrina, non un possesso conune, ma rimaneva un monopiolo de ricchi e de' religiosi: e in ogni città vaveva alcuni si-pienti at cui parcre tutti si riprotavano, segliendo per comodo la dipendeuza del pensare, e perciò o perseguitando o almeno impacciando chi pensasse attirmenti.

- La scarsa lettura contribuiva a conservare le viete consuetudini, spesso tutrici della moralità, ma insieme l'funesti pregiudizi, ai quali nulla fa più guerra che il veder altri uomini, altri costumi (54).
- (52) Quando Schjone Mafel, nel 1750, pubblicò la sun Arte magica dilegata, gil si levò grau contradizione, e sedlel autori serissero per sostener la verità o alimeno possibilità delle stregierie, e quattro a linpugaria. Il celcier matematico Paolo Frila serisse pure sugli Spiriti malipni, e nelle sesole del harmibili de combiletre questa ereceinza in pubbliche testi.
- (55) Il re di Pienoule diceva al medico Frank che ogni anno selcento piemontesi cadeano vittime d'ussassiul.
- (61) u Sc luvece d'essere sempre pomposi lodalori di noi siessi e delle cosso mosire come shamo statil da un pezzo e rome shamo tuttavia, fossimo un po' più stodiosi delle cose oltramontane, la nosire abbogha sciocca si diminal-rebbe alquanto. E puti che vale il dire funno quando gli altri possono dire s'amoz' Non dico che noi non subbiamo qualche vicantiquon pareso qua e là

La difficoltà delle communicazioni rendeva scarse le relazioni coi forestieri, che potevano invogliarel ad emularli. Fra gli stessi paesani . rari e difficili erano i contatti : chiunque non è fanciullo ricorda la disagevolezza delle strade interne, poco meglio che letti allo scolo delle acque; poche le vetture; il più si viaggiava sul ronzini: lunghe file di somieri portavano il grano ai mercati (55); un viaggio, per breve, era un avvenimento domestico; ed è trito proverbio che chi dalle città della provincia si conducesse alla capitale. predisponeva il suo testamento. Pensate che dovea parere il varcare i monti o il mare! (56)

per la nostra penisola; ma v'è egli an volgo più ampio in alcun paese di quello che v'è nei nostro? - Volcie altro che di cento letterati italiani non ve n'ha tre che sappiano la lingua italiana....? Leggete i nostri giornali, le nostre gazzette letterarie. Panegiriel e pol panegiriel, e sempre panegiriel, e questo è inito », Banerti, Lettera 20 ottobre 1776.

E altrove, sempre per difenderei, seriveva: a E chi potrebbe arrischlarsi a difendere una patria in eni abitano ecutomila maladetti pastori imaginari, non atti a far ultro che sonetti? una patria, in cui abitanu centemila inutilissimi pedanti, non atti a far altro che raccogliere iscrizioni e pataffi ne' cimiteri, ed iliustrarii cun innumerabili tomi in foglio? una patria in cui il Goldoni e il Chiari trovano tre o quattro milioni d'ammiraturi ? una matrin in cul sino l'ahate Frugoni trova migliaja di seguaci, e l'abate Vicini trova dozzlue di panegiristi? una patria in somma in cal una schiama d'ignoranza Irova leggitori e applauditori , imbastardendo il nariare con vocaboli e frasi franciose, e facendo rinuncia avanti notaro alla punità della favella toscana? En I di' pure, signore di Voltaire, che noi siamo Ariecchini e Goli, chè Aristaren non ti naò smentire : così polesse! « Frusta . N. XXXII.

(55) Como, a metà del secolo, registrava 120 muli pel transito; 740 bestie per conduryi I grani; 167 muli, e 134 pel solo grano che veniva da Saronno.

(56) V'era però il suo bello anche in quel lenti viaggi, chi potesse procurarselo. Ho inteso più d'an veneziano sospirar i tempi quando lentissimumente con tutta la famiglia rimontavasi « fra I salet delle ricelte sponde della Brenta felice n per andar ja villa,

Il bastoncello,

Un valigiotto era il mio arresio, e trenta Soldl, nolo al nocchiero, e men talvolta, E incogniti compagni, allegra chirma. Se la moglie era meco, dal piloto Comperava un cantuccio, ove la culta Stava e ii pitale, ed ova sode e nane. Parco prebenda nell' umil canestro. Gozzi, Sermoni.

Chi guardi ai libri d'allora, stupisce che tanto s'ignorasse quel ch'erasi fatto di fuori. Coloro stessi che conoscevano i Francesi non sapeano più in là di quelli, në avevano veduto le fonti a cui essi attingevano o le fatte confutzioni; ne contraevano la smania di pensare e di serivere al modo frances; e i nostri anche più insigni, come il Filangeri, il Genovesi, il Verri, non dubitavano trascrivere e ragionamenti e passi interi degli Enciclopedisti, quasi uno dubitando che il plazio potest' essere conosciuto.

Insomma facciamo satira o panegirico? Facciamo un ritratto; cioè misto di bene e di male, com'è ogni cosa e ogni tempo. Che l'età dell'oro, se mai è possibile, ha da cercarsi nell'avvenire. non nel passato. E nel secolo scorso, durando nelle maestranze quegli statuti che potrebbero esser protezione e divenivano tirannia. durando gli impacci nella circolazione delle derrate, nella trasmissione dei possessi, nella partizione delle eredità, la ricchezza era troppo inegualmente distribuita. Per uscire dal volgo bisognáva esser nobile o prete; saria parso reo di lesa società il figlio del pizzicaruolo e del gastaldo che si mettesse sugli studi; e il nobile conservava il diritto del soverchiare colla spada fra' suoi pari, col bastone sugli inferiori. Ma quel nobile stesso, separato da alcuni fratelli chiusi nei chiostri, noiato dall'insistente inutilità degli altri, con una moglie non scelta e non stimata, con beni di cui non potea disporre liberamente, e che moglie, fratelli, servi gareggiavano a dilapidare; che carico di debiti, non poteva alienar parte dei fondi, ma dovea servirsi del capitale circolante destinato all'agricoltura. perciò languida anche a danno del- contadino; che, gonfio di sè, ·avea le continue cure, i continui disgusti della superbia, il viver burbero, gli urti della vanità, le soddisfazioni del puntiglio .... lo chiameremo noi beato? Non ci accorgeremo quanto siasi guadagnato col mettere l'importanza sociale dove star dee veramente, cioè nel mezzo 9

Del resto, non ancora una vicenda assidua di rivoluzioni aveva

Auche seuze escr vecchio, può più d'un lettore ricordaral de l'ent trapititi sui not-il poli de l'a passiment die gli accompanza no. Il Goldont racconta II suo vinglo da Pavia a Chloggio con una brigatar di signori in un burchiello provesiuto d'ugal comodità; tutti somavano, foor di lat che invecienca versa, e la genta escorreva subie rivo di Po a vederil a applauditi: in sera chiclesmo ospitalità nelle ville de ricetti o nelle case de' benedettini, stando cucretti, e così triordinence pussando.

distrutto ogni rispetto al potere, svilità l'esperienza, seminata nelle anime un' agitazione febbrile, un'ambizione che s'esalta a tutti i fantasmi, un'avidità di moto, di pericoli, di forti emozioni, cercate fin nella cospirazione o nella guerra civile. Non si credeva fosse nobile scopo agl'ingegni il masticare le piaghe sociali, invelenendole coll'ugna; occupare ogni domani a distrugger le idee e le persone di jeri, e sfoggiare uno spettacoloso empirismo d'inutili rimedi. Questo scarmigliato cianciar di politica dal gabinetto del ministro sino alla taverna del villaggio era ignoto al padri nostri; questa abilità di scrivere e dettare, comune all'uomo consumato e all'umanista, che tutti converte in maestri e non lascia più scotari, poteva conoscersi allora quando, nell'intero secolo, in tutta Italia, non si stampo quanto ora in un anno solo e nel solo Milano? Non erano tutti invasi dal farnetico di salir più in su, vergognandosi di rimanere nella condizione del proprio padre; nè sl credeva che l'educazione consistesse nell'uscir dal proprio stato, e imparare non le cognizioni utili alla società e a ciascun uomo, ma il latino e l'arte retorica. Fedeltà tradizionale teneva i signori nella città e nella provincia avita, circondati dagli amici e dipendenti del loro maggiori; non dirò dagli stessi nemicl, giacchè la mollezza dei costumi toglieva gli odi ereditari e gli sdegni violenti; nè il secolo passato rammenta le storie feroci di gelosie, di prepotenze. di vendette. Altrettinto l'uom del popolo si educava nell'arte paterna: notaro, curiale, tessitore, barbiere, perchè tale era stato suo padre; ne riceveva gli strumenti, i secreti, le pratiche, gli avventori. Sorgeva alcuno distinto per ingeguo, o fervoroso di pietà? mettevasi prete o frate, e i tanti benefizi di patronato delle case signorlli offrivano il mezzo di educarsi a quella carriera ed entrare al sacerdozio.

Al modo stesso le meuti riposavano d'accordo su certi principi generali; la riverenza all'autorità non era stata scossa dell'idolatria di sè stessi, unico culto oggimal sopravissuto: credevasi che alcuni dovessero comandare ed altri obbedire; che il mondo è luogo d'espiazione; ove dunque non è a cercare la ellcità, ma abituarsi alle abnegazioni e proporsi reclproi sagrilizi; che la famiglia è il fondamento del vivero sociale, e a padre' e madre si dev venerazione anche dopo cessato d'esserne dipendenti; che sacri sono il mio e il tuo, ma chi possiede di più ha stretto bobligo di beneficare chi difetta. Nel popolo basso della campagna

In Panist.

regnava incontroversa l'idea della sommessione alle autorità, del ispetto ai superiori, del dovere di guadagnare faticando e soccorrersi a vicenda; la riveronza alle cose e alle persone sacre, le abiiudini di cconomia e di buona condotta; il pudore che di tante virti tiene luogo ed eleva le anime semplici fino all'eroismo (87).

Noi, nati in un secolo ove queste virtu e questi canoni son revocati in discussione, noi sproveduti di ciò che non è più e di ciò che non è ancora; noi ci maravigliamo che gil animi d'allora, accettandoli, vi si riposassero; in conseguenza non soffrissero gli spasimi degl'insaziabili appettii, e nel minore sviluppo della facoltà pensante e della volente trovassero una screnità che non tutti giudicheranno inviliabile.

Non afrettiamoet dunque a riprovare i lieti umori e gli spassi bir onstri padri col contrapporori la tormentosa agitazione che è carattere del secolo nostro, tempestato continuamente da dubbj sconiortanti, da ambizioni smisurate, da inappegabili prefensioni. La vita pubblice ara poco sviluppota; le classi restavano distinte; il elero serragliato nella propria indipendenza; i nobili persuasi d'una superiorità quasi naturale; il popolo limitato ne' desidere le saldo nella subordinazione; molti non avevano perduto mai di vista il campanile del villaggio natio, e gloriavansi che il 100 nome non fosse stato seritto mai sul libri della giustizia; raro lo scambio delle proprictà, raro quel delle idee. Quindi o ignoranza od errore, e più apesso indifferenza sulle cose esterne: i meno frivoli ragionavano d'alcuna teologica quistione, di decreti fatti da principi senza che la nazione v'avesse parte; di contesso o matrimoni fra i re; di feste, funerali, tiaggi di coronati (38): è mempiransi le conversazioni

- (37) Nel Caffè si racconta d'una pastorella che, messa a lenta morte da un slovane per indurta alle malmate sue voglle, continuava ad esortarlo a ravvedersi, gli pargeva la mano in segno di pace, e gli pregava dal ciclo il persiono, in ricompeusa del maritrio che le dava.
- (58) Il Verri, seguace de' filosofi, e che perciò affetta sempre lo scontento, seriveva:
- a Cl radontano nelle conversazioni, e clasceno v'intervicee romanmente cauto cone framezo a nemele, temendo la interpretazione, in dicerta e II ridicolo. Una compagnia d'amici è una cosa non conocitius. Le conversazioni son una ritundo ed figunti, dove ciaceno inferviene percite via fi deve, ciono una ritundo ed figunti, dove ciaceno inferviene percite via fi deve, ciono se ne parte con no la e sianchezra ; e questo è il fraito del costume casitivo, el civil invitado, a del dianore, dell'indivirera sammia di princegiare, i somma del vita dell'andimo... Tali sono i correiti nostri costami che un uomo d'once, ferno, polibio, franco, deve solitare al lai societi esi vierce con pochisiami.

sol discorrere di pubblici casi, coll'erigersi in consiglieri e giudici di chi governa, col segultare le fortune di popoli anche lontanissimi, com'è fatto comune o, a dire più giusto, volgare ai giorni
nostri, dopo che gli avvenimenti, suceduti con una rapidità imprevedibile, apersero innanzi uno spettacolo senza pari di conzioni e d'ignoranza, di filantropia e barbarie, di sagrifiù generosi
e di gelato egoismo, d'inestricabili rivoluzioni e d'insulsi riordimamenti, di sublimi teoriche e di folli: una tragedia, una commedia, ove il mondo intero è protagonista, e dove lottano l'uomo
contra la natura, il pensiero contro la forza, la libertà contro l'assolutezza superiore ed inferiore.

A quale toccherà la vittoria?

Con qual acte e con qual pro Parini serisse il Giorno.

Di mezzo ad una tale generazione di ricchi limati dalla accidia cid poveri consumati dalla miseria e dali 'gnoranza sorga l'uomo da prepotente genio chiamato alta poesta. Se al vigore dell' iniviletto non accoppii alto sentire, cercando più il runnere che la stima, più la grazia de' presenti che la fama degli avvenire; comprera i favori col palpar i gusti e le passioni: diverrà il poeta del giorno, il canoniere della brigata: canterà sentimentali seemplaggini el efimere importanze: otterrà applausi, soddisfazioni; ma la-gtora patise violenza, ne la conquista se non il coraggioso.

Periodosa abilità, la satira di rado giova a coloro cui ferisee; produce intulimente nemici; tropo espesso il stairico sactat cicè che dovrebbe più rispettarsi, la disinteressata attività, le idee fuor del Fordinario, quelle convinzioni che durano anche dopo dissipate le illusioni; somigliando al monello che diverte se ed altrui col soffiar del tabacco negli occhi a chi ha la sventura d'imbatterlo, spegne quella reciproca flucica ch'è pur l' unica salvaguardia degli oppressi; fomenta i disamori d'una società intollerante, irosa a chiunque esce dalla mediocrità, e che, vogliosa di cacciar i denti nella propria carne, rinnega la critica e il buon senso quando trattasi di resdere e di ri male, sciagurato bisogno di chi il male e ai tità ha in fondo del cuore. Non vediam noi tuttodi (non uttima delle miserie nostro) d'apparente tranquillat mascherando un cupo astio e l'autolatria, adoprarsi la satira a fabbricar troni colle mascerie

altrui, a solicticare le malevole passioni, conculcare i vigorosi eblandire gl'infini, et rugi alpalasi d'una mediocrità presuntueso. farsi tremendi col minacciare nuovi colpi a sempre nuovi nemici, ecooperare cogli sgherri bersagliando or la pietà, or l'lingegno or la buona fede l'Eppure la patria domanda che la pericolosa facidi del riso sia vólta a protestare contro l'imerzia decretata, a munircontro il comune nonressore.

Vorremo perciò escludere tutto ciò che non spiri mansuetudiudi sapienza, e nel poeta satirico vedere soltanto il losco occhieggiatore, il Cam, maledetto ne suoi figli perchè scopriva e belfava
le paterne nudità? Mancavano forse di cuor retto, forse non annavano la patria Tacilo e Catone quando acremente censuravano i vizi
di Roma? Non-compiva, o almen non cercava santa opera Baute
Alighieri, che, erettosi giudice tra le fraterne ilti, con sagace iivore colpiva re, cavalieri, saccordol, strauieri, concittadini? Malora chi, esagerando le nostre vergogne, ne colse pretesto di oltrangiarci e detuderet: ma amor di patria non chiameremo l'intimo
d'adularne I sonni e le vanità; come sufficiente medico non chiamerenmo quello che dissimulasse I malori impigilati nel corpo del
suo infermo percibà al toccardi non Il risenta più vivi.

Né crediamo che la verità possa annunziarsi solo flebilmente: però l'ironia, sempre falsa quando sta nel pensiero, ma che può esser yera nella forma, deve proporsi un fine, deve essere non conchiusione ma mezzo; e cuor benevolo, evidente intenzione del meglio possono sole dare il diritto di «rimescolar la fetida belletta» del proprio seculo. Anche l'offeso perdona quando vi scorge il desiderio del meglio.

Troviamo che i Milanesi, nel secolo passato, propendeano soverchiamento alla beffa: le idee più nobili, i concetti meglio generosi. le virtiù più efficaci non lasciavano immuni dal ridicolo; ad un frizzo, ad un soprannome immolavano la riputazione più inteunrata; sicchè bellissimi concetti restavano siertilo nascosti per paura d'un opigramma. Forse il Parini non fece che secondare quel miserabile andazzo? Da robusto intelletto, sicura coscienza, ragionato corriggio portato a scabbiare i lombardi Sardanapla, ggli vi s'accosticol ribrezzo rispettoso del chirurgo che scandaglia la piaga, non coll'atrocità di chi cerca materia di riso in uno spedale di pazzi. Egli credeva; e col meditabondo sorriso flagellando il vizio, voleva sgombrar il calle all'operosa virtù. Senti che, se v'ha cosa degua di esser esposta alle beffe; Sono l' igmavia pretensiva, la codardia, gentile, la vanità sprezzante (1); che bisogna lacerare i fiori per mostrar che sotto vi cova il verme roditore della società.

Pertanto l'ironia di Luciano temperò coll'amabilità di Erasmo, unde ritrar un tempo dove l'ignoranza o il disprezzo de' princip) coprivasi con tanto rispetto per le convenienze. E ricordandosi che competenza del poeta satirico sono i difetti, non i delitti, perini rela relazione cosi strana de' cicislei punse le scipite apparenze, na accennò soitanto la possibilità che un giorno Amore possa usurpare qualche altra provincia a Imene. Con arguta malizia, ma non cui rancore, più che la retorica areigna di Persio e lo straziante sarasmo di Giovenale, cercò, nel suo hungo amaro carme (2), la colia socievo le a colia argusta di Flacco, con minor legereza e più tidanza nel meglio, con maggior foro di sapienza civile, e senza quelle scapuate che il cortigiano d'Augusto rivelano, sercedine alta la vittà e ligio al potere. E come Orazlo, egli sarà sempre il poeta di chi la buon gusto; come quello offria la parlar quotidiano una quantità di motti che restarono come proverbi (3).

(1) Tertuliiono dice che nulla è dovuto alla vaultà più che il ridicolo. Pascal nell' XI delle Provinciati dificule l' uso del ridicolo in materia seria, ma vi si sarebbe egli geltato come fece nelle sue immortati bugiarde se avesse visto a che si trascorse andando dietro a lui?

Col mio riso maligno ad ascoltarme,

(2) Quell' io che glà con lungo amaro carme Amor derisi e il suo regno potente, E tutta osal chiamare l'itala gente

(3) Melchler Cessrotti, nella traduzione di aleque sastre di Giovennie, die cili I Parini a coi pepetito giuco dell'i ronia e di senzamo, hen più cie ali scheral d'Orazio, cupresso l'amarezza e l'energia di Giovennie n. Anche G. B. Nicolini, nelle Momorie n. Angiolo de Efici, dice che in nel soni mirabili versi espresso il Parini l'amarezza e la forza di Giovennie n. Questo giudizio parmi nulla più vero di quel di Ugo Tocccio ove servive cine del Parini, a i rama li Giorno e poste di que di di Ugo Tocccio ove servive cine del Parini, a l'aruna li Giorno e poste di que di di Ugo Tocccio ove servive cine di Parini, a l'aruna ficilità namo dei municipale e dell'occasienciro in. Intorno alle traducioni pastumi hamon dei municipale e dell'occasienciro in. Intorno alle traducioni cine dell'Odasso. Il Tummasco imputa il Parini d'aver posto a nella sus directa un che d'Individuale: im l'età in ch'egli visse non cra ancor propresta augli forte linguaggio dello spirito, i cul pregi sono la prodomilità e di nerchezza n. Il Galeani Napione conte, Pett'uno e dei pregi della tiagna italiano, montra qui di procop grande improprietà di termita, ove todando il nostro poeta, dice che a motta matignatà si nasconde solto il fatto erto della cortata e dello sentitezza nei suo ecclorizzationi trivitto, conoma. e a lancia i

tratti più amari e più pungenti con maestria grandissima n.

I mediocri, contenti a seguitare la traccia altrui, lasciano l'arie al puuto ove l'hanno trovata: degl'ingegni prelibati è caratterche, a qualunque parte drizzino la potenza loro, vi fanno progredire l'arte o la dottrina; avanzando forse in falso, ma sulle proprie, orme.

Si è voluto cercare donde il Pariui togliese l'artifizio originale di quella satira che consiste nel dire le cose sul grave, eppure in in modo che s'intenda affatto il contrario: da sembrar che si consigli come retto e naturale quello di cui si fa risaltare l'irragionevolezza e la bruttura; satira che può parce e gravissima ebizzarrissima secondo gli uditori. Si voltero citare e il Satiricon di Petronio Arbitro, e le Saccenti di Molière, e la Metromonia di Piron, e l'operetta di Swift sulla cita del pedante Striblero, e Lo spiendido scellino di Philipps, e la Tricia di Gay, perfino il Principe del Machiavello (M.).

Al Riccio rapito di Pope meglio somiglia per l'arte di magnificare un piccolo evento e, come si disse di Bolicau, nobilitare le mimute particolarità (5); ma tutto questo poteva il Parini imparare da ben altri, cominciamio dalla Batraccomiomachia, e veneudo fino al troppi nostri herneschi, i quali anche sovente dicono una cosa per farne intendere tutt'altra, come là dove il Berni esalta le beliezze della sua donna, e dovo attri Idona o la finne, la febbre, la peste.

Quanti usarono l'iroula, assunsero a volte quel tono: e non potrebiero dirsi pariniani molti tratti di Sorrate, e siugolarmente il suo ultimo discorso, sublimemente puerile? Ne sarebbe difficile trovare interi componimenti cosi sistemati; e vaglianuni le odi di Orazio

(4) Anche il Parial (Princip) delle belle arti, pag. 179) secetto la volgaristamo optimo cie fosse rionia quel lino, cho sea nonsalpita el principe unche le seclieratezza purchè rices ad un intento grande; ove si ripete ogni tento, intenta principa di mainate berbarre, l'italia d'altora più selfacra che gli Ebret, più serve chi Persi, più dispersa che gli d'anesset, sono appene d'alposta op serve ordina, battuta, spoglicia, locera, corsa, ma pure tutta prona e disposta a sequire una bandiera purchè si tia alemo che la applit. Cap. XXVI.

(5) Ora il lettore è lu grado di conocer P assurdità del giudilio de dei nontro poeta reci il Sismondi, dicendo J. Parini. ..., ent l'égal de Saubeli, et comme lai l'émule d'Anarcion torqu'il chante d'anour. Son inspiration est réelle, son assimina délitat et tendre, et son mome et tologiera une total et de bahere. Il a imité le Boucle de cheveux de Pope dans son poème sur la journée de l'homme du monde.

O diva gratum e Parcus Deorum cultor; la seconda a Canidia, che è la XVII degli Epòdi, e la notissima del Beatas ille (6).

Un sofista coronato, fiuliano apostata, lodo con lunga Ironia i propri dietti, e non che il vestire scianannato e le unghie schifose e la barha sudicia e scarmigliata, perfin gl'insetti del suo capo. Con miglior intento Raterio, vescovo di Verona suf fine del 900, nella Conghiettura fece fi ritratto suo proprio, fingendo approvare le censure de' suoi nemici. Il Petrarca, De sui ipsius et multorum ignovantia, fingendo confessare la propria, attacca l'ignoranza degli altri.

Neppur tra i Francesi, amanti del riso aperto, mancherebhero satire alla pariniana, e Gassendi la adoperò per combattere il dogmatismo e l'entusiasmo; il famoso scettico Pietro Bayle

(6) II dissiopo di Lociano fra Craisone e Licinio în tote deliu musica è do multi latiese come un'ironia coutiusula, ma lo io ercelo piutictosi un di juggii cercizi ove 1 reiori, per puntelli di sofiani, lotavano a reattrocenzo, in un disalgo in revafi ra Aprice de Gaufrédo latorno aggii uffaitai della corte romana, sertito da Gaufrido di Vinosativo nel XII seculo, muto la gran lode de juni e de "cartificiali, Mario l'asticco fervoreso presestante che il pubblici (De corrupto cerciente state; Basilea 1837) retede vedere un'ironia continuata, así apusogasi divili unitimo verso nel cette:

O miser Aprilis, hie fuit antiphrasis.

lo penso che questo verso fosse aggiunio de qualcuno che maivotera alla cuoria romana: pure l'accenno come lindicio che non parea novità questa pertua ironia. Il bello e fasioso Gasione di Folx, morto Il 1800, acrisse sulla coccia, mostrando come casa è il miglior mezzo di salvar l'audina, tu que qui fuit les sept perche: mortetz, selon notre fag, doit estre nutice. Danoquez ton cronvar amar ace mondo figua, idease el deduis, et apera avva purnadir recorre. Questi e gil altri ciogi dati alia coccia sono talmente esugerali che si cresiono una ceia continua, e che da casa sia derivato quel nodo, di dire radire de phachos, per usura mon sulle confidere de phachos, per usura mon sulle confidere de procuper compreta deprema in questo sezza dala, pol a Parigi nel 1313 e 1329 in caratteri golici, pol di suoro Il 1839 nella collezione di Elezar Biaze d'anti-rhe opere sulla corcia.

Giunville, pastore lustese, vissalo dal 1558 al 1680, e rie precedite llume nei rendre sientifico los celisieimo, compose cere Coaviderazioni fiosofiche zull' esistenza delle strephe e della strepmeria (Lounta 1666), cod strane per quel genio dalsialtate che Defermado (setla Biege. Daire, artici Gianville) le credette una continua bella alla creduiti del suno contempornei; ma non ce lo lascia credere l'aira sun opera Suddenciavas tri-mphana, (Lounta 1681), over tratta lo stesso soggetto con alteritanta convinzioni compose una difesa del maresciallo di Lussemburgo, ove supponendolo accusso di fatucchieria e venelizio, lo fa scagionarsenequasi dal diavolo non abbia cercato che costante prosperità presso il re, le donne, in guerra, ne' processi, così flagellando luie moiti altri. Montesquieu sostiene la tratta dei Negri con tutta serietà e col corredo delle ragioni usate dai fautori di essa, donde ne risultano l'assurdo e l'empiela(7). Nelle Letter di Ebroi, l'abate Guene rivelò alcunì dei cento errori e delle mille impudenze di Voltaire, combattendolo colle armi sue proprie, il motteggio e l'arguzia; fra le altre in una sopra i testi greci ne soopre enormi strafation con quell'aria dabbene, che dal colpito lo facea paragonare a una semmia; il Todpito, designato egil stesso per scrimmia-tigre.

L'abate Morellet, lamoso cortigiano degli Enciclopedisti, attiene alla Lombardia per aver tradotto e coordinato i ilibro del Beccaria Dei delitti e delle pene, ed essere venuto a Miano a godere trioni, come rappresentante la società filosofica. Nel 1773, essendosi bucinato che si ristabilivano i gesitti, egli mando fuoro una canzone, ove, mostrando congratularsene, strazia e i ripristinati e chi il ripristinava (8).

Quel riso pieno di meditazione e di mestizia si confa principalmente cogli Inglesi e con quel ch' essi chiamano humor. De Foe,

(7) Esprit des tots, XV, S.

(8) Or récouter, petills et grands,
Le plus bens des événemens;
Il a pour moit de si grands elsarres
Que p'es sais touethé jusqu'aux. larmes :
Des jésuiles ra ee jusqu'aux. larmes :
Des jésuiles ra ee jusqu'aux. larmes :
Le retour des pères enfils
Nous ossare un meilleur destin.
Nous verrons bénuitó la France
Reconverr touie sa puissance,
Et notre peuple leureux et gal

Egil medesimo adoperò siffatta fronia in due articoli nel Mercerio; in un de' quali appuntava lo polizia che viciava al esmpagnodi di vender essi medesimi i frattul de loro ort il in Parigi se non esamiando i, pull'altro suoi mergigiava una folifa introdutta dal doca d'Orfeians nel soo porro di Moneraux, che consistera in un ponie a leva per far cadere in acqua coloro che il voirsera passare. (Voil Men. de l'abbé Mercilet. 1, 265.)

Comme on l'étalt au Paraguay.

autore del Robinson Crusoé, nel Mezzo spiccio di farla finita co distidenti mitto sì bene le opinioni e lo stite degli anglicani esaltati e l'atroce loro intolieranza che motti lo preser da senno: un dottore di Cambridge ringraziava il suo librajo d'avergli inviato • quest' eccelente trattato che, dopo la Bibbà e i Commenti sacri, era il più venerabile che fosse comparso •. Pensate le smanie quando fu scoperta l'Ironiat per la quale fu bandita taglia di cinquanta sterline sopra la testa dell'autore.

Quando Bolingbroke inondava la sua patria discritti scettici comro la religione, il famoso oratore irinadese Ebizardo Burke pubblicò un Reclumo a favore della società naturale, ove gli argomenti stessi torce contro le basi della società civile, per farne risaltare il pericio. L'ironia sfuggi a motti, che l'imputarono d'esagerata democrazia. Ciò ai tempi del Parini, del cui modo vivouo pure motti capitoli del Viegoja sentimentelle di Sterne.

Appartengon alla satira pariniana dil eruditi della viola dello pagnuolo Cadalatso (uccisa all'asseito di fibilitera ii 27 febbrajo 1782), corso compito di tutte le scienze, diviso in sette lezion1, una per ciscum giorno della settimana, insegnando cio che occorre a quel'troppi che vogliono mostrare di saper tutto. E anteriori e più insigni sono il Don Chisciutte e il Frà Gerundio (9), dove si motteggiano i vigi de predicatori. La qual opera servi di modello

(9) Fu tradotto în taglese dal Baretii. L'autor suo padre Dell'Isola, uno dei result rifuggiti în Italia, qui serisse nel 1781 îi Gii Bias de Santiflana restituito afla sua patria, ove assertisce que lo spiritos romano essere stato seritto nel 1633 da uno spaguatolo, che per cio dovette fuggir în Francia, ove il manocertito capiti în namo di Le Supe, the lo pubblici come su.

A proposito di Spagniori voglio ricordare Luigi Giuseppe Veisaques di Veisco unurchese di Valideliores, famos notierrato e storce, che pubblico dei Veisco unurchese di Valideliores, famos notierrato e storce, che pubblico dei Vilos sesto cellizione di una voccolta di varj servitii relativi alta galanteria con note, contenente più verità trottele della prima edizione, più altegorie feccoriudenti della seconda, più friolezze parevoli che la terza, più impertinenze che la quarten, più cost originali che la quitato, più altegorie foccoriudenti della seconda, più friolezze parevoli che la terza, più impertineza che la contra di contra di propositi con più produce della palanteria alta frameser, con la permissione pregati dell' autore di dive le odirera verità con elegonia indiseretezza i contranono gli elementi della galanteria e un'apologà di essi grapia sustargi non solo contro i cavalieri serverità, no al siltri costimul d'altoria concalifa, hono telogo hecchese, fiu dal 1720 stampara e moderne conversalo, volgarmente dette de' cirisbel ristampale pot con moltissitul cambiamenti nel 1736. a Bernardo Bozza di Monselice, che nel 1762 stampò II celebre actionante conte Beaucco, orazione panagirica, contrafacando il me-todo harocco, le inette divisioni, il gonilo esporre, il cadenzato periolare, l'incongramenta ragomentare, l'accozzato e assurio epiterare, l'abusato e ignorante ciltare degli oratori del suo tempo; iliro più volte ristampato (io ho sottocchio la sesta edizione di Venezia nel 1819) e lodato molto; ma privo di quella finezza che forma il merito dell'ironia, e troppo abbandonato alle esagerazioni che son il campo della buffoneria (190).

(10) La proposizione è ; n Nseita, vita, marte. Nseita perchè questo Antenucia Camundia Banecon acque festossa; Wita, perchè visse (telerate), Morte perchè morì guerregiante. Nseita perchè qual festosa Pompro el naeque, Naquit; Vita, perchè qual totto Petonne visse, Vissit; Morte perchè qual guerregiante Selsone mori, Morsiti. Mila morte di discerne geometrica l'aliagrezza; Fostoso. Neila vita ai scopre citimologire la aquienza; Letterato. Nella morte si vode democratica l'intérpelicare. Gouvregiante. Nacendo festomadat; Virvando destrombat; Sariendo guerregiante. Nacendo festomadat; Virvando destrombat; Sariendo guerregiante. Nacendo festomadat; Virvando destrombat; Sariendo guerregiante. Tre pauli olicopried del moltero regialoso trasporte; ter efficies pilagardel del mol fichalico depravato faccione; a napresso tre mativi metafortel della simpatica curiosa vo-stra orientale attenzione n.

qualche tratto è argato. a Spunta dall'oriente Il sole? nell'oriente ancora nasce Baccelo. Sorge lucido quello Il 'Profente e l'oriente l'attractura festaggia gia gran la disputelo Il 'Profente e l'Oriente festaggia gia del control de la dispute de la settentione la la peggia et inolità, quegli di chiarzza ripleno, questi di all'agreza richomo; quegli la inoma con la tendina coccute raggio Il mondo tutto ravviva ed illiumina, questo con platonico ar-deste guanti della la dispute di controlità della dispute di controlità di contr

u Arrivato allu florida incirconcisa virilità, coll'assenso de' suoi discese nell' Africa ; entrò nell' America ; scorse in gran parte l' Asia ; e in queste con tutta ia raucedine baidanzosa di sua inestinguibile facondiu, intimari li scrittori, confose i legisti, persuuse i lettori; nell' Africa confutò le astruse contuniciie dei gianscuistu Zoniro: neii' America compilò il Forense sistema de' Priucipi Caldei ; nell' Asia con la sua inferocita dottrina convinse Polidoru, e Mitridate, li due della Grecia energumeni Espositori. Finalmente nell'Italia nostra Europa fermossi, e qua Videndo doctorabat; perché, come serive Archeluo primo cunuco del serragliu cosmopolitano, vedeasi, die' egli, il mio, il vosiro, il gran Bacucco, ii conte, con lu marduce acrimonia del suo burbero canforato spirito, montar pergami, salir cattedre, lunalzar puipiti, o con voce scintiliante e magica perorare e far noto al popoli le bellezze di Curcuma, la castitu di Venere, la puberta di Palinde, la continenza di Cleopatra, Il celibato di Agrippina, la scorbutica inverecondia di Minerva, di Messalina il pudore, e il notturno di Medusa commercio coi vecchiarello Arbace. Vedeasi poseia nelle accademie di Ruggiero, nelle assemblee di Properzio, nelle scuole di Giarba, a pubblicare con arisiocratico piettro l'ammutinamento de' Cesari,

Il Menkenlo, lo Skelornlo, il Gerdesio col supporre spessissimo che gli autori parlassero ironicamente, vollero moltiplicare I precursori della riforma religiosa: ma così usò veramente Lucilio Vanini quando mostrava combatter Lutero e difendere il concilio di Trento.

Al prorompere di essa riforma, levarono un gran rumore la Litere erudiforme virorum, che da alcuni funon prese come serie, mentre erano una beffa continua di Giovanni Hutten e un'incessante contrafiazione de frati ede 'teologanti. A tacerer l'Elogio della pazzia di Erasmo, si la una lettera di Gerardo Busidrago (11), la quale si suppone una sostenuta ironia di Pier Paolo Vergerio, vesovo apostata. Allora pure usele, senza luogo ne anno, che però è Basilea 4588, un libretto intitolato, Dindogo di Jacopo Ossaneze, nel quale si scoprono le astuzie con che i luteroni si sforzano d'inganance le persone semplici e tirurle alla loro setta; e si mostra la via che acrebbono da tenere i principi e i unagistrati per estirpare dagli stati loro le pesti dell'eresia, cossi in questi tempi od ogni qualità di persone non solo utile ma grandemente necessaria da inatendere; tiltolo lornico che corre una violenta anologia della ridoria.

Chi rimescolasse la deplorabile abbaruffata tra i gesuiti e giansenisti, troverebbe esempi di satire simili; e mi basti il Maurotico pubblicato

il decubito de' Fabi, in frugalità de' Scipioni, la dappocaggine de' Pompei. Decantino pure adesso i Massimiliani i loro infingardi Piatoni, i loro oporati Catulil, i loro adottrinati Fetonti. Esaltino pure i Tarquini i snoi vetusti Orazi, I suol eruditi Scipioni, I suol eloquenti Artabani, Vantino similmente i Neroni di possedere gli scaliriti Caloni, i superbi Timotei, i perspicaci Polisseti: che non mal eglino superato avranno la mecennica profonda sanienza dei nostro inesplicabile confederato Bacucco. A vol, si, a vol, della Mecca popoli orgogliosi, e mendaci, a voi mi appello, perorate per me; dite a questo celtico gentile uditorio, quante flate e quante, con jaculatoria zoppicante cioquenza il mio Baeneco v'istrni nelle arti, vi ammaestrò nelle danze, vi erudi nelle scienze. Dillo tu. Cappadocia, quando dalla bassa pendice dell' ignoranza: all'eccelsa canizie della virtù egli 11 trasse; e se in quella quai aquila tenacc sepolta glacesti, in questa quai colomba rapace ti fe risorgere ; e lu, maestridell'Adria e del Tirolo, o antien e deplorata Roma, in per me ne parti Ostende, dimostra a questa nobile circonferenziata corona, quando per dus iustri intieri, l'antagonista conte Bacucco il flancheggió co' sooi caliginosi consigil: Ostende quando ti abbeili co' sool disastrosi esempi : Ostende alia perfina tutta possa quando t' lliustrò colle sue indigeste virtudi. Loquere, Romo m' incoraggisce Boezio, Loquere, Roma, ostende consilia, exempla el fragmenta virtutis Baeuechi comitis.

(11) De Italia a tuteranisma preservanda. (In Series Antiq. T. 1, pag. 324,

niel 1688, ove si fingeva difendere l'arcivescoro Le Tellier, il quale avea condannato alcune tesi dei gesuiti e al tempo stesso maltrattato i giansenisti, con quell'intradue che fa odioso ad ambi le parti altorche il demone dei dissidio non lascia luogo alla moderazione (12).

Stando ai nostri italiani, il Gravina suppose che il Putel fesse una continua ironia (13). Il Mauro, degno emulo dell' Anetino, ha un capitolo sui frati, ove mostra lodare quella loro vita neghitosa e quel facile guadagnar il paradiso. Arieggia a tal mode il sermone del Chiabrera a Jacopo Gaddi, ove, todato il valor guerriero degli stranieri, vi contrappone la moltezza degli Italiani con modi degni del Parin(14). Jacopo Martelli a un nobile idilo dinsegna le giuse di diventar

(12) Il satirica Isituire un confonto fra esso accivescovo e l'aniteo abate Muruelico, che aveza sostennio divera opinione : e a fio siletturche l'aniorità dell' odierno accivescovo presa meno di quetta dell'aniteo; ma a Sa Dio Gerire l'anonimo comi o lucui a lonce ai siffatti. Masoriolo, mi dicramo, era un datio uono, di grande considerazione al suo tempo. E monsignore artevector, rispondero to a, è primo ped di Francia, e tenuto una gran cos nella sua diocesi. Maurolico, ripigliavano essi, eca di gran pielà, di regolarissima condotta. E monsignore artivescovo, cepilavas lo, à comamedatore dell'ordine dello Spirito Santo e massiro di-empella dei re. Maurollo, osavano ripetre, eca persona bennata dell'anitea casa del Marullie. E monsignor artivescovo di liensis, i concidiaven, la la pululità di poevveltiore della Sorbona, la più anitea scuola del mondo. Al elle essi non sapeuno più cosa rispondere n.

(43) a lla il Puici, benché a qualche buona gente si faccia eredere per secio, volute riducre in beffe lutte le invenzioni romanzesche, si provenzali come spagnuole, con applicure opere e maniere buffonesche a que'paladini. n

GRAVINA, Della ragion poetica. N. 19.

(14) Forte contrasteró che né per Finndra
Nô per dovusque il Soi mostra i capegil
Gente legisdara mirerai che agangil
La tegisdaria dell' Italica gente.
Chi moverasia contradifirmi! e dove
Calara potrassi una genili scarpetta,
Un categmetto si polito? Arroge
I bel fiocchi dei masteo ande s'aliaccia,
Che di Mereurio sembrano i Italaci,
Lo tacio il feitro de' cappelli linto,
Olire misuca a nergo, e laccio l'iregi
Soi giubbon di ricchissimi vermigli.
Chi toortà di red coltariai, bianchi

eleterato (45). Gallieo in un dialogo adducea le ragioni più forti a aostener it moto della terra, eppure l'Interlocutore si dava vinto alle deboli dell' avversario; e la prefazione va tutta con ironia pariniana, në forse la compresero il maestro dei sacro palazzo e in papa, che gliene permisero la stampa. Il placentino Giulio Clemento Scotti, scarso di meriti quanto ricco di presunzione, non trovandola appagata nella società di Gesù, ne usci, e postosi a Venezia, pubblicò nel 1618 la Monarchia de' solipsi; dove, fingendo dar consigli ai gesuiti, il isferza con una virulenza da pareggiare qualsiasi delle moderne.

Più che neve di monte? ovvero azzuri plù che l'azzuro d'ogni elel serono! Ed acconei per via che non s' asconda Il reppo della gola, anzi s'espone Alle dame! vacorio del hei collo? Lungo fora a narrar come son gal Per trapunto! calzoni; e come ornate Per entro la casacca la varie guise Serpegiando sen van holtonature ....

E così proseguito un buon pezzo, conchiude:

E non men fortunata Italia mia,
Di quella Italia cic domava il mondo
Quando frencena le tegion romane
Che tanto trionfor! non è bel carro
Da irlonfar il letto? ed un convito
Non adegua il gioir d' una vittoria? ecc.

(15) Mio baron, ch' alto gite in pettinata
Grondante al tergo zazzera positeria
Si elie quasi Assatonne ognun vi guala,
lo non biasmo il desio che v'incapriccia
D' andar fra' più comati in poesia

Per pol d'Arcade indosso aver pelliccia.

E. l'inseguamento consiste nell'invitar a colazione e a pronzo e a merenda:

Fuma in sommen si compri ed ôr si spenda....
E qui el vuoi chi le da voi composite
lime difendò, e chi replichi ad esso,
E chi, a chi replicò, replichi ed osic;
Chè chiaro fan le inimicalize adesso
Cervale a posta, e s' ecci a il desio
A legger chi su cui platti è spesso.

Non so come non siasi dedotto il Giorno dall'Ars amandi, dove Ovidio, fattosi anch'esso precettor d'amabit vido (16), insegna i nomulla del bel mondo: lavoro però fatto sul serio, giusta la natura de' tempi e de' costumi i l'autore non vuole a scolari i doviziosi (17), ai quali al contrario si dirige interamente Il Parini: non che correggere i costumi, insinua una calcolata scostumatezza. Ben sarebbe studio grazioso ne vano il confrontare l'amore igmudo e voluttuoso di Ovidio col guerresco ed avventuriero della cavalteria, poi coll'ideade del Pettarra, Indi con questo de' cisisbei, di autitimo col nostro d'orgeidi, molto (se odo il vero) Inselvatichito e di sensualità nositiva mista a fantastica (nocondria.

Fu tratto fuori un libro intitolato Mores eruditorum, stampato non si dice dove nel 1760, che contiene dialoghi, lettere, commenti latini, a burla degli eruditi. Autore probabilmente un tedesco: e da un brano che volgarizzo ne apparrà la somiglianza col nostro poeta.

· Se brami sapere qual sia dottissimo fra i dotti, che venga tenuto una fonte, un mare d'ogni dottrina, cui attenda la più parte della studiosa gioventù, dammi un tratto ascolto e si tel dirò. Alta la fronte, inannellata la capellatura, volerà per le piazze; abbonderà d'unguenti; empirà le aure con purissimo olezzo, quast tutto fosse di rose e mirto; recherassi il cappello sotto l'ascelle; cinto d'un argenteo spadino; con cortissimo abito di seta a color cangiante; saluterà quei che incontra, curvando elegantemente il tergo, strisciando il piè destro a sinistra, e chinando il cappello fino a terra: offrirà la scatola colma di tabacco con tant'arte che, anche senza volerio, tu gli veda brillar în dito gli anelli: ogni tratto leverà dai calzonetti l'orluolo, ornato di lunghe catene e ciondoli d'oro : con mirabile prestezza dirà alcuna cosa dell'aria trangullia, del bel tempo: scherzerà colla cagnolina: trarrà a mano le gazzette: dirà che cosa pensi di quella invasione di soldati, di quell'assedio di città: in fine con molto tragittar di mani declamerà contro coloro che sanno. O figlio del cielo! oh beati l secoli che ti produssero!.

Davvero questo è l'andar del Parini: ma esso libro, oltre che rarissimo, fu stampato tre soli anni prima che comparisse il *Mattino*, opera molti e molti anni studiata.

<sup>(16)</sup> Ego sum præceptor amoris. Lib. 1.

<sup>(17)</sup> Non ego dicitibus veniam præceptor amandi:
Nit opus est illi qui dabit arte mea, Lib, II.

Alla letteratura avea dato inclinazione al ridicolo il Voltaire, il quate se ne valeva contro la religione, perchè uno scherzo ferisce più che non possa medicare un lungo ragionamento. E forse avevano i nostri imparato da lui a dare la baja in modo che non paresse. Il Tiraboschi, tutt'altro che vivace, così ripicchiò certe note apposte alla sua Storia della letteratura italiana. Cesare Beccaria aveva mandato in luce un libro Dei disordini e dei rimedi delle monete nello stato di Milano, e perchè ricco di belle cose e pensate, riusci disgradito a molti curiali. Per cuculiare costoro, Alessandro Verri pubblicò certe Riflessioni in punto di ragione sopra il libro suddetto (agosto 1762), fingendo confutare l'amico suo coll'opporgli i più assurdi teoremi de' suoi avversari, e i loro ragionamenti conditi d'affettazione e presunzione. Non solamente uno zio del Beccaria, uomo all'antica, esultava di vedervi trionfalmente battuto il nipote, ma il Parini stesso lo credette di qualche ignorante legulejo.

Con quest' arma Pietro Verri nel Mal di milza (18) punzecchia usanze correnti, e singolarmente la boria dell'inclita nobiltà. Paolo Frisi, con assai meno grazia e brio mostrando confutarlo colle ragioni che doveano que giorni udirsi ne crocchi, infigge vie più le punte del primo (19). Ma che ? Vi fu chi si alzò seriamente a ribattere i due burlevoli (20) con lunga e nojosissima opera; alla quale essi in cinque lettere diedero la berta.

Nella quistione che dicemmo contro il padre Branda, più d'un opuscolo sapeva di siffatta ironia. Singolarmente il dialogo del Branda, origine di tutto lo scandalo, postillato sto per dire frase per frase. abbe una prefazione di seria canzonella, ch'io giudico del Parini (21).

Chi su i costumi de' nobili, pinttosto ridicoli che ribaldi, piuttosto insulsi che malvagi, fosse comparso a dottrineggiare con aridezza scolastica, o lunga severilà, da pochi saria stato letto, nulla avrebbe

- (18) Il mal di milzo, astrologiche asservazioni per l'anno bisestile 1766. in eni si trovano cose belle, cose bellissime, cose nou più udite. Avanti, sianori: la spesa è poca, la meraviglia è grande.
- (19) Il gran Zoroastro ossia astrologiche predizioni per l'anno 1764, per servir di contrappeso ai nuovo almanaeco Il mai di milza, opera antipocondriaca non mai più stampata.
- (20) Riflessioni eritiche filosofiche esposie in dialoghi sopra diverse materie scientifiche letterarie, con un discorso preliminare sopra le opere di spirito dell' A. F. D. (abate Ferdinando d'Adda), 1765. È un volume di 444 pagine. (21) Crediamo bene darlo in appendice.

giovato, come nulla il poema del Bettinelli sopra le raccolte.  $\rm E$  il Parini scriveva:

Perciò secise l'Ironia; fece opera breve, e la vesti della più squisiia poesia; acelocchè la causticità venisse temperata dall'affettuosi culto della bellezza. Quanta distanza da lui al satirici precedenti grossolani e incivili i più, prolissi tutti, alcuni violenti, senza dramnuatica, ove si cecettui l'incomparabile Ariosto, raggirantisi da inprovvisatori sopra pochissimi pensieri come Saviator Rosa, consumanti fin 1000 e 1500 versi a vituperar le donne come l'Adimari.

Fan dire al Parini, i soli versi moderni che gli dessero alcuna norma al comporre i suoi essere stati quelli del Femia. È un dramma ove Pier Jacopo Martelli punge Scipione Maffel, supponendolo chiamato al giudizio degli dei infernali. I soli versi che presentino alcun raffronto col principio del Meriggio sarebbero quelli ove Femia, cio èli Maffel, dice:

Nacqui colà dove all'ionio fiutto llaca da'suoi sogli alto sorvasta. Nio mestier fu la cetra e poi la mesta. Nio mestier fu la cetra e poi la mesta. Tibia, e alle corde lor tenere o gravi Versi temperar qual mi piovean dall'alto Le sante muse. A rallegrar le cene Venian spesso chiamati i mici concenti, Compensandosi a me dai convitati La metodia coi saportit cibi, a metodia coi saportit cibi.

Is PARIST.

<sup>(22)</sup> Versi diretti al consigliere austriaco De Martini, che aveva rimandato i poemetti regulatigli dal nostro poeta, perchè non erano ben rilegati.

E colle tazze di Lico soumanti . Ne' vati atto a far quel che fan le Muse. Fosse caso o destin, gl' ingordi proci, Che alla tentata invan Penelopea Consuman le sostanze di Laerte, Convitàr Femia, e Femia è il nome mio, Le condite vivande e gli odorosi Vinl allor tracannati in me svegliaro Estro che sovra me sorger mi feo. Onde trassi cantando i gonfi Achivl Dai fochi d'llio entro i castighi acerbi A' muai votate avean lor teste i numi Vendicatori del troiano sangue, Ripreso fu l'aspro argomento allora Da Penelope sola, a cui d'Ulisse Parea d'udir ne' miei racconti il fato. Ma fra'l viva de' proci io bebbi e risi (23),

si lodino pure questi versi, ma distanza telescopica corre tra essi e la mirabile maestria de' pariniani « or fluidi e soavi, or aspri e stridenti, languidi o vibrati, celeri o tardi, per la sola magia dell'accento che fa che questa o quella sillaba, ove arte il richiegga, preme pesantemente o sdrucciola rapido e vola « (21). La prosa del nostro autore difetta di colore e armonia; nelle odi, oltre mancar sempre quella che Shakspeare chiama frenesia poetica, si sente troppo lo stento, con cui voleva opporsi alla semplicità senza grandezza o alla sterile, abbondanza delle emporetiche poesic d'allora, e a quello stile che nulla lascia da pensare ai lettori. Nel Giorno il poeta è maturo : cerca i vocaboli più convenienti, e li colloca ove più diano risalto alle forme e al concetto; mai non ride; non cerca il motto nè la punta; non declama, non si posa; ed è il men francese in tempo che tutto era francese. La varietà somma del verso, le frasi nuove e vere, la correzione dello stite, l'evidenza delle pitture, lo facean . novatore senza céssare d'essere classico e nazionale. Dopo il Mattino e il Meriggio sappiamo già tutto : l' ironia può sembrare protratta,

<sup>(23)</sup> Alto I scena II del Femia sentenziato, favola di messer Stucco a messer Catabrighe: Capitari (Rilano) 1724. Quali versi più dissimili fia loro che quel del Cesarotti e dell' Allieri? Pure questi confessa avere imparato a verseggiare dalla traduzione di Ozzion.

<sup>#1)</sup> Ganganto, prefazione alla traduzione d'Orazio.

e manca l' allettativo dell'inaspettato; pure anche nelle due paril pubblicate postume occorrono ancora posizioni nuove; piace il veder arrivare così bello quel che pure si sa che deve arrivare; maggiore per avventura v'è il drammatico: più franco lo stile, più spigliato il verso.

Al primo comparir del Mattino inardil la pessima erla de' versisciolaj. Il Baretti, che îm le tragedie avrebbe volute în terza od ottava rima, confessava che costui - gli aveva fatto vincere l'avversione ai versi sciolti e all'oscurità, perchè ogni verso del Parini è bunon, e alla lingua ha saputo dare de' nuovi colori molto vivi e molto vaglui; e ll suo pensiero ha sempre del brioso e del fiero - (25): il Frugoni, corifeo della scuola dominante, come lesse questi così avraitai, imitativi, adatti, lontani dalla fastose e vana sua armonia, con lealtà onorevole perchè rara esclamo: — Perdio! mi davo a intendere d'esser maestro nel verso sciolto, e m'accorgo di non esser tampoco scolaro -. Il Bettinelli dichiarò che · l'autore del Mattian e del Mezzogiorno farebbe sempre un'epoca nuova anche in un secolo svevilato : (26).

Ma gli scolari onde ebbe sorte il Parini non furono gli autori dell' Lio, della Moda, della Concersazione, della Sera, od altri che pretesco fassi parniani col dipingere ancl'essi costumi signorili in aria ironica; poveri in magistero di verso, in arguzia di concetti. in grazia di sapore; gregge servile, che faceva esclamare al Parini: — Pur troppo so d'aver fatto dei cuttivi scolari (27). Alumni vi veri sono quelli che, tolta la poesta dalle canore vinità, la diressero costantemente alla sociale educazione, alla virtù amorevole ed operosa, non accidiosi ricalcatori, ma studiosi dell'arte di lui. alla guisa onde Dante avva tolto da Virgilio lo bello stile che gli ha fatto onore ».

Giovanni Salvadore De Coureil pisano, lodato per litiche possie, eine nel Xucov giornate dei Letterati predicava non volgari dottrine letterarie, tolse a censurare il Parini, trattandolo or d'affettato, or di pedantesco, or d'inelegante, or di prolisso, fin di mancante al buon gusto e al huon senso (28). Noi rispettiamo troppo la libertà

- (25) Lellera a Francesco Carcano, ch' era zio del Parini, fra le inedile.
- (26) Prefazione al sei poemetti in ottava rima,
- (27) Lo disse a proposito del Duraudo, autore dell' Uso, in tre parti, ove P'erce è messo nelle condizioni di giovane, di marito, di vedovo.
  - (28) Vol. V , VI , VII. Suno tre lettere all' avvocato Bramieri. S'hanno a.

del pensiero per avventare a costul le villanie, che divennero vulgate dopo che Vincenzo Monti, tocco sul vivo, sfogò contro di lui un accesso di quelle passioni, in cui era tanto fervoroso quanto incostante (29). 11 De Courell dimenticò (come troppo spesso i giornalisti) che la misura degli uomini grandi non si prende dal basso; e ci accadrà di ribatter molte delle sue critiche; ma più insiste sui non essersi il Parini emancipato dalla mitologia. Non si aspettarono i romantici per riprovare chi toglie a soggetto la mitologia (30): ma chi la rifiuterebbe come ornamento? Tutti I campi della natura e dell'immaginazione sono schiusi al volo del poeta: allusioni, similitudinì, descrizioni, i variati colori onde prepara la sua tavolozza, li procacci pure onde gli piace; nol, proclamatori della libertà, non imitiamo il pedante, che traccia una linea capricciosa e dice all'intelletto, Qui ti fermerai. Ora le favole introdotte dal Parini non sono piuttosto greche che arabiche; maggior numero appartengono alla parte simbolica; non le trovi miste a credenze diverse. non date come una fede dell'autore; rimangono fregio, non fondo del suo quadro. Senza negare che talvolta eccedesse, parmi sottile avvedimento quest'usarne all'armonia de' contrapposti; perocchè . qual cosa più atta a dar rilievo beffardo a tante frivolezze? a varieggiar la descrizione con vivezze saporite? a puntellare di comparazioni maestose le inezie degli smaschiati eroi? Adoprandole al riso ed all'ironia non mostrava egli apertamente in qual conto avesse le favole? L'invenzione della cipria, dello sbaraglino, del sofa sarebbonsi potute dire più leggiadramente? o con maggiore decenza ed arguzia insieme i male spesi viaggi del giovin signore. od i confini tra l'amore e l'imene? Leggansi que passi, e lanci la pictra chi n'ha il coraggio.

Alemno pretese che il Parini togliesse di mira una persona particolare: e si accenno singolarmente al principe di Belgiojoso, tipo degli eleganti d'allora. Il fissare un'individuo repugnava non menoalle condizioni dell'arte che alla natura di quel severo Lombardo;

stampa le Opere di G. Salcadore de Coureil. Pisa 1803. Una sua memoria sull'Aifferi fu premiata. Era najo a Pisa il 1760 da padre francese.

<sup>(29)</sup> Note aile lettere sul cavallo alato d'Arsinoc.

<sup>(50)</sup> Parini nei Meriggio deride ii poeta che lesseva inni al barbato figliuol di Febo intonto. Salvi pubblicò verso il 4745 una dissertazione contro l'uso idell'antica mitologia nelie poesie moderne, e personse il Tirabosco e lo Spotverini a comporre i loro poemi didascalici senza farole.

il quale, flagellando il peccato non il peccatore, discerneva i vizi della classe dalle persone, e continuò tutta la vita ad usare famiglie signorili.

E poichè i nobili dappoco traevano ogni loro superbia dagli antenati, che arte, forza o fortuna avea resi grandi, per questo il Parini spesso confrontò la bontà dei passati colla futilità dei moderni. Nè dissimula i peccati dell'età precedente: nè gli avi che, per accumular tesori, s'adattarono a vigilie, a sobri pasti, a case in preda all'aquitone, a magre rôzze digiune, a cocchi scommessi; o spogliarono i villani, desiderarono le carestie, armarono sul volgo l'autorità delle sacre toghe (31): nè quegli altri che, truci per gelosia, empirono gli antri domestici, le selve, le rupi di femminili strida; ed alle lagrimanti spose offrivano le tazze attossicate e i nudi still (32). Non era dunque il vezzo di chi, scontento del presente, ghermisce ogni visione del passato e dell'avvenire; egli si piacque mostrar come fossero più operosi que' vecchi pel pubblico e pel loro privato incremento; e mettendoli a petto dei nipoti, gloriosi del non far nulla, ne trasse felicissimi paragoni. Cosi, fatto coraggio al giovin signore perchè animoso si slanci tra la polyere cipria, esclama: O brayot o foriet

Tale il grand'avo-tuo tra 'l fumo e 'l foco Orribile di Marte, furiando Gittossi altor che i palpitanti Lari De la patria difese, e ruppe e in fuga Mise l'oste feroce. Ei non pertanto, Fuliginoso il volto, e d'atro sangue Aaperso e di sudore, e co' capegli Stracciati ed irti, da la mischia uscia Spettacol fero a' cittadini istessi Per sua mana salvi: ove tu, assai più doleo Per sua mana salvi: coe tu, assai più doleo

Spettacol fero a' cittadini istessi Per sua man salvi: ove tu, assal più dolee E leggiadro a vedersi, in bianca spoglia Uscirai quindi a poco a bear gli occhi De la cara tua patria, a cui dell'avo Il forte braccio, e il viso almo celeste Del nipote dovean portar salute.

(31) Meriggio.

(32) Iri.

Altrove ritrae que' vecchioni duri ed alpestri, che si coricavano col sole, e coll'aurora sorgevano a vigitar su l'opre

Dei per novo cammin guidati rivi,

E sui campi nascenti, onde poi grandi Furo l nenoti e le cittadi e i regni.

Accompagnando poi il suo eroe per le gallerie fregiate co'ritratti de' padri, coglie occasione di rammentare come fossero famosi in fatti di guerra e di pace (33).

Non cooperava dunque al tristo intento d'havelenire gl'implacabili rancori de' poveri contro i ricchi, giacche loda questi del ben tare (34). Bensi combatteva quel giudizio fecondo di tanti mali. che poneva una distinzione naturale fra il nobile ed il plebeo. Oud'egli mette a continuo raffronto l'uom del bisogno coll'uomo delle superfluità; i piccoli mortali dominati dal tempo, coi liberi semidei terrestri: e mentre questi, gonfi per molta sequenza di avi e per ricchezza, poltriscono tuffandosi nelle vivande e nel sonno, ci mostra quegli altri, sorgenti coll'alba per riaprire le sonanti officine, o per volgere i bovi alle fatiche nel campo: indi tutto il giorno i cultori incallir la mano al vomere, o gli operaj rampicarsi sulle aeree capre degli edifizi, o l'industre, assiduo allo scalpello, all'asce, al subbio, all'ago; ed il giudice piatire, e tutto insomma l'umile volgo, donato dell'industria, affaticarsi per ministrare placeri al signore, e recarglieli faticosamente sulla mensa senza pur libarli. Spesso ritorna sulla disconvenienza di tanti servi, marcenti nel servigio d'un solo; e del cocchiere che deve lungamente durare ai geli e al sole per sentire di quanto immensa via la natura divida l'uom servo dal suo signore. Chi poi non ammirò l'episodio della caguolina, da' cui morsi essendosi schermito il servo con un calcio, egli fu cacciato dalla casa, e, ramingando a mendicare il tozzo coi nudi figli e colla donna, restò vivo esempio del quanto possa dirigersi male la sensibilità?

Le dottrine d'uguaglianza primitiva che dai filosofi albora predicavansi, e massime da Rousseau nella solitudine del suo genio atrabiliare, sono più acconce a poesia che a filosofia; e il nostro poeta

<sup>(33)</sup> Questo squisito brano è 1ra i postumi, e nella nomera edizione va dal verso 1185 al 1230 del Mattino.

<sup>(34)</sup> Affert doleast che il Parini non fosse nobile, per non parere invidioso. Vedi Pindemonti Elogio del Maffet.

cantò siccome un giorno fossero nomi ignoti Plebe e Nobiltà, e il padre del principe e quel del volgare spregiato godessero una stessa vesta, un suolo istesso, uno stesso antro per ricovero e letto, guidati dal medesimo istinto, da una medesima forza a soddisfare i bisogni e fuggire il dolore. Imperciocchè ai giorni del Parini d'ogni parte sentivasi l'insofferenza degli ultimi e sordidi avanzi degli ordini feudali; e dai principi, dal clero, da' sapienti facevasi opera di spezzare il giogo imposto sulla degradata umanità; il regno della ragione soppiantava la tirannia dell'autorità: dallo studio gretto delle leggi si faceva tragitto al ragionato: cercavansi nella storia i progressi dell'umanità, le sue proteste contro le usurpazioni; fondavasi la scienza dell'utile combinato col giusto, la quale deve abbracciar la terra e camminare coi secoli. Anche la letteratura delle inezie dava luogo ad una nuova di bello sodo, pensato, sincero: eessando il divorzio fra le meditazioni della sapienza e gli idoli della fantasia.

Non imitando il volgo che ammira solo il culmine degli edifizi, non le pietre inosservate che servono di fondamento, veneriamo (se anche talora esorbitarono) i pensatori, dalle cui ceneri germogliò tanto bene alla presente età: veneriamo Giuseppe Parini, il quale, adorando la ragione, l'intelligenza, la fede che camminano innanzi ai progressi dell'umanità, fu de' primi a manifestare le verità, sgradite dai pochi potenti perchè utili ai molti fiacchi; e con profitto. Come Rinaldo al veder nello scudo la propria efficie infemminita dagli ornamenti, così i migliori si saranno riscossi a quella viva dipintura del vivere, nobile; frivolezza e vanità si cessò d'ostentare quando stava sotto gli occhi di tutti la propria earicatura; gli abietti che esecrano il vero poterono sdegnarsi col poeta, disgraziarlo, perseguitarlo; cose tutte più agevoli che non il trascurare le sue sentenze, e l'affrontare una satira si pungente ed ingegnosa. Che se il mutamento recatori da altrul vittorie rovesciò i costumi ben più possentemente che non avrebbero fatto poeti, o filosofi, o legislatori, vuolsi saper grado a coloro che avviavano la nazione al bene anche senza il tremendo esperimento di una rivoluzione.

E potrebb'essere ancora chi, dopo tanto discorrere, ci domandasse se il Parini era liberale.

Questa parola non era tampoco nata, e vi corrispondera quella di illosofo, a significar chi voleva il progresso a norma di certe idee: eredeva all'ominjotenza dei illeri; conoseva quelli dei filantropi francesi e degli enciclopedisti, traendone tanto amore pei fanti quanto disprezo pei santi; nostrava dubitar di tutto; sorvolando a molte convenienze mondane, e intitolando pregiudizi le credenze e la abitudini avite, in senso poco pacilico ripeteva spesso superstizione. finatismo, filantropia, ragione, tumnaliti, tolleranza.

I sifiatti miravano ad alterare gli ordinamenti civili, non però a scassianze l'autorità, nè consideravano come generosità un sistonatico malcontento, il quale non sa tampoco proporsi un punto di riposo, nè come sintomo di carattere facco e di codardo sentimento il chiamarsi soddisfatti, o come prova di forza il barcoltare indetinilo (1).

(1) Il patriarca de' fliosofisti scriveva a Marmonici, a' 13 agosto 1760:

a Si sa che noi multano il re e lo siato. Non è presso noi che I Damiera, stassasion di Luigi XVI pitterce di Secreti sciliosi. I o scittopo pianti, fabbrico una chiesa e 6 vott per il re n. E nd Elvezio, 27 ottobre 1760; a È Interesse cid re che cresse il numero dei dissond, e secuni quello dei frantici. Noi siamo tranquilli, e cotesta razara di gente sono perturbatori: noi siamo cittadini, resi edicitosi. I bosoni serviciro di ere e della regolar risonferamo.

È vero che altre volte disse l'opposto, come incontra di lutte le opinioni di costul.

Una vieina nazione, che, dopo useita dall' antico assetto, cambia così spesso di costituzioni come di mode, introdusse quel liberalismo che riesce all'adorazione delta forza; atteso che, avendo 
infranto ogni legame tra gl' individui, per tenerti insieme non resta 
so non una pressione esterna. E questa è il governo, al quale 
pertanto s' affidano gli attributi più preziosi dell'umana individualità: 
seso proveda alle malattie, alle intemperie; esso regoli le coscienze, 
nominando vescovi e parrochi; esso educhi il figliuoli, preservivendo 
maestri e libri e metodi; esso pensi poi ad impiegarli; se no, tamenti e maledizioni perchè no motipilchi regolamenti, non profonda quotidianamente leggi nuove, supplite da quotidiane ordinanze; e per applicarle un esercito d' impiegati, e per sostenerle un 
esercito di soldati; e in conseguenza enormi tasse e debiti divoranti; 
e per farti pagare, fortezze, prigioni, stato d'assedio: cioè ancora 
la forza.

ciò posto, e credendo che coi decreti si possa tutto, è naturale hei (intendo da quella nazione) s'imputi al governo ogni male che succede; e se ne concepisca odio perché non vuole, o disprezza perchè non sa riparare, foss'anche ai morbi, alle intemperie, agli cainti che non han lavoro o non voglia, alle credenze che vacilano, alle famiglie che si sfasciano. Donde l'altro carattere di quel liberalismo esotico, il voler tutto dal governo, espure il governo criticar sempre, considerare nobiltà il fargli opposizione, e il non aver mai proferito, non che la lode, nè tampoco il nome dei governanti; e dimenticando le rimostranze legali, susurara provedimenti senza effettibilità, unico vanto de' quali è l'esser diversi di presenti; e anche in chi rimaner Individuali, cicie isolati nel·l'opinione; e per attuarti non veder ancora altro mezzo che la cossirazione o la guerra, cicò ancora la forza.

Chi sia ispirato da tali sentimenti troverà che il Parini non fu pocta patriolio perebi on declamò contro i dominanti, non ebbe l'ambizione del dotore, non concitò le passioni a fini 'inattingibili. Ma in circostanze ben diverse egli versava. Che il governo deva limitarsi ad assistere al progresso sociale ca rimoverne gli ostacoli; e non credendosi in diritto, anzi in dovere di tutto dirigere, si sharazzi dall' inestricabile viluppo degli affari locali, tolga nessun'altra libertà se non quella del far male, lasci che gli uomini esercitino il proprio giudizio nell' uso del tempo, del lavoro, del beni, applichino la fatica el l'agniale come più sembra acconcio al

lor meglio Isico, morale e politico, non so se fosse un pregindizio chiaramente professato al tempo del Parini; certo si praticava: onde la scienza del governo riusciva molto più semplice, e si stabiliva una associazione abituale di esso coi cittadini, fondata sulla rivernuza pel dovere personale e pel diritto.

La politica non era la suprema importanza dei discorsi e degli atti, e se noi volessimo espor la storia del secolo passato, in pochi versi ne sarremmo cheti. Morto improle Carlo II re di Spagna e nostro duca, i potentati, che da un pezzo spasimavano alla sua ricca eredità, se le avcularano, e ne nacque la lunga guerra di successione. L'Austria, che allora aveva sulle braccia la sollevata l'ingherin, guadagnossi il duca di Savoja, promettendogli porzione del Milanese, cioè il Monferrato con Alessandria e Valenza, la Lomellina, la Valsesla (2); e condotta dal principe Eugenio di quella casa, entrò in Milano (2) settember 2706.

Colla pare del 4714 qui cessava la dominazione degli Spagmodi. ma alla costoro andata uno contribui punto il paese; pon aveva spiegato la maestà del voto nazionale, non sperimentato le proprie forze; per mene dipionatiche străniere, per battaglie combattute da stranieri velemmo agli Mattradi Spagmodi sucedere con Carlo VI gli Austriaci Tedeschi, coll' indifferenza onde il casigliano vede cambiar il padrone della casa di cui egli non fa cho paear la pieione.

Dappoi la pace fu guasta dalle pretensioni di varj principi sulla Toscana e sul Parmiglano, di cui allora si estinguevano i dinasti; ma durati tre anni di quella povera condizione in cui nè si gode

(3) linanata al tempi d'Enrico IV e di Carlo Emanuele II conectio d' uni region dell' Alsi Falinis, a favore dei deschi di Savoja; ma altora risissa, regione dell' Alsi Falinis, a favore dei deschi di Savoja; ma malora risissa, regione del ministra Torro portsat a hungo dell' interesse che prendea l'Infamente del ministra Torro portsat a hungo dell' interesse che prendea l'Infamente del Bennomie; ma nespore la Francia a cale di Albiero, rivis, e quando l' abate Gasilteri passò da Landra s. Versallies per fas fisera mame gia articuli d'un taratiato, gli si consegnio man memoria oves al describe, che a Lulai XIV non solo confernava l'articolo concernenti il dext di Savoja, ma dichiarava che, non che copparal d'il irganidiancio di questo, cretevo di questo, rectevo mone ministri che, in questo cesa, casa accanavatirche senza difficoli à a riconocerci lor qualità di re di Combartia . Tener, Mar. T. III. p. 148. T. III. p.



della pace, nè si risolve colla guerra (3), ecco scoppiar nimiciaie (citi lo crederebbe º) per la successione al trono di Polonia. Carlo Emanuele di Savoja, che poc'anzi aveva ottenuto il titolo di re, arma fingendo temere di Francia, e invece si scaglia sul Milanese; il governatore Daun coi Tedeschi ritirasi nelle fortezze, e i ritronfava, lasciavasi ripigliar lena ai Tedeschi, che presto ebber ricuperata la Lombardia amicandosi il re piemontese coi cedergiti ancora I territori di Novara e Tortona; ond'egli paragonava la Lombardia a un carciolo di cui bisogna mangiare una foglia per yolta.

Poco dopo (1740) anche Carlo VI moriva senza figli, e benchè il sublime scopo dell'intera sua vita fosse stato il far da tutte le potenze riconoscer erede la figlia Maria Teresa, tutte le potenze sorsero a disputar a questa la successione. Con essà il re di Piemonte cec quella singolare altenza provisoria per cui obbligavasi a gioraria finchè Spagna e Francia non gli esbissero patti migliori.

L'inutilià del possedere Milano apparve di nuovo quando gli Spaguuoli l'occuparono (17\5); e i nostri deputati fecero omaggio, ii nostro popolo fece festa a Filippo di Siagna, che tre mesi dopo dovette fuggire. Gli antichi padroni posero qui una giunta che operando brutalmente, aboli gli atti del governo provisorio fino a impiccare uno graziato dal re, e, dimentica che ogni restaurazione deve cominciar dal perdono, cetitò il fremito d'Europa facendo da una commissione speciale processor il conte Biancani questore del unagistrato ordinario, e coll'assenso della sovrana decapitario (3). Solo il Piemonte ne guadagnò, nella pace del 1748 assicurando i territori di Bobbio, di Voghera, di Novara, sicche il Ticino divenne arcilinio, e Milano fu a dodici miglia da quel paese, che la politica chiama forestiero, e no i fratello.

La magistratura nostra si era sempre opposta a tali sbrani e alla vendita del Finale, prezioso perchè congiungeva il nostro paese col

<sup>(3)</sup> Si sospesero i pagamenti del Monte, poi si ridussero i capitali dal 100 al 60, e gl'interessi dal 5 al 3, e si obbligò ad affraucar le lettere.

<sup>(4)</sup> Era principale mestatore d'una trama che avva ecutro la casa Borromoc. Ne fa partecipe don Luigi Metzl, per elò condannato a prigionia perpetua nel proprio palazzo. La contessa Civila Borromeo, sullodata da nol a pag. 114, parti cegli Invasori: invano richiannata con pubblico editto e con promessa reli perdono, elbe confiscal i luin, che dipol i fornono restitulti.

mare; a cui compenso fu aggregato il Mantovano, confiscato ai vecelti suoi duchi.

Qui cominciano quarantotto anni di pace, in cui il paese non ndi il cannone che nelle solennità de suoi principi. Nella scarsezza degli avvenimenti di cui si tesse la storia che i letterati scrivono per trastullo dei letterati, seguitiano le tranquille evoluzioni che maegiore efficiaci achiero sul reserve della nostra nazione.

Un imperatore il quule divenisse duca di Milano senza conoscene la storia, gli usti, i privilegi, sarebbe parso un assurdo; laonde, per istrizzione di quel che poi divenne Giuseppe II, fu incaricato di stenderne una minuta informazione Gabriele Verri, senatore e avvocato liscale generale, versato nella giurisprudenza non meno che nella diplomazia, e intine reggente supremo del consiglio d'Italia a Vienna. Non ne fece egli un tenna di declamazioni, ciarlataneria vecchia, ne ucunulo di cifre, prestidigitazione nuova: ma, intendendo la statistica nel nobile suo senso, ne formo una storia civile in tregossi volunii, che nessuno si prese cura di siampare perchè cosa patria. Poniamo però che alcuno si fosse rivolto a lui chiedenlogli come originasse il governo numicipale di Lombardia, avrebbe potuto rispondere press' a poco in questi termini.

Quando, nel 1499, Luigi XII re di Francia, divenne padrone del Milanese pel fiero diritto della spada, lo sistemò in modo di conservarlo in obbedienza anche da lontano, eppure imbrigliar gli arbitri del suo rappresentante. Noi non avevamo più quelle adunanze generali e regolate che sono vere sitiluzioni nazionali; ma già al tempo dell'indipendenza stavano a fianco al nostro principe due consigli: uno di enque ministri di spada, mod i sette ministri di toga. Luigi li raccolse in un solo aggiungendovi tre prelati, e formoune un parlamento a uso di Francia, che italianamente si chiamò senato; e gli afido giurisdizione suprema nelle cause civili e criminali, negli affari di pubblica economia, del fisco, dell' ecclesiastico.

Francesco II Sforza, per un tratto dalle armi straniere rimesso signore della Lombardia, riordinava il senato, portandolo a cinque prelati, nove cavalieri di spada, tredici giureconsulti, con sette secretari. Questo limite ch'egli poneva non più a un governatore ioniano, ma a sè stesso, torse fu suggerimento del gran cancelliere Girdamo Morne, princiale negli affari di quel tempo.

Nessuna legge od ordine del principe avea vigore se non approvato

dal senato; mentre un ordine del senato non avea mestieri delia sanzione sovrana (5).

Costituzione paesana, che temperava gli arbitri del governatorregio, e talmente consona al paese che travorso a tanti accidenti sopravisse quasi tre secoli, fin adesso, quando l'iliosofi pongono in moda i governi centrali, e un imperatore filosofo distruggendo con un frego di penna l'opera del tempo.

Delle rivoluzioni crasi valsa anche la città per ottenere, nel 1812, che il viacrio di provisione (o vogliam dire il polesta) fosse una earica civica, coperta da un dottor collegiale; poi nel 1518 dal governatore francese Lautrecii che il consiglio comunale, in prima di 600, poi di 130, fosses di 00 oli membri, onde restringere la rapresentanza in poche nobili faniglie; al qual uopo introdussero anco al padare, invecchiando, rinunziasse la carica al figlio od al nipote (o). Il vicario e alquanti decurioni e dottori componevano ia songrezazione del patrimonio.

Di tal modo il consiglio e la provisione sarebbero restati affattoindipendenti, se il governo spagnuolo non avesse voluto che unluogotenente regio assistesse a tutte le congregazioni: ma la e ttà, per elidere questo sindacato, stabili che esso luogotenente, finito il suo anno, divenisse vicario di provisione.

Carlo V pensò regolar l'imposta mediante un estimo generale: e istitui una congregazione di stato, di commissari tutti forestieri per togliere ogni sosspetto di paratalità (1356); le singole città vi unirono dei procuratori; e sebbene rivolta unicamente agl' interessi economici, poteva divenire una rappresentanza del pases. Ma di cici mettendosi paura al governatore don Ferrante fonzaga, egli risona di consecuenta del consecuenta del parate del parate di consecuenta del parate del regole periodo di unanime opposizione. Pur troppo indovina sempre chi spera nella sconcordia degli Italiani.

Insomma il governo restava diviso fra regj e civici, che gli uni vigilavano gli altri, formando quel contrappeso che sembra il capoiavoro delle costituzioni moderne (7). Ma tutto era guasto dal governo

- (5) Costituzioni milanesi e prammatica 6 agosto 1545.
- (6) Questo sconcio fu proibilo poi dai governatore Terranova con decreto 11 aprile 1584.
- (7) a E quindi forse cominciò la distinzione che fatalmente dura luttavia di regj e di civici come la Londra, indizio di due permanenti principi di versi, direttori delle rispettive operazioni de'ministri e de'elitadini n. Sou

millare, qui durato cencinquant'anni, pel quale, nel cuor della pace, opin cosa sacrillavasi al hisopin della guera. Pagare, quest'era li primo dovere del suddito, il primo studio del governo, indifferente poi se l'amministrazione peggiorasse coll'abbandonarla all'arbitito. Imperocché della contribuzione a ciascuna provincia accollavasi un quota parte, che essa distribuiva fra i comuni, e questi fra i particolari, con medito varatite e viziosi.

I carichi indiretti si ripartirono a norma delle due antiche tasse del sale e de' cavalli. Francesco Sforza, nel 1462, noverati gli uomini e le bestie di clascuma provincia, per ogni uomo da sette anni in su assegnò libbre sei di sale, e ogni dieci bestie uno stajo; obligando cisacum Comune alla lera forzosa dell'assegnata quantità, pagandolo lire quattro lo stajo, che crebber presto a otto. Nel 1333 Francesco II, volendo alleviare lo Stato di questo peso e assicurarsi una rendita issas, ridusse il sale a lire sei, delle quali, quattro si pagassero dai privati per quel che liberamente comprassero, e due fosser obbligo del Comuni secondo la misma antica, costituendo un'entrata ordinaria, detta il censo del salo. E il prezzo e il modo variarono poi; ma una tassa imposta a proporzione degli abitanti diveniva figiusta coll'ondeggiar di questi.

Allorché si cominció a tenere truppe stabili, Filippo Maria avea ripartito (1432) il suo escrello, di 12500 eavalli, fra le terre dello stato, a proporzione della capacità, e concedendo d'esimersene a danaro. Lodovico il Moro nel 1933 agli alloggi surrogò lire 2, sodi 10 per ciascun cavallo, da pagarsi alla sua camera. Furono 5829 le tasse, compartite però non a norma delle teste o dell'estensione o del traflico; sibbene con un arbitrio che causava dogianze e rechmi.

È divulgata la viziosa moltiplicità di tasse che il governo militare spagnuolo inventò per sopperire a spuri bisogni. Il mensuale.

parole di G. Rimido Carli, in un' opera mas, che devo alla genilleza del dottore Antonio Mora, inicialata Seggio di ecomonia pubblica o ia confronto della condizione dello Stato di Milano fra il prastoto e il Umpo presentper vispoto all' enzione ed amministrazione della rendete di pubblici, al commercio, alle ferme, all'opvioltara di alla pupolazione, 1708. Scrilia collo apitico di centralia che gli era proprio, destinata a far valuater a lembardi i vantagia della dominazione ansistene nono declamazioni, mia con futti; finisse incellio, alero alquanti cupitoli che sono simili e spesso eguali, a quelli simpala un'ala sao operetta il resimiento di Milano. di dodicimila scudi d'oro al mese, introdotto ne' primi tempi, Cardo i promise levarlo, e invece lo crebbe a venticiquemila, a colla promessa non vi sarebbe altro carico; promessa mantenuta come le altre. Il riparto faceasì sulta macina, sulta carne, sul sale, insomma personale, e sempre promettendo che sarebbe ben tosto abolito.

Imporre i maggiori pest col minor incomodo e di chi paga e di otti esige è lo scopo del censo; ma da una parte le insaziabili nècessità del militare, dall'altra l'inesperienza faccano difficile l'attuarlo.

Erasi compito l'estimo dei terreni e del mercimonio, ma, a taeer gli sbagli e le ommissioni e la mancanza di mappe dimostrative, quel lasciare ancora alle provincie il suddividere fra i privati la tangente attribuiva agli amministratori un arbitrio disastroso, I comuni, per versare inesorabilmente ogni mese la loro quota nella voragine delle pubbliche fortune, la cassa di guerra, spesso doveano contrarre debiti a rovinese usure. Aggiungi la distinzione dei beni rurali dai civili, cioè possednti da' cittadini, la quale suddivideva lo stato in due parti d'interessi opposti; aggiungi le esenzioni di alcune terre feudali e di tutte le ecclesiastiche; aggiungi che alcuni territori si esimevano da qualche aggravio mediante una somma, come fece Cremona dalla tassa de'cavalli; aggiungi comunelli che si staccavano dal comune principale, applicandosi una tangente particolare, origine a inestricabili litigi. Di qui enorme complicazione, e spese d'amministrazione, e parassita moltiplicità di ragionieri. Inoltre tutti gli aggravi, per toglier i quali erasi introdotto il mensuale, furono conservati; vo' dire gli alloggi, la tassa della cavalleria, la somministrazione di cavalli per le artiglierie; i quattordici reali per la milizia urbana, che in 11 stendardi di 46 lancie ciascuno, valente L. 20,699, erasi disposta per toglier via dallo stato la truppa, la quale invece si conservò, e costava altre L. 30 mila.

Era imposto solememente dalle costituzioni di Carlo V che per nessun titolo si vendessero o aliemassero regilie del effetti camerali; e a poc'a poco si vendettero tutti; e i fendi, e i dazi, e i pedaggi, e l'acqua del navigito, e il giardino del castello; poi si inventavano novo ilazbelli per potere di questi pure far mercato. Queste tasse ripartivansi ove gul transito.ove sul perticato, ove a numero di camini. ve di teste, ove secondo i sale, ove secondo i cavalti; e con ragguagli

labirintei (8). In un luogo le persone pagavano in ragione d' una libbra di sale; ma i fittajuoli, una libbra ogni tre pertiche rurali, una ogni sei pertiche civili, una ogni dodici eccleslastiche, una ogni trentasei forensi. In un altro le teste vive pagavano per le morte, cioè i rimastl pei fuggiti o mutati; in alcuno i famigli pagavano per mezza testa; in alcuno il canocasa per due teste; v'era un luogo dove il massaro pagaya L. 40, L. 30 l'ammogliato, L. 45 ll nubile, L. 7: 40 la vedova. La complicazione cagionava immense spese, talchè ben poco entrava nell'erario, costretto per clò a Impor nuove gravezze. Non starò a dirvi quanta importanza ne venisse ai ragionieri; nè gli incessanti litigi fra città e contadi , e fra un contado e l'altro ; onde i giureconsulti nostri dicono che un'intera vita non basta a un magistrato per conoscer plenamente, e giustamente applicare tante norme e leggi e consuetudini. Le provincie e le città per un secolo e mezzo continuarono a reclamare non libertà o diritti, ma contro l'enorme e mal distribuito pagare; e trovaronsi affogate nel debiti, decimate di popolazione, abbandonata l'agricoltura, dismesse le manifatture (9); nel 4668 il senato, mostrando che ormai si era a mancar del puro pane (10), propose la riduzione dei censi e mutui al 3 e al 2 1/2 per cento, cioè il fallimento.

Così la cattiva reggenza guastava i migliori ordini indigeni...
questi fatti, che avreble pottui esporre Gabriele Verri, a cli ii vedesse al modo odierno mostrano insomma che vi aveva un re non assoluto, una nobilità con favori o privilegi, un popolo senza diritti. Ma in d'allora alcuno avreble potuto donandare, come

(8) Per esemplo, un cavallo di tassa dividevasi in quarantotto pradi ciascuno; ed equivaleva nel principato di Pavia a staja 9 1,3 di saie dei ducato; a staja 40 1,5 nel contado di Cremona, a staja 42 2,5 nel iodigiano, e così via.

(9) Qurad debiti e careixi possono vedersi nel liberato del Carl sul Camiencio. Potrenno aggiugarvi letime nolatied il terre misori. Moza sue el 6531 emitava 2000 abitanti; aveva il debito di L. 359/299. 40 : nessun traffico: una perties di terra rendere L. 3 all'isuno, e pagava d'impositione L. 4, 5; una cesa appiglionata a L. 45, pagava L. 66. Lecco assertiva aveve in renl'anni pagato più di sendi 300 mila d'oro, onde aveva il debito di L. 100,000; pagava ogar anno L. 39 mila più dei risvo; e un terzo dei Lerritorio resiava involto. Sarenno aveva 1900 abitanti, dil cui soli 350 atti al iavori di campunga, e il debito di L. 70,1971. (0.

(10) Jam in eo sumus ut alimenta, quæ incluctabili jure sibi vindicat nutura, colonis deficiant. mai, fra tanta miseria pubblica, v avesse ricchissimi privati, e la città conservasse tanto splendore, mostrasse fabbriche, lauta nobiltà, lusso dispendioso?

Riéchezza non è già la quantità di capitali, ma ll maggior riparto di questi, e il loro impiego utile. Ora, perchè la società, quando è guidata da pochi, viene disposta a utilità di pochi, continua cura si voise a favorir la città a scapito del contado; e nella città stessibume e sempre più poche famiglie. Le quali, Coll'autorità distribuita loro dalla costituzione comunale e coll'arbitrio lasciato ai pubblici e agli esattori, si sottnevano ai pagannenti; obbligavano a contratti leonini; molestavano con litigi, ove dadrenze affidavano a soperchiare i poveri e plebei. Questi dunque e le piccole comunità impoverivano, mentre s'impinguavano gli amministratori, i ragionieri, i legulej. Nelle guerre chi approvigionava gli eserciti ? ai Comuni gravati di debiti chi prestava capitali a usura \*chi comprava regale e feudi quando la Camera fosse in histogno.

Nel 1938 eras istitutio il Banco di Sant'Ambrogio. Oltre che un annuo interesse allettava a concentrarvi tutto il danaro circolante, si comminarono scudi cento di multa a chi non ne onorasse le cedole; al governo spaguuolo garlando l'aver sotto mano quest'erario sempre provisto. Il Banco assorbi a poco a poco le regalie del pane, del vino, della carno, della macina, della legna, de' polli, d'altre vittovaglie. La città, sovvenuta da esso, istituiva altre regalie, e gliele dava in isconto; pure se ne riscavaa l'amministrazione atteso che il capo della città presiedeva alta congregazione del Banco.

La città e i nobili costituirono dunque una specie di dominio sopra il popolo, che consideravasi suddito a questi, anziche al sovrano; e mostrardosi suoi protettori e facendosi organi de suoi lamenti, alienavano gli animi dal sovrano, e avrebber potuto condur facilmente una rivoltuzione (41), se non avessero truvato a sè profittevole quello stato di cose, che rimpianero quando rovinò.

Il dire che un governo a bella posta faccia star male un pasce è politica da caffe; chè troppo van connessi il bene dei governanti e quello de' governati. Viene il disordine da ignoranza del meglio; donde l'obbl'go agli uni di chiedre, agli altri di somministrare que' lumi, che conducano all' tille comune.

Così si strascinò la Lombardia fin al principio del secolo XVIII;

(11) It Carli, nel citato manoscritto, se ne sgomenta.

In Pasier.

quando, passata agli Austriaci Tedeschi, cessò di decadere, sebben tardasse ancora a rialzarsi. La guerra di successione versando molto danaro nel paese, scarseggiante di numerario, agevolò le transazioni (12). Il principe Engenio, luogotenente generale, tagliò il nodo gordiano di quegli aggravi, riducendoli tutti in un solo, detto la Diaria, sicché lo Stato pagasse L. 22,000 il giorno. Questa semplificazione rendeva più certo l'incasso al militare, ch'era pur sempre lo scopo supremo; ma nel riparto sopravviveano tutti gli abusi, Ripensossi dunque seriamente al catasto generale, istituendo una giunta uel 4718; ed è uno dei più utili studi per gli economisti quell'operazione, della quale se avessero fatto lor pro gli stranieri, non ci sarebbe toccato teste udire da un ministro che la Francia nel suo censimento aveva già speso 300 milioni, e il meglio che potesse era il tornar da capo. A noi che abbiam sottocchio quest'onerazione, la quale da cent'anni, fra tante vicende di tempi e di cose, dura inalterata nell'originale evidenza e nella pienezza della sua utilità, basti rammemorare la sua connessione col sistema dei comuni. L'amministrazione de quali restò afildata a una deputazione, scelta ne' convocati dove ha voce attiva chiunque possiede, per quanto poco; il che, attesa la suddivisione delle proprietà, molto avvicina al suffragio universale.

Dichirarto inalterabile l'estimo, ograupo-restó incoraggiato a migliorare il proprio fondo, e diminuirono i terreni incolti. Tassato ciascuno a ragione del valore, e nel comune dóvo realmente esisteresta tolta ogni differenza da nobile a plebeo, da citalatino foreseben presto da ecclesiastico a secolare. Il privato può ad ogni ora facilimente verificare il proprio pussesso e l'esatta proporzione del carico applicatori; lo Satto riscuole i tributi nel modo più piano.

(12) La sola Francia, al dir del Muratori, speso di qua dell' Alpi settanta milioni di inigi.

Net 1706 in congregatione di Stato espose ai principe Engratio le triste conditioni del passe e la storia della gazza) e di consequente abilitamica del terreni e delle manifatture, pii numenti di galettie, l'i-citinzione di nuove, itelie quali ben quattoribie farano introdotte dal 1620 ai 1500. Còi chi è note obe per chi ereccie de pii Spapanoi pratsavero bi il nostro ore, vi è dettio che il sovrano, compatendo alle espo-testi miserie, mando spresso qui presso mai prosonane; a essensata miliosi di perze di Spapana da 1.5 specifi dal 1610 ai 1651; pio nel 1638 Cario Il fissò dall'erario spaganolo trentum mille scuil ai mese per assistibi dello Stato.

meno dispendioso e più sicuro, ritenendo unico debitore il fondo stesso.

Scemale le spese d'esazione, si pote diminuire l'imposta, e mentre lo Stato pagava un anno per l'altro 11 milioni e mezzo, nel 67 il tributo non eccedette le L. 8.417.873 (13).

Restava a regolare-le imposte indirette. Fin dal 1538 si cominciò dare in appalo il dazio della merconazio e pubella grossa di Cremona; ma il primo che si conosca con certezza fu nel 1532 a Giovan Angelo Legnano, in L. 290,000; dedotte L. 6000 per gii davantaggi (43. M 1788 fu deliberato per L. 4558,267 in testa di

## (13) II- Carli fin d'allora esclamava:

a Se al confronto delle deplorabili miserie alle quali lo Stato di Mitano fu sationesto fino al principio di questo secolo, cagionalo non tanto dal flacelli della peste a della guerra, quanto dalla non retta amministrazione degli affari de' pubblici, dagli arbitri e dalla altrettanto ineguale che ingiasta distribuzione ed esazione de' caricial, poniamo le circostanze de' tempi presenti, ne' quali un tribunale, tutore delle comunità e della perequazione de' carichi, toglie onningmente il modo di fomentare gli alusi e gli arbitri dell'nomo: che per conseguenza li possessore sa quanto deve pagare di tributo al prineine, e la razione per cui deve nazare, sieuro di non essere d'inferior condizione d'ogni altro : else il nopolo, non niù sottoposto all'arbitrio degli incsorabili amministratori, invece di venti, venticinque scudi per testa, contrihulsce ora solianto lire sette all'anno; e queste solamente in que' luoghi ove le comunità soffrono aucora il peso dei delati, e non godono sufficientemente de' beni comunali, mentre nelle altre che hanno minori debiti o ne sono totalmente libere, e-che la aggiunta dotate sono di beni e di fondi, il tribulo del popolo va In. proporzione diminuendo sinchè è interamente levato; che le manifatture e il commercio sono, a differenza d'ogni altro paese d'Europo, privilegiati, premiati, proteiti: che il nuovo sistema delle ferme generull ha facilitata e liberata la circolazione interna delle provincie, l'ascita delle nazionali manifatture e i transiti di generi forestleri : che in-una tranquilla e sieura nuce l'agricoltura s' è-anduta sino al mussimo grado aumentando: elie i prodotti della terra sono accresciuti il doppio di prezzo a vantaggio de' possessori : che finalmente la popolazione dello Stato s' è annientata più del terzo, sembrerà impossibile potersi ritrovare elil, disapprovando la vegtiante situazione delle cose, abbia evore di vantare la felialtà ile' tempi passati n. Nel manoseritto-citato, capo IV: e vedasi la nostra appendice.

(14) Mictendosi all'Incanto, preferaziona gri accuntaggi, oli era una spece di remunezza one gli appellatori stessi per l'amenzio che oveno fatto al. Pererio; poi ne'capitoli preparatori si acchisidermo alcune partite, dette actras incantino, the l'impressio dovere pagare di più del fillo. Sa gli appalii impingaziono le famiglie Calderiura, Crivelli, Mollanet ed altre. I conti Abari averano il dato de' riuli forsaletti; i Litta l'appello del porti, per.

Birtolomeo Luone; poi nel 30 il generale Pallavicino, ministro pinnipol-miario, raccolse in uno tutte le imposizioni indirette, e le
afittà ad una compagnia, composta di Francesco Antonio Bettinelli, Giuseppe Pezzoli, Antonio Greppi, Giacomo Mellerio, Rocco Rotiguil. Al prezzo preletto si aggiunsero estantemila forini perregalie del sale, tabacco e meranzie (33); oltre anticipare due milioni di florini, che si compenserobbero sui frutti ne' primisei anni;
l'imperatore si riservava il 10 per cento sug'i utili pel privatoborsillo; riserva totta poi nel rimovare l'appatto dopo i sei anni,
quando fra nenhe aboiti oi il dazo di motti generale.

Il Caril ammira il sistema delle ferme perchè racoeglieva in una le amministrazioni delle varie regalie, e dava la possibilità di sorvegliarle direttamente; molti dazi furono aboliti o alleviati; si pubblicò una tarifia che considerava il puese come uno Stato solo, essando i particolari dazi interni ; poi gli appalli rincarivano, a mentre nel 31 produssero L. \$,345,453, nel 63 rendevano L. \$,720,557; o in ventisci anni vanteggiarono i Perario di L. 8,029,908. Espuraco bitunti guadagni fecero gli appaltatori, i quali, per assicurare la rendita allo Stato, pretesero l' uso della forza; sicchè non era anigeria che non potesse commettersi per trovare il frodo o per ca-sigarlo, aprendo il campo alle denuzice e a vendette private. Eco perchè quella ferma rimase in esserazione: e contro di essa bevaronsi molte voci, e potente quella di Pietro Verri. Maria Teresa, invikiando i lauti guadagni de' fermieri, pensò con quelli-matener qui un arcidura, onde volle dapprima avervi parte (16): siline

(15) la gabelia dei sale fa data in appatio in prima volta a Gircomo Grimaldi genovere en 1537; quella dei tabateo il 1619 per la 12,33-6. Gi appattatori undavano sempre atmentando il prezzo di quest' ollino, Indele inci 17.56 i nostri stabilirono asteorari dal itrarus. I porti che amor ne prenviciono cruno scopo a motte celle; un gran marchio di seatole di legao in arso in pabblico, e, quelle d'argento si manderono in dono alla tomba di san Carlo: versi e prose si serissero e stamperono contro l'aso del labarco; gli appatitatori feero arreiari qualenno, e con cito resero più peritinael le volontis. Gli appatitatori dovreltero dunque fare convessioni, e dispensarono tabacco squisilo, dal quale li Milanea lassidenosa il calitare. Si revivi la totta quando Maria Teresa mando foori un cilitto di ben ventotta paragendi a protegere la regulia dei labocco e aggravara la pundione de contrabbandi fino a cassigare il padre pel figlio, il portune pel servo, cultora si abbandono il talaseco cua la risolatezza che fa forza abolteri il sistema degli appatit,

(16) Allora furono rappresentanti dell'interesse degli appultatori D. Antonio

nel 1770 la aboli del tutto, anche di queste imposizioni traendo l'amministrazione al governo.

Di tanti provedimenti chi guardi l'intenzione o, come si dice, lo spirito, troverà che il governo dirizzava la mira a trarre in in sè tutta l'autorità, sparpagliata fra i corpl; nel che conveniva pure l'opinione degli scrittori e talvolta anche de pubblici nostri, per quegli abbandoni di libertà che sono si consueti (17). Vero è che all'uopo il governo valevasi di persone forestiere al paese. quali erano il Pallavicino e il Cristiani genovesi, il Carli istrioto, il Neri toscano, il Pecis trentino; ma anche i nostri spregiudicati, e segnatamente il Verri, moveano guerra ai corpi provinciali, come impacci alla libera azione del governo; e non è male che non dicessero del senato e della cameretta. Se esso e gli altri apostoli dell'indipendenza del principe avessero ragione, nol cerchiamo; solo noteremo quanto differisse il liberalismo d'allora da quello d'oggi, che cerca istituire contrappesi all'autorità sovrana; contrappesi di scarsissima efficacia, perché non fondati che su carte, mentre gli antichi erano sui costumi e consolidati dal tempo.

La vera riparatrice del paese fu la lunga pace, succedata a due secoli d'uno stato di guerra, che suol nuocere più che la guerra guerreggiata. Diminuito il bisogno di spese e d'imposizioni, crebbe la comune agiatezza, la quale vantaggia sempre alla democrazia consistente nel dritto di ottenere tutti perfetta sicurezza personale e reale, e nel dovere di contribuir tutti a mantenerla in proporzione del proprio interesse; parità insomma di diritti, e tendenza comune all'azione unita.

I re coll'integrare la propria autorità crebbero la sicurezza del popolo e l'eguagitanza delte ctassi; faceano gl'interessi delta libertà, mentre pareano mozzarla; e il sopprimere i resti della fendalità, abolire i privilegi de'nobili, mobilitzar la proprietà fondiaria, parreggiare le eredità, mettere scuole, agevolar le comunicazioni,

Greppi e D. Pietro Venial; e di quello del reglo il Verri, pel fitto netto il tre [1,815,24] e tri mercazzia, e di A. 78,765,25 per tutte insieme le regatie.

(17) G. Rovelli, fa cui Storia di Camo nessumo legge, e lo meriterebbe ben più che altre storie civili e storie filmofiche, s'a recorge lentastimo che ni i dominante genio dei regolamenti e dette riforme dalla parte de principi accordinate genio dei regolamenti e dette riforme dalla parte de principi accordinate genio dei regolamenti e dette riforme dalla parte de principi accordinate per la composita del proprio control del control del proprio control per la composita del proprio cortare. I resmite la quintapina al governo preche delegasse lui,

aileggerire gl'interessi era vero liberalismo. Ecco perché i megliopensanti favorivano alla monarchia, si volgevano al càpo per rammentargli il suo dovere, anarchè al popolo per vantargli i suo diritti; governati e governanti se la dicevano benevolmente, perchè questi aveano l'arte, divenuta pol si rara, di far poco, mostrarsi poco, e lasciar a quelli la nobile compiacenza di faticare pel proprio basse.

La Lombardia Austriaca, come allora si diceva, paese di 1,300,000 abitanti, era l'unico d'Italia sottoposto a stranieri; ma conservaya il titolo di ducato, regolavasi come uno Stato distinto, il cui governo comunicava immediatamente col consiglio d'Italia stabilito a Vienna; e per bisogni straordinari o per solennità spediva ambasciatori alla corte o al papa, a guisa di potenza indipendente. Il nome del principe appariva sulle monete e in testa agli editti, che ben rari giungevano; tutto il resto facevano il nostro senato, la nostra congregazione di Stato, la nostra provisione, le nostre curie. È ben vero che i nostri a vicenda s'abbandonavano a una cascaggine a cui dicono che l'aria ci predisponga; pure non ho mai inteso che il far niente si volesse imbellettare con apparenza di eroismo, e il Parini e il Verri ed altri rinfacciavano il consumare il tempo in far nulla o dei nulla; il guardare sempre al passato per ribramarlo, non per farsene scuola all'avvenire. Il nopolo accettava i benefizi dai re, senza discutere se gli venissero di diritto; in modo che nè resistenza vi era nè servilità,

Maria Teresa, al cui regno coincide la riforma amministrativa, della Louhardia, henché in quarant'anni d'impero non la visitasse tampoco (18), ottenne qui una tradizionale riconoscenza. È però esgerazione cortigianesca il dire che allora fu creata in Lombardia l'amministrazione. Il creare è rivoluzione e dura quanto

(18) Yi venne come arridachessa nel 1739, et essendo-i orilanto di inon re spec, il palazzo di corte si adobbi con mobili delle primarie case Le siame però farono in gran pena perche la foggia di corte esigrea il Hantó, mentre esso portivamo l'Adricare; ma in revarono mobilo di rispaminare cità con de terzi del drappo. Essendo il giorno della santa ercce, il santo citodo da doi più radicchessa da portare dalla movola fin d'altare del coinno.

Relazione della venuta e dimora in Nilano delle AA.RR. dello serenizzima Moria Teresa.... e del serenizzimo Froncesco II.... nel mese di moggio 1739, ecc. da D. Carlo Celiborio maestro delle cerimonie, ecc. Nilano, Malateria. una rivoluzione, e il mostrarono fra breve i congegni applauditi di Giuseppe II. L'umiltà sapiente accetta il passato, lo coordina, lo vivifica, v' innesta germi nuovi che lo migliorano, non lo snatura.

Già ne cadde di citare alcuni ordinamenti di quel tempo, assundamente rigorosi. Credendo la ricchezza consistesse nel dauaro, si adoprava ogni cura di tenerlo in paese, e al tempo stesso viciavasi o inisuravasi l'asportazione di ciò che potea procacciarne, come il frumento, i comestibili, i bozzoji, la cenere. Erano regalia, oltre il sale e il talacco, gli stracci, le carte da giuoco, l'indaco, gli strati funebri, la neve e il gibiaccio. Le arti rimanevano inceppate nelle maestranze e nelle finfaite loro suddivisioni di bogietare, pelatare, confettori, cribbiari, guantari, catzolari, ciabattini, sellori, e vi discorrete. Ancora concedensi alcune terre in feudo, e fin nel 75 i Crivelli ebbero le quattro valli, la Valtravaglia e Luvino. Al governatori (19) rimaneva sempre esorbitante poteuza, come capitani genetali, finche non venne un arcidica. Maria Tersa, che, estendendo

(19) Questi furono il principo Engenio il Sivaja; il conte Lulgi di Vandume; Massimiano Cardo di Livenziate (1717) che fibbrirò un teraro; il conte Girolamo di Collorcolo (1719), sotto cui à posero le sharre ul mariglio; il conte Dann marescialto (1725); il copitano conte Oto Ferdiuando Trans (1736); il principe di Lobicovita (1735); il conte Dan Lace Pallavicino (1735). Cadato lui indisgrazio, governò Ferdinando Bonaventuro di Horracti (1747), luono unoro, meniro delle novita; la cui donna d'unore allego introdusse l'undra le dance u avasilo anelle in città, e il girar le maschere nel palebetti. Torno pol il Palla-cicio (1749), futto aneles sopranterolette generale delle finuore civili e militari e del censimento con piena autorità, in modo che da lul Imuncialatamente discondescor le cumere di Milono e di Manoro.

Al governatore Coloredo fa segertario di gabinetto Giusoppe Bial friultaro, similabisiano principalmente d'errultione ecclesiatica e patria, astica i prose e poesie, e in rebazione ecoi più vutenti di quel tempo. A Milano fu incarietato della corrispondenza più asserta; nell'ineutado del palazzo duesiuni 1723 riusci a salvar le seriture dellu Gunetleria di Stato e diguerra:
e per uso dell'imperatore setes unua Relazione del silenca politico, econome o e militare dello Stato di Milano n; rese importanti servigi a cais al'Anssria e qui e a Torino cotal acret di Roma nelle quistoni un comanectioni,
l'investitura di Napoli, sull'inquisizione ece. Nario il Coloredo, l'imperatore il
papa a conocciore al preti ungli Stati austriaci, come già facesa il nestatogna
il recia rise montic, lo idode c'il merchi di mas retittira per pressanore il
papa a conocciore al preti ungli Stati austriaci, come già facesa il nestatogna
in di recia rise messe and giorno de dimorti. Il resto di sua vita resuamo inegli
studi, o ilicuata l'arcipretura di Gemona, ch' è la più lucrago della dioresi
d'Aquitaja.

le sue viste su tutta Italia, avea un figlio granduca di Toscana, tre figlinole sui troni di Parma, di Napoli, di Sardegna; sapendo che Perdinando de Este, ultimo duca di Modena, avrebbe preferito il soggiorno di Milano, gli offri il Itiolo di serenissimo amministratoros un figlia Maria Beatrice, la quale così portava in casa d'Austria i ducati di Modena, Massa e Carran, Mirandola. Egli gradi (1751), laciando per ogni autorità a Beltrame Cristiani, uomo sprezzatore delle esteriorità e degli uomini, halbuziente, disadatto, sudicio di talacco, ma che dall'oscurità laztosi per somma esperienza degli affari, col menar a buon fine questo di Modena avea guadagnato la imperatrice per modo che lo elesse gran cancelliere, poi ministro plenipotente della Lombardia, e gli lasckava pension firme in banco.

Alla morte dell'ultimo estense, Fernlinando d'Austria fu posto governatore di queste provincie, e vi menò Maria Beatrice (30); buone persone entrambi, egli dilettante del ben mangiare, ella cortese e benefica, tanto che oggi ancora se ne sente. Col titolo di plenipolenziario, presiedeva al governo il conte di Firmian tirolese, che col convitare i letterati, con una ricchissima biblioteca (31), con

(20) Increasione della venuita dell'arcidiura, le città e provincio offirenco il dono di centoniali arcelitali. La imperatrice lo aggandi, e a perché si reado memorabile per il tempo avvaire una gara al bella fra il sovrano e i popoli al ula soggetti in, soboli in tassa detta in mozza per cuoli. Grida 28 piagno 1778. In occasione poi delle nozar, in etità di Milano sperse la via di Santa Indexanda, dicci della al recenso fancializi e antanzo al Reperpor di Meinstaico, musica del Pergalesi, e Asenzio in Atho del Parini, musica del giorna Nozart; e la Balla del Nenghila fece una mancherasi, desvrita de seo Partici.

(21) Bibliotheca firmiana, Milano 1793. Son circa 40,000 volumi, e il catalogo è diviso in dieci parti; una conflene i libri Inglesi, una le medaglie, una i manoscritti, una le stampe.

Eagers II Verri un'illipendres quest'uomo come un ignorante d'inctissima superbai; un sesperanche M. Villemain uel farue II ristoureatore delle Lon-lurdla e l'unium de mostri filosofi (Conra de Utilevature fenneses, leçon XIV et XXIII. L'uneatina seconte et galevarus, quis prima à Minto nout not avoireit un de conte de Firmian, non cra che una brigata d'uniuel, i quali ventrou en concressionie in casa Verri, non necedenda, e, la los merce, non protestion.

Una vita del Firmian fin stesa dal irolese Mazzetti, che nvendo schinis i di richisi nostri, avea tratto importantissimi documenti per lliustrare la trasformuzione che allora avvenue della Lombardia. Mori seura sismparia, e la lasciò alla bibbioteca di Trento; e il mio amico Tomaso Gor, hen noto al-Tutta per l'avoci cruttili, e de cui si avea presso una storia di Trento, graud' arte nel dissimular la propria mediocrità, prese posto fra gii uomini illustri. Egii e il suo successore Wilzeck (1782) doveano lasciar ligurare l'arciduca; ma reciprocamente a Vienna noni si prendes decisione se non a loro proposta (22). Kaunitz, l'accordi ministro di Maria Teresa, sebbene cercasse concentrare i poteri, non intaccava però i corpi privilegiati; i collegi de giureconsulti conservò, lodandoli come stimolo della nobile gioventu a studiar le leggi per vantaggio della patria e dello Stato; quand'esso proponeva st alleggerissero le tarifie sui panni di Germania, trovava opposizione nel senato; opposizione irragionevole, ma che attesta un'esistenza indipendente; e ne'suoi dispocti andava ceortando i nostri a dispagnodizzarsi, a far aluneno sperimento de' miglioramenti che suggeriva.

Fra ciò fu introdotta grand'economia negl'impieghi e ne'soldi, talchè non costavano più di L. 687,500 all'anno: si abolirono molti

a mia preghiera esaminò quel manoscritto e me ne informò. Porta il titolo di Vita e reggimento del conte Carlo di Firmian, con notizie storiche di quell'enoca, Libri VII, di ANTONIO MAZZETTI. Si compone di tre volumi, di 438, 268 e 376 pagine piccole, Detto nel primo libro della famiglia e dei primi casi del Firmian, espone nel secondo l'infelice stato in cui trovò la Lomhardia, e le operazioni di esso nell'aniministrazione civile, nei ceuso, nel lisco, ne' confini, nel redimer le reguite, riordinare le finanze, incoraggiare il commercio. Torca pol delle cose ecclesiastiche, delle superstizioni, dell' inquisizione. Il terzo libro versa p'ù diffusamente sulla coltura intellettuale, e come fu promossa dalla Corte colle necademie, la biblioteca, la specola, l' università, la protezione al letterati; e v'ina buona parte il nostro Parini. I libri IV e V pariano degli atti del Firmian, dopo venuto qui l'areiduca Ferdinando: l'annessione del mantovano, l'abolizione di corporazioni monastiche e delle maesiranze; i continuati incrementi degli studi; la società patriotica; le pubbliche costruzioni; il collegio ungarico germanico, trasferito da Giusenne II a Pavia. Gli nitimi libri concernono il carattere e gli avvenimenti particolari dei Firmian : e confutano specialmente quei che contro di ini e del governo austriaco è detto dal Verri negli Scritti inediti e dai Custodi nella continuazione della storia di Milano; si termina coll'enumerar i meriti dell'Austria verso la Lombardia.

La forma è negletta, benchè sapplasi ch'esil la fece religere da uno di qua; ma la materia poirebbe sempre essere importante alla storia amministrativa dei Milanese, guardata, è vero, do un punto d'aspetto affatto governativa, attribuendo a impuisi superiori lo sviluppo spoutanco e i fruiti indigeni.

(22) Lo Sperges serivera o Gio. Antonio Beretta da Vienna: Nihil heic decernitur ab Augusta, nisi illorum, qui Mediolani res moderaniur, consilia et opera.

aggrayi e sharre e catene: fu permessa la libera circolazione interna dei grani (1776, 40 febbrajo): furono impediti i giucchi zarosi, i prati irrigatoj dentro e le risajo vicino della città; si sistituì una camera di commercio, un monte per le sele (1781): in un archivio si raccoisero gli atti notarili, ordinando fossero in Italiano (1775): una camera dei conti esaminava le pubbliche spese.

Governando Daun, erasi proposto di raccogliere i molti pilocebi in uno stabilimento, di cui il conte Trotti idele il piano; e per averne i fondi si chiederelibe dalla santa sede una delle pingui laulie del paese. Poi verso il 1750 il senatore Verri avea proposto una casa di correzione, affinchè le carecri servissero a migliorare, non a pervertire. Più tardi un pensiero e l'altro ebbe offetto, impediendos il questuare coll'appire i ricoverti di San Vincenzo, del Lazzaretto e d'Abbiategrasso; e nella casa di Correzione almeno con onne e colla separazione cellulare mostravasi conossere che il diritto di punire comincia solo dopo essuriti i mezzi di correggere e prevenire.

In un supremo consiglio d'economia (1756), dappoi magistratocamerale, presieduto da Gian Rimaldo Carli e da Pietro Verri, st discussero e risolsero chiaramente le quistioni, che oggi rinascono, sul corso abusivo, sulla moneta legale, sull'aggio. E venne à stabilissi una nuova moneta mazionate (1777), che riusci belia e nitida. Perdoniamo ai tempi se, nel desiderio d'unità, erast fin minacciata la galera a chi ne portasseo a doprasse altra (33); ma ricordiamo

(25) Per l'editto 23 ottobre 1778, chi introduce monete forestiere erose, se siano meno d'un marco le abbie confiscate; da a lu marchi, un mese di carcere; se al più, 6 med di carcere, e unche peggio ad arbitrio del senulo, e fin al pubblico travanto secondo la qualità e le circostanze dei casi.

Lo sender monete probible în qualunque somma e quantită unche pleculoportavo 6 med di carcere, du potenței seiendere fin al Invorți pabbileți e în questi casi si procede per via d'înquistalone, e con le prove privilegiale che si a mametiono pel delitil plă gravi. Alteritatulo a elit în ericangă dopo partii i termini; si escasiscuno le stease îndugini ecome pel sale e Induceo; î dedutori ortegano în someta conificatu.

Forse se ne capi l'assurdità, onde i termini furono sempre prorogati.

Di quella moneta farono latatui cinquecentodue milioni fin al 1807 quando si ecsso d'impelmerne. I ducati di Maria Tervea essendo molto cercali in Levante, si ottenne che qui potessero farne battere auche i particolari, e ia recca assal lavorò di Itali commissioni fin poco fa, quando, volendo essa atteuersi a micado vecchi, non pode sostenere la concorreuza.

che il Beccaria proponeva di introdurvi la divisione decimale, beu prima che in Francia; e si trattò di adottare per tutt' Italia un unico segno rappresentativo del valore; passo rilevantissimo a formar una nazione.

Fu istitutio Il Monte pubblico (1755) per ricuperare le regalie e dazi venduti, assorbendo i banchi di S. Teresa e S. Carlo; e pel frutti annui assegnandogli L. 91,880 imperiali, cui più tardi (1798) si aggregò con distinta amministrazione il Banco di S. Ambrogio, che aveva un epitale di 33 milioni al 2 per cento.

Mentre, con dissiguaçilanza incompatibile, le strade erano conservate dai comuni, e în citit dai frontisti; dal 1777 all' 85 s'introdusse ii piano stradele, riparlendo sull'estimo la spesa, fossero strade provinciali, regie, o comunali. Anche il commercio e l'industria ripigliavano fiato, come che il Verri e gil altri economisti depkrimo che tanto candidae nadasse all'estero per comperar manifatturie (24).

(24) Due sole fabbricie di panno lavoranno la città vezio il 4780; di centoriquanta meconti di este policipanta meconti di este policipanti centa fabbricatori e ma fabbricatori e ma fabbricatori e ma fabbricatori e ma fabbricatori e stata storia del commercio dello Stato di Milono. Suli fine del secolo, sorrente il governo interrempia. Di rovore lavore i avero al braccianti, ma questi artificiali favori non danno che frutif di fait.

In un manoscritto del marchese Carpano, presentato a Vienna. il 1754, son contati in Milano ceneinquanta mercanti di seta e d'oro, dicel di panno (fra lullo il resto dei ducato eruno due fabbriche di punno e trenta di seta, mentre nei 1595 la sola Milano possedeva 312 delle prime, 509 delle seconde; 15 cappellal, 420 orefiel, 200 mercanti di tela, 50 di droghe, 62 di mercerie, 9 di guanti, 8 di pelliccie, 12 hotteghe di ferramenta, 18 di latta, 6 mercanti di specebi. 30 ramai, 32 fubbriche di calze da seta, 75 di sellai, 170 di calzolal, 34 di cartolaj, 33 di salumieri, 9 di materassaj, 18 di oriuoluj, ere. Esso pretende che, per le materie prime di tutti questi, per bovi, cavalit, vini forestieri, bolie e dispense di Roma, frutti d'abbazic godute fuor di naese (questi soli vuluta a tre milioni), e sale, labacco, cassa militare, ecc. uscisse dalio Stuto per quarunta milioni, e per gruni, setu, formaggi, lino, pelli verdi, ne entrassero eliquantu. Non sono che presunzioni. Per un esempio, esso non fa che di nove milioni l'asportazione della seta: ma Gabriele Verri nel 1750 dice, che nel ducato si notificavano libbre 2,300,000 di bozzoli, cló ch'è sempre di sotto dei vero, e i cunti camerali del 1778 danno aimeno dodici milioni lu seta asportata; altrettanta ne vulutu il Carli nel 4781, che ne aggiunge sei o sette in formaggi, qualtro o ciuque in grani ed aitrettanto in fino.

Nel 1764 Pietro Verri e ii Meraviglia, d'ordine del governo e secondo le

Allora in questa piccola nazione sorse una schiera d'uomini, qual potrebbe onorare una grande, Comprendendo quanto sia biello il trovarsi con pochi innanzi ai contemporanei, alcuniaveano spinto il guardo fuor dei confini d'Italia; e avvisato come, durante il torpore di questa, attri l'avessero sopravanazia; onde diressero l'industria, il raziocinio, il sapere a rimetteria al livello delle antiche e spesso ingrate discepole.

faise idee economielle d'allora, fecero un bilancio del commercio milanese, nel quale risultò

Onde si era in iscapito ogni anno di . . L. 1,643,453

Il Barcili, cien con lu ingiurle bastanti per bertregiare questo conto e il potificezza, il sacciettico cien fore, gli fi dire che lo sequito è di deltraliticata il nano, lo non potetti procurrenti l'editaine originate di quel canto reso, hend enonce un litinacio dello Stato di Miano, ove si confiara quel del 1761, in cai è dato in fatti un ammanero di lire 9,751/093; libretto il molto accorgiancato supra questi dati statistici, inno arbitrarj. Nell'attività faternuo la sette e sono l'avori per L. 10,868,944

" gruni . . . . " 2,321,373

lino e suoi lavori, . # \$50,557

Da questi presi medesimi, nggiuntovi la Valtellina, il bergamasco, il bresciano, il cremasco, nel 1814

Lire Italiane 51,348,968

Riducendo lo Stato all'antica proporzione, sarebbero da trenta milioni.

Net 1790 han calcolato a Milano le seguenti manifatture:

| prable con ou   | , arper  | πυ,  | SC | ш; | tetar | 623 | tavoranti | 1283 |
|-----------------|----------|------|----|----|-------|-----|-----------|------|
| Vell e garze d  | i seta . |      |    |    | 13    | 433 | 19        | 67 ± |
| Calze di seta e | cascai   | ne   |    |    | 11    | 217 | 19        | 258  |
| Galloni e simi  | li lavor | int  |    |    | 11    | 82  | - 11      | 91   |
| Hanifatture di  | iana     |      |    |    | 11    | 31  | 12        | 108  |
| *               | lino e   | cole | ne |    | 11    | 372 | w         | 487  |
|                 |          |      |    |    |       |     |           |      |

teing 1820 lavoranti 2901

Quando la De Boccage attraversava l'Italia coi trionfi che non difficilmente si prodigano qui ai forestieri (25), la società milanese le fu intorno cón ogni gentilezza; e ai circoli del governatore Firmian, il Verri o ll Beccaria avran potuto mostrarle molti nostri valenti; e dirle: • Questi è Giuseppe Imbonati, il mecenate de' nostri poeti; questlil Tanzi, erudito modesto, piacevol compagnone e lustro de' Trasformati; questi il gesuita or abbate Saverio Quadrio. a cui il marchese Trivulzio e il conte Pallavicini providero i mezzi di finire e stampare la Storia e ragion d'ogni poesia. Sono con esso Il poeta Salandri, e il grammatico Soresi, e il padre Soave, cittadini nostri adottivi, come il consultore Pecis che illustra le guerre di Cesare, e coopera alle strade e ai canali. Ecco il Guttierez, ecco il buon Balestreri, ecco l'erudito Giulini, ecco Teodoro Villa che scrive la storia dell'università di Pavia. Vedete il barnabita Giovenale Sacchi, sommo maestro delle teorie del canto e insieme bellissimo scrittore. Vedete Guido Ferrari gesuita, da venti anni professore

(25) Madama di Boccoge fu mua delle donne più giorificate al suo tempo . e visse novantadae anni (1710-1802), i saoi poemi dei Paradiso perduto, della Morte d' Abele, della Colombiade nessan più il legge, ma allora le attirarono applausi universali e i diplomi di tutte le accademie. Convien notare cli era bellissima, e i savi ammiratori la dicevano Forma Venus, arte Minerra. La sola cosa che parrebbe importante ai nostro tema son le lettere in cul racconta i suoi viaggi; e Voltaire le preferiva a quelle della Montagu; ma sciaguratamente essa le riempie di aneddoti, arguzie e delle innumerevoll onorificenze ricevate, tai vanità credendo permessa in lettere confidenziali. Del resto confessava: Credo l'incenso sia una sostanza nalutifera: vengo nutrita di esso, e me ne trovo a meraviglia. Benedetto XIV la accolse festevolmente, e vedendo il severo e ottagenario cardinai. Passionel accompagnaria a-sidaamente, disse: Et homo factus est, La giovane duchessa d'Arce degli Orsini, poetessa, cantò la ospite, la quale di ricambio, ammirandone la beliezza e i talenti, le disse: Vol siete la Dea di Roma. Ma la bella Italiana rispose: I Romani hanno preso sempre i loro Dei dogli stranicri; e la De Boccage restò senza soper replicare.

Vollaire, cine a Pernay le avera messo una corona d'alloro, dicendo s'ura i solo ornamento che mancosse alla bella sua acconciatura, le prediceva, in un vigitello litiliano, che sarebbe coronata in Campitoglio dalle moni del bono Benedelto; e la costava a tornar per la via di Ginevra e trionfare tra gil ercelle dopo ricevetto l'alloro dal santi estolici.

I nostri Nilanesi volicro usarie una galanteria men usuale, col tradarre fra molti la sua *Colombiade*; e il Parini verseggiò anch'esso il canto IX col padre Na'noni (Marelli, 1771); povero lavoro. Bernardino Çerrario, che col padre Carlo Castelli perfezionarono il naviglio grande e compirono que della Martesana; i gesuiti Gianantonio Lechi, autore del più compiuto trattato d'idrostatica, Francesco Gianella, collaboratore del sommo Lagrangia e un de' primi aggregata ill'accademia di Torino, or qui professore di fisica e matematica; e i valenti nostri predicatori Matteo Brumano (29), Geminiano da S. Massueto e Anton Maria del Borchetto .

Con questi ultimi poteano accompagnarsi il gesuita De Carli prevosto di San Giorgio, che lasciò un corso di vangeti popolari, campo dove poi valse tanto anche il Branca, mentre il De Vecchi e il Quadrupani d'Induno, e il Valdani barnabiti scotevano le coscienze negli esercizi e nelle soissioni.

La Società Palatina metteva a stampa opere di molto costo, o nominatamente gl'insigni lavori sulla sioria d'Italia del Muratori e del Sigonio, la mediocre Bibliotera degli scrittori milanesi dell'Argellat, i poeti latini colta traduzione, le opere sulle monete, cel altre minori. Anche i elsterensi di Sant'Ambrogio, e massime il padre abate Funnagalli esponevano le Antichital inopobervite mitanese è la hittizzioni diplomatiche. Il Bugatti, ili Grazioli, il Sormani, G. B. Branca dilucidavano punti della sacra e della patria erudizione; il Bombognini abborracciava un Antiquarrio della diocesi milanese; il domenicano Giuseppo Allegnuza Hilastrava nostri monumenti con intelligenza della simbolica cristiana; e con Isidoro Biaschi cominetò una Coltezione di opusocii su materie tulli

Dagli inoperosi gabinetti, e dalle astruse speculazioni, dove non curavano di ridurre in accordo le istituzioni calle opinioni, i filosofi uscirono per discutere le materie che più dappresso toccano l'uomo. e le relazioni fra i cittadini e il principe, e dei cittadini fra loro;

attrettanta métalsone, con attrettanta magaillerara disse: Ha l'onore di priservatar los il spate quantiono dei convesto delle Caricia Bonte, personale che è la plendore della sua religione e di tatta Italia; et altre bolt che covettros imperera di moto l'effetto prodotto dalle prince, Qualta villa del Birindolto, per un atto perspottute dei vierrà Demahranis, fa agregata al pareva di Monza, repugnatti i padroni, che ono voltero accettarne il prezza jonde fa da esso v'errè deposto ilu una essas pubblica, e il rimase fin al tornare chegit Austricia, quando il si soprantual il rassegamono a riecercio.

(29) Fu poi vescovo di Melfi: Sigismondo suo fratello ebbe lode di medico vioroso. Card'unli fombardi in quel tempo crano pure il Dugnani, l'Erba Odescalch', il Crivelli, il Visconti, l'Archinto, il Borrameo, due Valenti Gonzaga di Mantora e qualche frate.

c le veglie de'saggi fruttarono pe'sociali interessi (30). Cesare Beccaria precorse molte dottrine che formarono la gloria d'economisti francesì e inglesi, perchè (oltre la differenza che corre tra l'enunciar una verità e il dimostrarla) questi sono applauditi dai loro nazionali, quanto dal nostri son negletti i concittadini (31). Nell'opuscolo Dei delitti e delle pene, scritto con impeto, concepito con riflessione, infamò le procedure criminali, per cui si accettavano le mezze prove, I testimoni per frazione, le accuse cumulative, e s'incrudeliva sul prevenuto onde costringerlo a confessare; s'incrudeliva sul condannato onde atterrir cogli esempl; s'incrudeliva contro delitti che, come i politici, non indicano perversità di cuore, o, come i religiosi, sono competenza della divinità; e con quel calore febbrile e coll'arte di condensare e non digredire, e con quello stile · che alloutana il volgo non illuminato e impaz'ente », scoteva l'inerzia togata, e strappava la tortura e la mannaja a quell'arbitrio secreto che chiamavano la giustizia.

he 'figli del conte Gabrielo Verri, Carlo si occupà di agronomia; Alessandro coi romanzi della Segio e dell' Erostrato segui, al modo moderno, lo sviluppo d'un carattere e d'una passione; nelle tragedie affrontò argomenti moderni, sciogliendosi dalle scolastiche unità, nelle Notti romane giudelo severamente la civittà antica a fronte della cristiana, e starebbe tra i nigliori letterati se più su-brio e men faticato nelle forme. Pietro, che disse tanto male di questo paese e gli volle tanto bene, considerando la nobilità come un obbligo di mostrarsi migliore, la magistratura come un carico pià che un nore, ai pregulutgi e all'illiberale fatuità dei pedanti,

(30) Il Baretti nella Franta lettervaria rilette che nel 1764, luvece di sonutti, epiohe ecce, sectomo fi foli di disestrationi, trattai sulle arti, sulle monete cre, denche soggiunga quant tutti molto bilatechi. Chi nel fatti controlo poranel vuoi surmere trovare un areano secordo, riletterà che quell'amno streso Westshaupt riveb le sue dottrine, propague pol fra gl'Ilimninali e i Franciti maratet, e lauto polenti in Germania.

131) Sel auni prima di Smitti annuturò in ricebezza delle national consistere unclia massima quantità di lavoro unità. A edi trovasse i septemni giudit; confortat di senso e tator di parole a ma recente storta, avvertiremo come quessi le copiasse da mu nontro libro bra materiore, Mitano e no Territorio: il clie notiamo unicamente per dictifiarrar cine non è nostra, ma anti posta a confuziazione nostra quella propositione che leggesi a pag. 233 : n Ad opsi governo è faita intera fiscoltà di creare, di irvare e abolire quello che megio giudica ggii inora. Così 4 chi fare, coni venne fatto empre e ai fare.

fe guerra incessante fosse in almanacchi, fosse nel giornale del Cuff, scritto con alquanti suoi amici per ablatiere i la gedanteria de' parola), la scurrilità degli spauracchi dell'infima letteratura, quel continuo el inquieto pensiero delle più minute cose, che ha tanto infiulio sul carattero, sulla letteratura, sulla politica italiana questo giornale perso soccombette alla paesana noncuranza, come succede delle opere che non palpano le passioni volgari. Il popolo in fatti allora non leggeva; i nobili, da lui derisì e combattuit, sel recarono in uggia: ma il governo, di cui rivelava gii slagli, e facea senno per emendarsi, el egli continuava, non creando, ma divulezando tocci economiche, siacchè no notes nolitiche.

Compilò anche una storia patria, polemica e a digressioni secondo il vezzo d'allora, ma dove, invece delle favole adulatrici, indagava le istituzioni, le opinioni, i costumi: facea continue appircazioni al presente, batteva i pregiudizi, e mostrava la forza dei molti uniti contro i pochio preopetul

D'indebolito carattere nazionale era sintomo certo quel tropo imitar I Prancesi e i fivosoli della sensibilità, dai quali eransi desunti quegli impeti di tilantropia senza attualità ne sanzione religiosa, lo sprezzo del passato, le idea avveniate sul commercio, sul governo, sull'amministrazione, sulla giustizia: ma è già merito l'intenzione del bene e l'aver colto il meglio d'una scuola che tanti bunoi senu quanti micidiali spargeva e svilunoava (32).

(35) Queste parole el furnou rinfarc'ale come crudel é non serz, e consarazione d'un oltrapgionale inginatizia. Il signor Forrara che, fuencio ma raccalia d'economisti, oble pure inserirei alquinul Italiani, e perció dorette esaminari pila che uno farcia un glorunista, si tolse la briga di far le nostre difese col fati alla mano, e concibiate : Non sola é faiso che nol nel serció sereso avessimo dato alla luce una selexaz ecunonica, ma pensarlo e sospetiario è ridicola n. Billa chel recomorita, v. 0.11, pap. XIV-LNI.

Uno del più originali soriitori è certannette Cesare Beccaria; eppure concessare di dovere tutto aggi Enciclopalisti, p. D'Alendert, a Biderat, ad Elvezio, fia all'ignobilisation berone d'Hollanch; e ciò elè è strano, non accenunava i due più grandi, Valtaire e fausseau. Vell una sua tettera all'abate Morellet, da noi pubblicita nella Starfa universate, schiorimenti al Bhex XVII. Alessandro Verri, che cell Beccaria nuole à Parigi tutti el 1766, e vide quello u dappertutto accultu con adorazione u, all' à servieva al francito Pietro: La domenica e il giovedi sono piorni dashural al pranzo cacidopsello in casa d'Hollanch, ove la vedo i più grandi ingegati di questa nazione. Il barone d'Holbach è un unono aderabile, ha molto supere, multa bonti, molto spirito; il

St. Panista

Altero îo forse la storia se i più di questi nomi traggo da nobili e da guegli altri oziosi che furono i preti e i frati? Il padre Ermenegildo-Pino, che fu anche architetto e geologo, e faticò alle cave della torba e dell'argento e alla sistemazione dei torrenti, nella Protologia cominciava la riazione contro le meschinità condilliachiane, e professava la rivefazione divina della parola prima di De Maistre e Bonald, sebbene, scrivendo in latino e confuso per ricerca d'eleganza, nulla servisse alla restaurazione della verità, e la nostra gioventù fosse avviata al decadimento sulle compilazioni di Francesco Soave, che innocentemente propagava Locke e i sensisti. Di fisica molte opere scrisse anche il nostrò Andrea Bina, monaco cassinese, illustratosl poi a Padova, a Perugia e altrove. Al padre Paolo Frisi la dissertazione sulla figura della terra ottenne posto fra primi matematici; e l'altra De gravitate universali fu dal Bernouilli dichiarata « una delle più profonde e più utili intorno alla scienza astronomica «, e dal Bailly « la sola in cui il sistema del mondo fosse rischiarato in tutte le sue parti ». Legato cogli Enciclonedisti , diede a conoscer le opere del Beccaria e del Verri a que' dispensieri della fama. Doni di re, diplomi d'accademie gli

tion della società è della sua casa è libero e romodissimo. Diferra è la stevacipilitati, ottiane a establissimo unona, decima sempre con impera, e cublo in tutte le cose della conversazione, come in tutti si noi libri. D'Atenteri moi tatto sembra occupato della sua fama nella conversazione, quanto di compariri ambile, grande, necorto, buon nomo. Elizzio porta il genio scopito a gran caratteri sulla fronte; robusto, subiliane cel suo libro, nella conversazione d'una dolezza qual fermulati. Marmoni el in delle crittolissima dispute con illoricite per tutto il tempo dicila tavolte dopo, dinche parlono; sembra si attaccibile contenta, poper sono tenera innoli.... Generalimente amano la robe ci lorvosti estitono, perché fata miteratuto, e serie settore di non escer mon ofesso con parole il men che siati pragenti; urino, griduno come disperati, ma nel fondo sono d'una biono fede e d'una dolezza mirabile in.

Questo abate Morellet, the pure rea satellite del filosofisti, appante fil insul d'avere labo bomon acceptiona all' Esperit di Excelo. Le pandel sono aquee, ma è bene utilite. Les Italiera pormi leuquets je circin ne s'en occupatent pas encore, quoique se fuit le paya de l'Europe on ret ouverage destinent moins l'humanile anni, sons controlli, les Italiera, perca ceuz qui estiment moins l'humanile anni, sons controlli, les Italiera, qui, en géneral, ne coincier pai annez à la verte, qui diseral preput des bispi ans le moi de Burlan, qu'il ne faut dire comme lui qu'en moins l'accellet, no moi s'aboniera, ciqui Il Il.

floccavano era cerco da per tutto per pareri intorno alle acque, e a lui è dovuto il progetto del naviglio di Pavia (33).

Nel 76 si formò la Società Patriotica (34) affine di promovere l'agricoltura e lo scavo della torba, assegnar medaglie e danaro a chi introducesse qualche novità, o miglioramento nella seta . ne' formaggi, nel pane, nelle tinture, negli ingrassi; esaminasse meglio la pellagra, dissodasse brughiere. Senza credere che la filantropia dovesse assumere il linguaggio provocante e minaccioso, e invelenire l'ira del povero contro del ricco, nel breve tempo che durò, scese alla capanna del povero ad esaminarne il vestimento, la stanza, il letto, il pane, le malattie; diffuse gratuitamente utili libri, premiando chi li stendesse; insegnò metodi nuovi, nuovi semi, nuove cure al contadino, che, sollevando la fronte avvilita, si maravigliava che grandi e dotti degnassero pensare a' suoi alberi, alla sua cena,

(33) Atla morte del Frisi, tra altre poesie, n'è una dei noto Giuseppe Carnani che comincia Ei non è più: e nel seguito ha molta somiglianza coll'ode del Monti a Montgolfler, ma non so bene se questa fosse pubblicata prima.

Al gravitar de' Suidi Egil dettò le fisse Leggi, e le leggi al vario De' corpi urto preserisse, Egii librò l'elastico Aer. pesante, e feo I color dal setiemplice Sortir raggio febeo. Ei dei trisuleo fulmine Troncando l'ale ardenti. II fler diritto tolsegli

Di spaventar le genti. (34) La empiava l'accademia di Mantova, di cui ecco alcuni temi: Net 1769. Qual è il modo più semplice di unire l'assleurazione dell'annona

colla libera estrazione del grani. Nei 1768. Qual deve essere l'educazione del fanciulti del minuto nonolo. Nel 1776. Se il presente secolo sia a ragione chiamato il secolo della

Slosofia. Nel 1784. Con quali mezzi promovere l'amor della patria si negli Stati repubblicant che ne' monarchiel.

Nel 1783. Quali siano i doveri intrinseel e peculiari di un nobile verso to State.

Nei 1793. In quali materie, dentro a quali eircostanze e fino a qual segno il giudizio del pubblico abbia a tenersi per un criterio di verità.

alle sue serate vernali (35). Alfora si pose la prima fabbrica di bitra, si migliorò la manipolazione del lino e del cacio; siccib si re di Napoli, qui venuto nel 1783, tolse dalle nostre cascine il modello della sua regia repubblica di San Leucio. I frati miglioravano la fabbricazione del formaggio; l'abate Cattaneo dava una lisologia vegetale, il De Capitani curato di Viganò un trattato di agricottura; Noscati difinofesta cognizioni veterinarie, per le quali nel 1712 si spedirono de' giovani a Lione, 'che pol qui apersero svulca nel Lazzaretto.

- Si diffuse l'Istruzione elementare, per la quale il lugasese Franceso Soave fece libri chiari, a sono precisi. Alle esudo Canobiane mite a quelle di S. Alessandro fu posto dal padre Pino un museo di sotria naturale e mineralogia; poi nel 1781 una cattedra d'idraultea e idrostattea, tanto opportuna al nostro paese. Nelle Palatine, dove leggeano il Beccaria e il Parini, fu invitato a insegnar diritto publico Alessandro Verri, che precir ilona, al lettato dalla contem-lazione di tante grandezze e dall' anticizia della marchest Sparapuni Gentili.
- Alla riformata università di Pavia si chiamò chi fosse in qual si volesse quillà eccellente, scara meschian esculsone di forestieri; c la resero lilustre i medici Tissot, Borsieri, Scarpa, Rezia; i naturalisti Scopuli, Malacarne, Spallanzani; i teologi Palmieri, Tamburini, Zola; i matematici Gregorio Fontana e Mascheroni, il fisico Volta: Pietro Frank, succeduto al Tissot uel 1788, diede vita a quel gabiento d'amatomia patologica; poi fatto protomocito, appicio a polizia medica agli spedali, alle farmacle (30, al trovatelli, ai soccorsi per gil astifici, alla verificazione del delitti.

La congregazione di Stato, comprata per 240,000 lire la biblioteca

- (35) Del treutanee printi sei uominati dalis sovrana , quattre soli non reano nobili o preti, in exas Paolo Lavezani, Galezano Pamagatti, in Cierci di Como, Cario Boamonni di Lecco promovenon l'agricollara; i currati di Marsuate e di Senago introdussero i pondi di terra; qued di Cimbro intaradava nalie manifatture i fancilito totani della sua parrocchia; l'abate Mazza di Seregno phatava migliori viti, il Bianchi curato di Varedo insegnava a distruggere gli institi che le rodono.
- (; 6 La farmada era distinta lu galenica e chimica : per questa gli speziali venivano approvati dal protomelico, per quella dal collegio degli speziali. U mostro Saugiorgio, buon farmacista, dede al Firmian un'informazione sulla geografia fatea della Lombordia, e neimo introdusse il digestore di Papia.

Pertusati, la offri all'arciduca Ferdinando, M. Teresa aggradi il dono, ma la restituì ad uso pubblico, dond' ebbe origine quella di Brera. impinguata poi colla soppressione de' conventi. A Brera stessa il gesnita Wittman avea posto un orto botanico, ed altri suol confratelli la specula (37); e benchè provisti appena d'un cannocchiale non acromatico di 40 piedi di fuoco, d'una sfera armillare di ferro. d'un quadrante costruito da un nostro ferrajo, i padri Bovio e Gerra scopersero una cometa. Da ciò animato, il rettore fece venire un sestante e un quadrante e il padre Lagrange a insegnarne l'uso. Abolita quella società, si conservo la specula, illustrata dal Boscovich. dal nostro Luino, dal Regio genovese, dal De Cesaris casalasco, sovrattutto da Barnaba Oriani, povero ragazzo raccolto dai certosini di Garignano, e che presto sali tra' primi matematici, superò difileoltà. dichiarate da Eulero invincibili, nel trovar tutte le relazioni possibili fra i sei elementi di qualunque triangolo sferoidico, e calcolo gli elementi del nuovo pianeta urano.

Dello accademie letterarie, evanescenti dietro a parole, taceremo, solo della colonia arcade qui trapiantata dall'alate Puricelli e da Giamanitonio Castiglione farem menzione per dire come il principe Tolomeo Trivutzio, nel 1724, convocasse tutti gli arcadi d'Italia, ref acsi il Metatsicio, nel suo palazzo quep piatzzo che pio nel 162 egli lascio per Pio Albergo ai vecchi sessagenari, che ora vi s'accotegono fin in numero di cimquecento. Perocche la beneficenza non venne meno, e a tacer i pingui lasciti allo spedale, un solo de quali (38) basto a fabbricarne un'ala nuova; nel 2707 fu istituita la scuola d'ostetricia a S. Caterina; nel 1780 aperta ai pazzi la Sonavra; nel 72 donato agli orfani il convento di S. Pietro in Gessate. It

(37) Anche la specula di Parma fu fondata nel 1737 da Jacopo Belgrado udinese, gesulta; autore di molte opere matematiche e fisiche, per le quali gran rinomanza acquisiò anche fuor d'Italia.

Gli astropomi di Berra nel 1775 comindarano a pubblicar le cefunerdi, cominale fiu oggi, pel 1756 traccistopo in domo in meridiona, il cui go-mono è a settantolto braccio di allezza: nel 1788 misurrono nella landa di Galterate una linea di diceimila merici, che servi di hase alla trinagolardice di tutto la Lombardia fiu nell' Illiria; secondo la quale pol, nel 1796, possibilarono l'accentrat carra de di cacto nella secta di 1,55400, disceptaga dal Pluchetti, lucisia da Bordiga, cal nectolo di projecione del Casini. Il Lucino cicolò l'alterano, e servises sulle progressioni e le servico.

(38) Del Nacchi, che è l'originale della sattra del Zanoja sulle ple istituzioni testamentarie.

monte di Pietà, arricchito nel 54, poi nell'85 con fondi di conventi soppressi, potè avere casa propria e dote d'oltre un milione.

Come il cuore del Parini avrà esuttato a veder questi procedimenti delta sua nazionet E noi el lasciamo trasportare dalla doleezza di descriverii e di dedurne idueta nel meglio anche quando sembra più disperato. Avvegnachè per abbattere l'Italia congiuro quanto di più ggraziato incontrar può ad un paese: guerre midcilali, reglicate irruzioni di stranieri, fami, contagte, quasi peggior di tutto, un riposo di morte universale e sistematico. Eppure, appena lento la pressura, quantumque niuna cosa fosse migliorata, nessun impulso fosse dato, il genio italiano colla propria elasticità e coll' emulazione tornò a sorgere, a pensare, a ragionare, ad operare.

Del pessimo gusto in fatto di arti al principio del secolo ci rimangono testimoni la facciata di casa Litta, il ricchissimo palazzo del general Clerici, S. Francesco di Paola, S. Bartolomeo, e i colossi del Giudici che deturpano i due cappelloni del Duomo. Da poi s'impose al duomo la guglia che ne è carattere, a disegno di quel Francesco Croce, di cui è pure il Foppone di porta Tosa. Nel 76 un' accademia di belle arti fu fondata nel palazzo di Brera. chiamandovi il fiorentino Traballesi, il carrarese Franchi , il luganese Albertolli, il Piermarini da Foligno. Allora si fece Il corso di porta Orientale col giardino pubblico; si spianarono e alberarono i bastioni, destinati al passeggio ; rifatte le vie interne, si provide a tenerle monde e snalare la neve; col Redefosso si salvarono dagli allagamenti i borghi di porta Tosa e Orientale : si posero i numeri alle case, i nomi alle vie, e i lampioni, mentre prima ciascuno era obbligato la notte andare col lanternino, se non fosse così ricco da farsi precedere da lacché portanti le fiaccole. La navigazione fino alla città fu agevolata col finire, nel 1777, il naviglio di Paderno. Piermarini architettò la Corte, i due teatri regj, la piazza Fontana, la strada di S. Radegonda, i palazzi Belgiojoso, del Genio, del Monte di Pietà e dello Stato, con stile più corretto, comunque frastagliato e povero di rilievi. Polak, più vigoroso ed elegante, disegnava la villa Belgioioso con giardino all'inglese: Simone Cantoni ergeva il palazzo Serbellonl; altri Felice Soave; l'avvocato Diotti quello scorretto ma principesco, dove ora siede ll governo. Alla scuola di ornatisti pazientissima e corretta fondata dall' Albertolli è dovuto il buon gusto che oggi dislingue fin gli artefici nostri. Franchi ci mostrava migliori scollure nelle sirene di piazza Fontana, e il Trabaliesi eccelenti affreschi alla Corte, in casa Serhelloni e altrove, mentre alla Corte stessa e al paiazzo Belgiojoso lavarvara il tirolese Knoller, qui chiamato dal Firmian e messo professore. Forestleri: ma non van dimenticati fra'nostri il Londonio pittore di pastorati, il Crivellone di animali, Giuseppe Levati che restaurò la pittura decorativa, Giovan Perego che cominciò quella scuola, unica al mondo, che improvvisa vastismi secnari pre ogni opera e ballo dei nostri teatri.

L'abate Albuzzi, il padre Gallarati, lo Zanoja, il Parini scriveano di belle arti; Carlo Bianconi dava una guida artistica della città, augustata nel gusto classico, ma almeno vedendo co' propri occhi e giudicando col proprio criterio; lo che non può dirsi di molti successivi.

Chi ogni merito vuol attribuire ai governi, non si lamenti poi se si imputa loro anche ogni guasto. E noi lodiamo i governanti austriaci d'aver lasciato sylluppare quegli elementi di prosperità che nel territorio, nell'ingegno, nelle volontà Iddio ci ha largiti. Scevri dall'odio brutale e dall'invida gelosia che teme i pensatori senza rispettarli; quando il famoso padre Zaccaria fu accusato di predicare contro l'onnipotenza dei re (accusa che gli avvocati d'allora apponeano ai gesuiti, e per cui alcune opere di esso furono bruciate dal parlamento di Parigi), il Cristiani andò ascoltarne i sermoni, lo chiamò a disporre la nuova biblioteca di Mantova, e pregò Clemente XIII a dargli segno di benevolenza. Trecento scudi di pensione si assegnarono all' Argelati per la Bibliotheca scriptorum mediolanensium. Firmian difendeva gli studiosi dal sospetto superiore e dalla calunnia inferiore. Apponendosi al Vallisnieri d'aver malversato il museo di storia naturale a Pavia, egli ne proclamò l'innocenza per lettèra; il Borsieri, soccombente alla malevolenza de'colleghi e degli scolari, esso dichlarò necessario al decoro dell'università; il padre Sacchi difese da coloro che la sua passione per la musica trovavano soverchia per un frate; vista la satira pariniana, «Ottimamente! (disse) ce n'è proprio bisogno ». Alcuni compatrioti accusano il Verri di scrivere avverso al governo, e la sovrana lo nomina vicepresidente al magistrato camerale, e ben tosto ciambellano e cavaliere di Santo Stefano. Per Isidoro Bianchi, erudito cremonese che avea molto viaggiato, spicgati i marmi della sua patria e date buone Meditazioni su varj punti di felicità pubblica e privata, si istitui a Brera una cattedra di filosofia morale; una di matematica nelle scuole Palatine pel padre Frisi, allorchè Caterina di Russia l'avea cercato; e polché, a cagione di qualche scritto da lui approvato, Firmân gli teneva il broncio, lo protesse Kaunitz e lo presentò all'imperatrice. Anche il Beccaria fu domandato dalta czarina, ma da Vienna si scrisse: « Non farebbe onore al governo il vedersi prevenuto dagli esteri nella stima dovuta agl'ingegni «, e si fondò per lui la prima cattedra d'economia pubblica e di scienze camerali.

Gli affari d'Italia erano la Vienna affidati a Giovanni Sperges di Innspruck, il quale conoscea uomini e cose del nostro paese, per quanto può chi non l'abbia mai visto; e ricco d'erudizione e coltissimo scrittore latino, favoriva alle domande de' nostri valentuomini. Vien da sorridere al vederne tanti ricorrere a lui per aumento di pensioni o per qualche onore, come G. B. Giovio per esser aggregato all'accademia di Berlino e alla società di Mantova o alla natriotica; ma consola il veder questo ministro esortare la nostra gioventù a viaggi scientifici (39), interessarsi all'edizione di qualche libro e compatire dell'ingordigia degli editori (40), ottenere sussidi al medico Nessi, a Guido Ferrari, allo Spallanzani, al Volta, per macchine e arredi dell'università; al medico Vademari, pe'suoi studi sulla pellagra; al Cremani, illustre professore di diritto, per una sua dissertazione; al Giulini perchè prosegua le sue Memorie, quantunque gli parrebbe giusto che tale compenso gli venisse dalla città che illustrava (41). Al qual Giulini egli comparte quella lode

<sup>(59)</sup> Spengesn, Palentini centuria literarum ad Italos, etc., editio altera. Vicana 1796. Vedi la lettera a Marsillo Landriani.

<sup>(40)</sup> Typographorum sive lynaviam sive improbam ineri spem vitas, Eodem ubique norbo hoc hominum genus laborat; tisdem ubique falis premuntur cruditt st quem ingenii sui fatum edere typis cupiunt. All'Allegranza.

<sup>(41)</sup> Liu altra puriolire silituzione, dei 1 secoli ciarlieri Inseturono carrare, era quella di due delegali sopra la storia patria, a cui cura si siruturono porre nuove, o se ne pubblicasso di verdici, a spese della città. Spegiando di prescisi verbali del cuaglio telle città, rono al 18 settimber 1988 e issettimber 1988 e issettimber 1988 e issettimber 1988 e issettimber 1989, al como Filippo Besta dominada un sussidio per stampar le sur storie; il 6 settember 1629, al ortindo di sampare con naggiore vantaggio possibile le trabatora 1627 si infarma surpara in pubblicazione di Tistano Calegni 193 di certale 1627 si infarma surpara in pubblicazione di Tistano Calegni 193 di certale 1627 si infarma surpara in pubblicazione di Tistano Calegni 193 di certare 1627 si infarma surpara in pubblicazione di Tistano Calegni 193 di certare 1627 si infarma surpara dell'elizione, ci 193 di recentare 1645 più per concreso per la garica di soriografo; il 30 dicentre 1639 e certa dell'elizione (11 per la certa dell'elizione) di Procendite.

ch è plù cara, vale a dire appunti sagaci sull'opera sua. Di Guido Ferrari Ioda gli elogi, ma si lamenta siano unicamente encomiasticl, e biographiam 'enementer amo, sei que hominum facta, res 
bene maleve gestas, vilia aque ac virtutes, sine fuco, sine exoggerotione 
narrat. Bramerebbe che alcuno serivesse la storia delle scuole milanesie paves; e a chi assuma questo tema promette e sussidi e stipendi, come in fatto foce con Teodoro Villa: ma suggerisce che la 
storia ha bisogno più di giudizio che d'ingegno, polche i nquesta 
chi filosofica fino i principi amano meglio la verità che l'adulazione .

Col teologo Gaetano Bugati si congratula abbia stampato il codice siro-estranghelo, tanto più perchè i Lombardi non mettono quasi fuori se non cose esili e digiune o da scolari, e pochi attendono all'erudizione recondita; e comunque ingegnosi, preferiscono le muse amene alle gravi e accigliate. Col Soave desidera che anche gli Italiani si volgano alle indagini del vero e alla metafisica. Incoraggia Ermenegildo Pino che avea cominciato il museo di storia naturale a S. Alessandro; gli astronomi di Brera esorta a pubblicar le efemeridi, promettendo far coniare una medaglia in onore; a Filippo Frisi, che gli mandava un manoscritto sopra la giurisdizione, chiedendogli se la censura milanese potrebbe permetterlo, risponde non poter sapere come la pensino i censori lombardi: certo a Vienna « non molestarsi gli ingegni de' privati se non offendano la religione, i costumi, lo Stato; tant'è vero che vi si disputava liberamente della ragion delle leggi fondamentali, della tortura, della pena di morte come inutile». Col Cremani discuteva sull'opportunità di estender l'eguaglianza a tutti l cittadini, non mettere ostacoli al matrimoni con forestiere o con inferiori, mitigar le pene a norma de' raddolciti costumi; non vuol però illudersi coi fllantropi della giornata credendo che scemino i delinguenti, e bastino ammonizioni e lievi castighi a frenarli. « Io osservo gli stati, che ogni trimestre si mandano qui dall'Italia austriaca, dell'amministrazione della giustizia, e trovo infiniti e quotidiani delitti.

Il 5 mugido 1651 si elegas istoriografo Olitsko Ferrario est sodio staso del Ripanonti; Il 99 maggia 1666 i delegati sopra la storia patria ragangaliano intorno a quelle del Potrata; Il 25 agosto 1757 e 35 settembre 1774 si elegga Istoriografo Giorgio Giulial, e gli si assegnano cento doppie per l'edizione della sevonda parte della sevo Marorio, e probabilismente al sarà dato anoche per la prima. Tall fatti sono co-l onorevoli alla nostra citià e così ignorati con ci parre fivito il ripoccario. Ulsi stricaso la siorio patria da chipura onni;

per quanto lievi, e quasi solo di furti e rapine; e chi esce dagli ergastoli di rado si corregge»; e qui l'esorta a indagarne le cause lontane e prossime, e suggerirne i rimedj. « Nelle provincie austriache (segne egil) la tortura fu abolita, e la pena di morte riservata solo ai delitii atroci: se far attrottano nelle italiane ne fu Interpelato il senato, e possa esso combinare la pubblica tranquillità colle ragioni dell'unanità » (1720).

Anche al giureconsulto Franchino Rusca dava coraggio a discorrere della tortra; e Insubrire gratulor, in quo G. Beccaria, suo de delictis et pænis opusculo, tamquam elato signo primus in Italia de isto argumento liberius philosophondi ae disceptandi auvam ceteris prebuit. Lodando il giureconsitto milanese Paolo Vergani d'un suo trattato contro il duello, l'assicura che anche l'imperatrice vede velentieri argomenti siffatti (3).

A governanti di questo sentire perché doveano portar odio i pensanti ? E qual meraviglia se il Beccaria, il Verri, il Parini son pleni di lodi all'augusta sovrana, alla casa d'Austria ? e quanto meno dovea sentirsi il bisogno di parlare di nazionalità quando questa non era conculetati

Si era insomma in quel roseo stadio delle riforme che tanto sorride

(42) Que a G. Reccario, în ma de criminibu et ponis commentation literius et plane platosphia spiritu atieis aden on ofjenas full st em dende dictani primo rivilir scientia tradendo, dein reipublica curanda admotum, et liter vas qui sibi în rebus ceruri a consilir unui adretum valuerit. Hos poeto, sue cuclero, vi ergeriu, qui ad Alamberlo Russorma oudervitei camunedatus, tier jum Pelvopolim parabot, ac co profetiened ilientium pelievat, patrie sur o quati reditire sci, jusque sercilio maneipatus.

a Aliora (soito Maria Teresa) Beceraia uno sodamente veane tolierata, ma posto i cariora; Frisi dalla Toscana invitato a ripatriare con apuna istipendice. Parial gratificato di una pensione onersta e della cattedra di eloquierazi elevato dalle scuole di Sana'Alessandro e di Berra il dettree la teologia della catte della cattedra di eloquierazi elevato dalle scuole di Sana'Alessandro e di Berra il estitute la teologia dalla mente dolla gioria in un sovarona onete noni libramisto. ... ny Vanat, in in unanoscritto sopra la Lombordia al venir de Francesi. Na pià sotto service: La l'arcidica deribera sinceramente pil uomini dati alla sekane e il filosofi singolorimente, che diaprima cunsiderava come segune di vana diciti, indi, podebe credette i arrivolutione della Francia necadata per opera loro, passò a temetti, odiarit e perseguituri come personali avol armici, Questa avversione per merito letterario sembarva inseriia nel sanage, non escandon alma accostato al 10000 assirato di Minero.

agli uomini di buona volontà; e dove non si distruggeva nulta; miglioravasi tutto, Quindi, senza intancare il chero, veniva ristretto ne limiti ad esso competenti; la istruzione dei chaustrali non si probiva, ma se le accosava un'altra civile e libera, in gara di meglio; e persuadendosi che le piccole società pregiudicavano alla grande, passato che ne sia Il primo flore, quelle si limitavano o correzzevano, non abolivano.

Il camminare al meglio senza violenza è impresa dificile dei governi; quant'è facile ai partiti, movendo da un'idea assoluta, spingersi alla mutazione radicale, e in consequenza a dover creare. Ma la riforma, quando non sia semplice acconcime amministrativo, nè fatta per sè isessa, ma in vista d'un generale sistema, richiede sicuro giudizio per conoscerne lo scopo, il momento, l'estensione; intelligenza pratica per discernere i rami isterilliti da quell che l'innesto ringivonairia; ferma ragione per non turbarsi alle difficottà, alle objezioni, alto scontento, e sprezzando le speciosità egolsticle, a papagar il raziocinio e l'esperienza. Doti raret ond'è che tròppo spesso le riforme rimangono comprouesse, in prima dalta logica impazienza che le accelera, poi dalla sgomentata riazione che le sopprime.

Tanto avvenne allorelè l'Imperatore Giuseppe II, trovatosi finalmente libero alla morte di sua madre, mandò fuori una salva di decreti (1788), quasi i decreti bastino a migliorare; quasi gli nomini non s'irritino contro chi vuoi fare, sia pure il bene, ma contro lor voglia o senza persuaderi.

Nei paesi sprovvisti di costituzioni assicuratrici, i privati e le comunità cercano almeno sottrarre al governo qualche portoine di loro Indipendenza mercè la varietà degli ordini e il contrasto de'poteri. Ora l'imperatore vold di copo abattere i privilegi de corpi e la situtzioni che controbilanciavano il regnante, onde assorbire l'autorità in un consiglio di governo che centralizzava tutta l'azione pubblica dirigendola at volere del sovrano.

La costitazione comunale, così ben organata, andò sovversa. Delle caritatevoli situtuoni, rimule col titolo di Luoghi Pii Elemosnineri, l'amministrazione fu totta agli antichi patroni, per affidarta a regi impiegati. Il senato abolito: aboitile be maestranze e trattine al fisco i beni, col proposito non mai effettuato d'istituire una Compagnia della carità del prossimo, Si istitul la polizia, che punisse senza le formalità giuditaire, e la città fu piena di polizioti che menavano

il bastone, e neppur Il fuelle risparmiavano; davano la caccia ai pilocochi, el la spingeano in prigione, dove poi non volendosi mantenerii, si rilasciavano sotto il giuramento di più non accattare, e al domani erano arrestati di nuovo pel giuramento violato. Nel niuovo codice si applicavano il bastone e le nervate dei esacerbazioni della morte; proibite le armi, solo consentendo la spada ai gentiliuomini; messa una tassa sugli assenti; vietato ai nazionali d'educarsi fuor dello Stato. Moltiplicaronsi le facende del governo le spese dei Commi co un vi infinità di tabelle e protocolli. Voleansi Impleghi, parocchie, canonicatl, heneficenze? tutto dipendeva dal ministro. A capo dei tribunali si posero due Toscani, della polizia un Veneto: - ciascuno dovette tremare: el un'onorata fermezza d'animo, invisa al despoto, venne condannata alla inazione ed allo searto, senza riquardo alcuno ai servigi prestati (33).

Ern questo un tentativo di salvare l'assolutezza col mascheraria di filosofia, e in questo senso Metternich polè dire che Giuseppe II preservò l'Austria dalla rivoluzione coll'inoculargilela: ma per riformare mediante il despotismo vogitonsi petti quali Carlo Magno, Gregorio VII o Pietro caza. Che so la turba degli impiegata paplaude a chi mo'tiplica gli impacci amministrativi, la storia vive di libertà, el esecra 1 persecutori forti, ma ancor peggio i persecutori pusilli, nè serive sul libro d'oro l'uomo che, nel far violenza all'avvenire, lasciossi srappare il presente e per vanto di libertà si fece tiranno.

Abbattuta la nobiltà e le istituzioni paesane, restava il clero, potenza più robusta perchè più antica, più compatta, appoggiata su privilegi scritti e sostenuta di fuori da un'autorità universale, di dentro dall'opinione popolare.

Poco ei aceadde di sfoggiare un frasario di moda contro la tirannia del preti e i fingonibro die firati, perchi il secolo passato non ne parlava troppo, e il nostro rese triviale quel tema a forza di rimenario. Milano era pieno di frati, di monache, di chiese; e per un esempio, chi partisse dalla piazza dei Meranti, lasciava a destra San Salvatore; a sinistra San Protaso ai monaci henedettini, col luogo pio della Cartiti, poco più avanti San Dalmaggio, San Gipriano, ia

<sup>(43)</sup> Verra, Scritti inediti. Esli si poco curante della lingua, si lagna però dei barbari termini allora introdutti, quasi a spregto nazionale, un esibito, un referato, inrotatato, concepista, cancellista...

parrocchiale de Santi Cosma e Damiano, e avanti di essa San Lorenzo in Torrigia; trovava Santa Margherita monastero di hendettine; poi la collegiata di Santa Maria alla Scala, avente poco lontano, San Giovanni alle Case Rotte della confraternità dei giustiziati, e San Fedele dei gesuiti, e poco più innanzi il Giardino e San Pieto in rete; voltava a sinistra? ecco il luogo pio di San Giuseppe; e rimpetto le terziarie dell' limnacolata; ia parrocchiale di San Silvestro, le cappuccine di Santa Barbara; le agostiniane di Sant'agostito, i francescane di Santa Chiara, poi le umiliate di Santa Catarina in Brera, o i gesuiti e Sant'Eusebio e il Collegio Patelano e de' Ca'chi. lu un piccolo quartiere della cittàt e occupavano que'hei fabbicati che il secol nostro si chiama felice di aver tramutati in teatri, in raserme, in prigioni.

quel corpi morali costituivano attrettante repubblichete, dove quanuo entrando sommettosal a leggi particolari, inuna differenza di rechezza o di nascita; persone e beni erano protetti da immuniti, giudicatt da un tribunale di pari, e non sottoposti che ad un cape, unicio in tutto il mondo, vecchio, lontano, inerne. Che se gli sepgiudicati trovavano che i conventi, tanto opportuni nel medio evonosero trasmodatt di numero e di possessi, più spiaceva al govorquel sottrarsi al pubblic carichi or ch'erano resi gravissimi, e questrindipendenza or ch' esso voleva far tutto.

Sotto Maria Teresa eransi portati i primi colpi all'onnipotenza ecclesiastica; diminuiti i giorni festivi; limitato il numero dei monaci; tolta l'immunità de'luoghi sacri; istituito un economato per vigilar i diritti della sovranità.

Il Sant' uffizio che, come l'inquisizione di Stato di Venezia, rimaneva uno spauracchio storico, acconcio ai romanzi, e con diplomi e uffiziali e formole da tempo disusate (44), realmente equivaleva

(ii) Ho fra le mie earte una patente del Sant'ufficio, dota i 190 aprile 1753 re ordernata flora al 21 juglio 1753, de die les la futto ossi :— Nor foi Sintorio da Ferrara, Inquisitore nella etità e nello Sisto di Minno, erc, erc. Per l'entre affidate di dalla provività attenzione dell'appositione soft, dovernido noi bilitte per calityna la malitia di coloro che con tenerario artifice s'adoptima di lecerne l'inconssitté touces del Signory, en el soc enapo dattieure culta zirzania il frumento di Cristo; nè potentio a ciò rins-tre se non per via di militari e di diffialli fotone; cie adoptimo con noi dilitude ritoriorina o di cue quelli che errarono dall'utero della S. Naère Chiesa, e le vioje che guossimo en tuni in transcripto per sul cuer della S. Naère Chiesa, e le vioje che guossimo en tapin rimango prese al laccio cidal scrifti; per co'e reclemmo opportuno

alta censura dellè stampe (45) ed alta odierna polizia; salvo che direttori e commissari pirano fratti; le accuse cadvano sull'osservanza delle feste, sul mangiar grasso al venerdi e sabato, o butirro e ova in quaresima (46), ridersi del predicatori, dir bestemmie, e le punizioni, rectar il rosario, digiunare alquanti giorni, visitare le sette chiese o la Madonna di S. Cebo, firmare una ritrattazione. Ma essa noceva si pel fomentare le supersitioni coll'accettar accuse di maleltigi e

scere molissimi ministri el afficiali che ne njutino col consiglio, il superia provinza, il copera, il soccosa, Tra i quali le Giambattista Bonoli, che gurasti d'osservare lu perpetino fote e serveto all'uffizio della S. Inquisione, di cleusariza gli ercitei el supopti, il pressar foce a nol cal soccossori nostri nelle core che S. Uffizio; e della cui sufficienza, probità, pieta cui odita foce conditiamo e siamo farmasi, ciegalmo axistente nollo piece d'Oggiono con tutte le grazie, privilegi, londigenze, immunità rel escusioni concessa al mislatri del S. Uffizio: e singalarmente colo facottà di esterce e portar in qualamque losgo arrai d'ogni genero offensive e difensive, a tutela ae del S. Uffizio: provibendo a qualamque effiziate e ministro di qualsi-ogni arado, stato, condizione, inarone-til, collateral, birri, sotto le censure comninata e ni tutta l'ufficia della S. Inquisiatore, al molestarti, impediri, offenderii: dovendo al contrario acceptiera, fonoriril, veneverti quale legitimo sostante dallo S. Impulsidone, esc. ev. n.

É evidente che questa è una semplice carta d'Immunità e licenza di portare armi,

Anche questo potere, come gli allri segrest, fu punito deil'areano i nei s'avvolgenz: Victosi i i pariarea nei alta suce, non fin mule cie non se ue borboglissec, e non si cretesse. Al primo ruggio di libertà di stampo in Lombordia nel 1843, e sal giornale cles si pretendera i lipi avarnato, pubblicaronas i i processi dell'impinizione di Creun nel tempo dei suo peggio frorre, celò fino al 1633, e la ragioniverbezza di quelle procedare e in mitezza delle pane dovenno far un singuiare contrasto con altre inquisizioni, i esi misteri versivano in los cel di que' giorni.

(43) La censura milanese era larghissima: e aleuni professori, fuorusciti dal napoletano con Viltorio Amedeo, quando cesso d'esser re di Siella, non rovando abbastanza libertà in Piemonte, vennero a inseguare e stampare uello Stato milanese.

(46) La quarestima facesal tatta di ollo, era probibito mascellare, pol ottenesal per priviliorio. Il primo loabito generale da nol fu dicieto nol 1723, ma solo pri latticinj, nitreo la searescza dell'ollo: s Como avrasi fia dal 1731. Nell'archivio della cattendred d'Como ho cerecto quanto rendesse in tassa degla minima inacettati in quarestima, che andava a pro della fabbrica del domon. Nel 1931 fa appoilato per L. 120; dal 1693 al 1730 per L. 380; e annò crescondo fia a. L. 109 nel 1738, quando l'impenetore aboil quel privilejto. processarii, si col falsare le coscienze sino a far credere obbligatorie le denunzie, si col portrane all'ipporcisia mediante le ritartazioni, che salvavano dai castighi. Fu dunque abolito, e tottagli la revisione dei libri (1768), nel tempo forse che più vi bisognava della vigilanza ceclesiastica. Tutto di facevasi sotto una pia sovrana e di accorbi col papa (37), e di lal passo si vide croilare quella Società, che desta un febbrile spavento fin nel secolo della tolleranza (18).

Ma come all'aristocrazia nobiliare gli impiegati, così alla pretina mossero attacco i giansenisti, a tutte due i filosofi; quelli mostrando voler richiamare l'antico, questi all'antico facendo guerra. Da essi empito di sospettosa ostilità. Giusenne II proibli il chieder dispense matrimoniali se non dai propri vescovi; sottrasse a questi i seminari , unendo i cherici in un portico teologico a Pavia, dove meschini lmitatori dei pii solitari di Portoreale pretesseano il nome di libertà allo sfrenamento del principato, e collocavano Cesare di sopra di Pietro, senza avvedersi che con ciò portavano e fautori . e propugnatori a frugar nella storia, e scoprirvi i fondamenti della podestà, non sempre così tetragoni da reggere all'esame (19). A quei professori Giuseppe II diceva: « Insegnate il dogina semplicemente, né impacciatevi di quistioni inutili e di scolastiche sofisterie, di oziose ed acerbe dispute, che movono gli odi e soffocano il vero cristianesimo ». Si: ma intanto egli moltiplicava que' frivoli ordini per cui Federico II lo chiamava Mio fratello sagrista: toglier dalle vie gli altarini e le crocl, proibire le processioni sceniche, regolate le ore di sonar campane e le spese de'funerali, poste le sepolture in campi aperti, sminuite le feste e abolite le confraternite e i frati oziosi.

(47) Nel 1771, si trattò di dare libero asilo agli cretici in Lombardia. Il papo ne serisse a Maria Teresa, che non n'ero informata dai suoi ministri, cd essa l'impedi.

(48) La colpa che Pictro Verri, nell'elogio del Frisi, dà ai gesulti è d'aver portato all' cecesso un principio bonon, qual è la siluna e l'affelto pel eco loro i onde osiegalarono chinaque a quello non apparteneva, e così ne vrane una generale confirmame che gli altarcò nella pubblica opinione, unico appagio col quale ossienevano quel meraviglisco cidizio.

(19) Il Parlai Inclinava ai gianaeniati, como gli altri liberati del franțore dela famionită passon un disputara od p. Nupăra di Valellion, returnitori di Demosience e natore di varie operatie, p. e. Coa\* é il papa, Se anche noi del Pariul II sometio per l'abultione de grantit, qui cano le Imprese di Gisseppe II contro la Superatizione, e minarchi gual a Bonn nei vioggio che canti vi fice per dei parent ai conduce.

mentre si lasciavano estendersi le logge massoniche: mandato alle monache da cucire camicie pei soldati, genia che ognuno vede quanto sia più utile alla società.

Gi Elvetici furono rinvisti dal collegio che il nostro san Carlo avva loro preparato per formare sentinelle avanzate contro l'eresia; variata la distribuzione delle parrocchie; tratta al duca la nomina ai vescovadi e benefizi nostri (30); victato ai vescovi di scrivera alla lor plebe senza il visto del goveriro, ne di vistata la diocesi senza licenza; ne senza licenza poteansi fare lasciti a chiese o a luogiti pii; probibio il catechismo del Bellarminio, probibita l'uffiziatura di Grecorio VII. Così abbatteansi i vecchi preniudizi.

Riformatore, non so se provido, certo impopolare, ne' suoi concetti ava del bunon, ma oltre che e friforme dei despoti portano sempre via qualche bioccolo di libertà, hen si disse che faceva il bene a colpi di bastone. Poniamo pure che il lungo torpore facesse preferire la conservazione degli abusti; ana chi è popolare crede che bisogni sempre sentire i desideri del popolo, e Giuseppe II nol faceva ne qui nè altrove; onde vide l'Ungheria, la Transilvania, i l'alesi Bassi opporre a quelle arbitrarie pranuntiche una risoluta negativa, o lin l'aperta sollevazione. La stessa mitissima Toscana s'impennava contre cotesto desposisson, che intaceva l'uomo lin

(50) Per privilegio antichissimo , vacando il nostro arcivescovado, era dal corpo municipale proposto ulla santu sede un dottore di collegio. Pel concordato la nomina loccava al duea, e quando il Pozzobonelli morì, dicevasi che l'huperatore, per batter il pregiudizio, noi torrebbe dai nobili dottori. Questi, per non fasciar prescrivere la consuctudine, tennero a Vienna un esploratore : e come seppero ch'egli (credesi per isbaglio di nome) aveva nominato Fil'ppo Visconti, la sera stessa il fecero dottore di collegio; sicchè quando, a stupore di talli e dell'eletto stesso, arrivò la nomina, l'imperatore si trovò prevennto. Napoleone volle mantenere questi medrsimi puntigli, e nominò qui arelvescovo il Caprara bolognese, ma nel tempo stesso che nella patria di questo metteva il milanese Onizzoni. Esso Caprara era insigne per governi e nanziature; in quella di Vienna profuse il suo patrimonio onde soccorrer gli ahitanti in un' inomiazione; come vesrovo di Jesi nel 1840, in grave carestia, diede tutto il suo gruno e il danaro, e fe grossi debiti per nutrire gli indigenti. Messo legato a latere presso il governo di Francia, riuscì a farvi ristahilir Il culto, ed egli cantò la prima messa iu Nostra Donna di Parigi. A Milano non stette mai, ma lasciava qui tatta la sua rendita; rifabbricò la villa preivrscovile di Gropello, e istitul erede universale l'ospedal nostro; ma Napoleone volle che questo facesse una grossa pensione al Caprura, gran scudiere e prodigo insigne.

ció che la di più Ilbero, la coscienza e le credenze, e i vescoy i ni ció che ad essi è più competente, l'ispezione sul culto e sui futuri sacerdoti. Il Milanese, alienissimo dalle rivoluzioni, si limitava a brontolare, a espor qualche satira, a far fare qualche allusione dal Romanino, famoso giocatore di burattini. Essendo l'arcidica governatore andato ad un viaggio, i nostri, proclivi a suppor buone intenzioni ai capi che non fanno nulla, voltero vedervi un segno di disapprovazione; e quando egli tornò, feero elamorosa dimostrazione coll'andargli lucontro in gran folla. Altora, disgustato che il re dimenticasse di non esser padrone degli uomini più che dell'erario, Pietro Verri fu escluso dagli afari e messo a un terzo di soldo (51); Gian Rimaldo Carli, ridotto povero (32); al Passeroni, che godeva' una pensione di 500 lire sui 300 zecchini attributti alla valova Arsia Lienii, fu totta pere effetto di sistema (83).

(81) Allora cambiato tono, disapprova affatto la concentrazione, rifictiendo fee a prima molti potevano far del male, ma motitaneora potevano preservar dal male nu etitadino; poi radunata la forza in nu solo, non rimase più ri paro contro l'Ira, l'odio o la vendetta di lui n. Su Maria Tereza, acgli Scritti inediti.

(25) II Carli di Copo d'Istria era nadate cel Moscali a Vienna, o rec piacquero i suoi considia, escendo questi fin istilito qui il supremo consiglio di pubblica recononia, escivendogti il Witch: che a dal fondo d'Unidio bienemento, escivendogti il Witch: che a dal fondo d'Unidio bienemento, escivendogti il Witch: che a dal fondo d'Unidio per popularisdente del majstrato camerale, e Gliscoppe II assistette a tredici escioni di questo del majstrato camerale, e Gliscoppe II assistette a tredici escioni di questo con il Carli i sesso foceva da relatore, e pii forfi un prospetto sistalistico del Lombardia, II Carli godi Pamicizio delle contesse Belgiopor e della Somaglia, e di quiela procuratesas Tros di Venezia che fa camina dal Paricia, Quando gli fa sudiosta la pessione, questa gli ottenne II posto di consultore di Stato a Venezia, maggi il preferi l'unine i tritu a Gusano.

(55) Alla morte del Metastasio si era bucinato che il Passeroni diverrebbe poeta essarco, Invece fu eletto — Il Casti, assegnandogli 3000 florini. E Il Casti fece a Giuseppe Il In morte quest' epitaflo, dopo averlo lanto palpeggiato e fatto ridere in vita:

> La Schelda aprir, dar legge al Prusso altero, Donar l'orgotolo del Fiaminos audace, All'Anstria unire il havarese impero, Spinger d'Europa olire i confini il Trace, Navi inviare all'indico emisfero, Esser temuto in guerra, amato in pace L'impreso son che l'immortal Giuseppe Bavrolse in mente ed eseguir non seppe.

Lo stesso sentimento esprime il Denina al fine delle Rivoluzioni d'Italia, la Panin. 48

Appena Giuseppe II mori scontento di sè e degli altri, a Léopoldosuo successore i nostri mandarono tosto pregando rimettesse icose nell'assetto di prima. Ed egil aboli la polizia, ripristinò le congregazioni municipali coll'ispezione sul censo, sulle vettovaglie, sulle strade, sulla sanità, sulla polizia urlana; e la congregazione di Stato, ove ogni città mandava un assessore tolto dai decurioni e inno dai possidenti per consultare sugli affari di massima e vi gilare Teconomia delle spese universali; restitui l'amministrazione dei luoghi pii e degli spedali a chi avevano destinato I fondatori; fece gratulie le seuole pubbliche, ove prima il ricco pegava; volirispettata la nazionalità nel conferire gli implepiti (53).

(uando poi Leopoldo convocò una consulta di deputati di tutte; le provincie, sonarono d'ogni parte lamenti è domande. Alcuni presero lo sciagurato tono della declamazione, esagerando le miserie del paese (53), alcuni sottigliavano in domande parziali; ma

dicendo circ u de' molti vasti disegni impamente meditali il solo che Giuseppe li potè effettuare fu quello di distruggere molte case religiose tanto nella Loulardia austriaca, quanto negli altri sool domini n.

(50) Estilante de recuperati privilezi, la città decretò un tasto a Loquioli 1 con iscritore, e una medagia da Autonio Vicconti Atmo, Alessandro lotta Adorno e Aiessandro Canzzi depatati rite gli avrano ottenuti. Lo Spergelascia traspirare il undecuntento delle precipilose novità di Giasppe II, e prometteli guil bene di Loquido, congratulandosi e tei lantato resescibili noi quattro cassultori per le cosse di Italia, mentre la ventirinque anni le chie cuil solo.

(53) a Nell'interno, preda dello straniero non meno elte del riero iniligeno egoista, invano fan eumulo le nostee ricchezze : dove più ridondano lo dovizie, ivi forma più orriblie contrasto la penuria del necessario..., fuaridite stilla a stilla le fonti dei più neressarj proficul lavori , recisi o guasti i ranti dell'industre nostra mano d'opera, il frivolo mobile ha presso noi occupato il laogo del neressario e dell'atile; vittima de' rapidi cangiamenti o della fatilità d'una versatile industria, l'affamato artigiano erra per ulcane provincie disperso e neghittoso in truccia d'un lavoro che lo fugge. In tutte le nostre arti, le nostre selenze, la servile imitazione misurata uniramente sul vantaggio del glorno, circoscrive all slanci del genio nazionale, e restringe per conseguenza anche la sfera delle occupazioni e della sussistenza. Ammucchiata nelle nostre città, la popolazione, dono aver spogliata d'utili brarela l'agricoltura e l'utinati mestieri, si viene a corrompere, mercè del lasso e del libertinaggio, la propria sorgente, e mentre vi soffre nuovi kisogni, vi trava minori mezzi onde soildisfaril. La classe pià necessaria v'è priva di adequato sosteniamento e ricorre al dellito, all'arti prave: l'utile mediocrità vi manca di stabile base,

altri volcano non si badasse ad altro che a chiedere una costituzione, e Pietro Verri credeva potesse questa piantarsi sopra la sicurezza della proprietà; chè in fatti, se questa e garantita, non può esservi assolutezza. Così alla libertà civile di far quel che non è proibito dalla legge, alla libertà personale di esercitar le proprie facoltà, si sarebbe aggiunta la libertà politica che quelle garantisce, cioè il diritto del popolo di esaminare gli atti del governo e prendervi parte. « Un foglio (diceva esso) nemmeno firmato dal monarca, annichilò la congregazione di Stato, i municipi, le amministrazioni che la pietà de'nostri maggiori aveva istituite per l'indigenza. Dunque tutto il sistema antico era precario, non avendo per base una costituzione, ne potendosi allegare ostacolo di legge contro la volontà del ministro. Il peggio che possa accadere è di tornare a tal precaria condizione. Il milanese fu soggetto al dispotismo da che cessarono i suoi naturali principi. Questo despotismo si esercitava da alcuni corpi potenti sotto del governo spagnuolo, poi ne furono gradatamente spogliati, e venne tutto nell'arbitrio d'un uomo solo... Sarebbe un problema accademico il disputare quale dei due sia più funesto; quel che ora importa è di uscir da questa abiezione, e da schiavi malcontenti diventar sudditi ragionevoli, fedeli al nuovo monarca che ci vuole uomini e che è degno di comandare ad uomini. Una costituzione convien cercare, cioè una legge inviolabile anche in avvenire, la quale assicuri ai successori la fedeltà nostra, ed ai nostri cittadini un'inviolabile proprietà, essendo questo il fine unico d'ogni governo. Conviene che tale costituzione venga garantita e difesa da un corpo permanente, interessato a custodirla, e le cui voci possano liberamente e in ogni tempo avvisare il monarca degli attentati del ministro • (56),

e s'abbandona al vizio, alla bassezza: l'allo rango v'infingardisce senza spiendore, o lo cerca nel lusso senza patriotismo, e sparge delle venefiche influenze nelle pubbliche riforme v.

Osservazioni d'un ex giudice di provincia sopra l'infestazione de' malviventi.

(55) a Da pià secoli non è accadulo a questa provincia un si felice avenimento. Appensa erano tolterate le rimostranze pubbliche; conveniva che sopportasse la macchia d'intrigante, d'importuno, di fanatto chi le promorca... Se non esporremo tutto, la colpa sarà nostra. Se colte domande indiscrete e inonoventure sercellectrom la eusas pubblica, nostra sarà la Ahime! queste opportunità si direbbe brillino di tempo in tempo soltanto per mostrare l'inctitiudine nostra a coglierle, e'incetitabiprevalenza degli intriganti e dei corrotti sovra i pratici e virtuosi. Allora pure furono deputate persone sproviste di sapienza e coraggio civile, che deviarono in quelle inezie, le quali attraversano le niù sacre importanze (57).

Troppo breve regno, troppo impedita volontà, troppo tempestosvicende tolsero di proseguire a passi misurati; ma d'ogni parte semityasi il fremito dei rinnovamento. Ei buoni e il Parini vedeano con compiacenza trionfare la causa del progresso, per la quale avevano combattuto, e quelle idee che nessun ecceso aveva ancora compromesse snaturandoi: e non confondendo l'altio della

coipa. Se, meschinamenie ignorando i principi, cercheremo un sistema precario e la reviviscenza di pregiudizi antichi, anzichè il regno stabile della ragione, ia coipa sarà intia nostra...

a Non è vero che lunghe oppressioni delle generazioni passate e della prevate percursione, sibgottila da usa acried arbattura flut del potres ministeriale, abbiano ridotti gli nulmi alla nullità e degraduti al punto di cecial momento o di coprire i nosiri nomi d'infanta presso della storia, o di conrare per sempre noi stessi e i figli nostri in faccia dei secoli renutra... La sepassate vicende altro sestimento non lasc'arono negli anniu unami frori che il lunore; nè altri precetti riecvenmo dal nostri padri che ia somnissioni igenna, la carità verso della patria, l'amore del giusto, l'entusission nobile dei vero, ogni siancio di un cuero bono el denergio comparero, ecc. Se una volta il sistema è cadoto al primo impeto che venne dato, dauque rion rifolbrictiamo più della medesima estilana. «

(37) Il Verri stesso ne platigrav : a Miseranda coas !! più inetti fra i deuriori venoro riacetelli per questi importantissima commissione, e incuriori venoro riacetelli per questi importantissima commissione, e incuriori venoro riaceti per questi di domandare un limite al potere misisteriale, limite che con una cositiutione imposibio la tercatione di none legi smari i priprovandone degli stati, e importanto degli stati, e importaso e legi smari proprova descone degli stati, e importaso e la liberita sotto verun presta adescone degli stati, e importaso e de legi stati proprova del sono degli stati, e importaso e la composibilizacione del proprova del composibilizacione del proprova del composibilizacione del proprova del consideratione, profittati deli postolo ministeriale, e profittate della oscalone montre del sopolitamo ministeriale, e profitta della ordina del misisteriale, profittate della costalone montre le vano decoresultati ignoranti o non rificasivi al limitareno a domandare le vano decoresultati proprova del registati del proprova del del signosti con miscretta i disputatomo industre e frivolde di los cortos, con mandre le vano decoresultati del registati del 1759. Nanocetti del Pranestati ad 1759. Nanocetti del pranesta del contrali del registati della della contrali del pranesta del contrali del pranes

iliertà colla bufera del disordine, persuasi che nell'accordo tra la litantropia che proponeva e l'autorità che effettuava, le riforme verrebhero senza le terribili responsalità d'una rivoluzione (38), col desiderio precorrevano il Iontano giorno, quando, sviluppati paralelamente i poteri fondamentali de beni, della forza, dell'opinione, i elitadini, educati per le leggi e pel vigor de governi all'onnime della maggior sienreza e prosperità comune, amerebhero, difenderebhero, servirebhero meglio sè e la patria. Lontano giorno i dissi, perchè l'uomo non può calcolare quelle eventualità con ciulasvolta la provvidenza fa alle nazioni compier in un giorno ii cammino d'un secolo; e dopo provato che la libertà germina dalla pace e dal bene stare, e imbozacchisce nella guerra e ne' sovvertimenti, triendo il castigo dall'errore loro stesso, le riconduce per mezzo de' puttimenti sui souttero della giustizia e della verità.

<sup>(58) &</sup>amp; noievole come i nosiri non presmissero il nembo che sorvaziava. Ne il Parini o il Verri o il Beccaria ne hanno sentore: il Cesarotti dichiarata più inardiche u era ben longi dal prevedere che 1955 fosse così presso all' 89: Aurelio Bertola nel 1757 detiava nella Filosofia della storia che la presenti perfectione dei sistemi politici assierava moni i popoli do ogni soverimiento; poche riforme restore e queste tranquille; ma una rivoluzione l'Europa giù più non la tieru.

## Vita letteraria del Parini. La Rivoluzione.

Allo scarco delle colline che fornano la più deliziosa parte del Milanese, detta il Monte di Brianza, a specchio del lago di Pusiano, uno di que l'aghetti che rimasero dopo che alcun grave accidente naturale, dando uno sfogo alle acque che formavano [Fapilit]), mise in asciutto il Pian d'Erla, sorge Bosisio, feudo un tempo de conti della Riviera, che vi teneano il loro pretorio. Là nacque Giuseppe Parini il 22 maggio 1729 da poveri ma onesti parenti (2). Suo

(1) Colii heati e placidi
Che il vago Eupili mio
Cingete-con dolcissimo
jusensibil pendio....

La vita rustica.

(3) Parele del Parini nel foglicito volante in risposta al P. Branda. Suo padre era Francesco Maria, sua madre Angela Maria Carpani: non ebbe che una sorella. All'Appiani seriveva:

Te di stirpe gentile

E me di casa popolar, cred'io,
buil' Espili natio,
Come fortsan vario di stile,
Giuldaron gil avi noutri

E noi dall' onde pure,
Bal citaro cideo c a quell'acre vivo
Seme portammo silivo
Fronto a l'exarca da l' genti oscure,
Ta, Applant, col pennello,
E di occi plettiro segultano il bello.

padre che, secondo il paese, mercatava di seta, conosciuto nel figlio un buon ingegno, volle educarlo col poco ben di Dio che aveva, il menò seco a Milano, e vestitolo da abbate, solo modo per non far ridicolo un forese e di bassa portata che studiasse, lo pose nelle scuole Arcimbolde (3). Il padre Branda suo maestro ci attesta che non vi profittò gran fatto: nè farà meraviglia a chi sa come di rado il merito venga a galla di sotto alla disciplina dei pedanti. sia ne'materiali esercizi di memoria d'allora, sia nella tumultuaria e indigesta enciclopedia d'adesso, alla tirannia del metodo e al tedio de' precetti inapplicati d'allora e d'adesso. « lo non nego (dice esso Parini) quel che il padre Branda accenna. Pur troppo allorchè frequentai da giovinetto le nostre scuole di Sant' Alessandro, male corrisposi alla diligente cura de' mici poveri parenti, e poco attesi a quello ch' essi chiamavano studio. Nondimeno, benche non sia giammai salito tra' precipui campioni del ludo litterario, non sono per tutto ciò rimasto tra la ingloria turba degl' indisciplinati adolescenti (4). E potrei ancora ad un bisogno mostrarvi i superbi trofei che, d'una in altra classe passando, furono dai comprofessori del padre Branda a me decretati. Egli è bensi vero ch'ei non potrà veder pendere alle pareti de' portici scolastici il mio nome, accompagnato da qualche ingeguoso emblema e adorno d'una cornice dorata, perchè i miei parenti non ebbero mai danari da gettar via » (5).

Continuato poi nella filosofia e nella teologia, fu unto sacerdote, non già perciù si sentisse veramente chianato ad un ministero che esige tante virtu', 'tanti sagrifizi'; na, come avviene dei più , per servire alla volontà altrui ed ai printi casi. In que' giovani anni s'aiutava di giorno in giorno a vivere col copiar carte presso un

<sup>(3)</sup> Dal Juogo ore sono reallocate chiannans Ginnasio di Sant' Alesandro; mai i Parán i rarigione annova nuello di dicesse Senola Acrimbiolo a puel netro riva nella ngoira pairia la memoria di quel bono cittadino, che foi intere viva nella ngoira pairia la memoria di quel bono cittadino, che foi intere viva nella ngoira pairia la memoria di G. Paristi in proposito d'avacitato di Santa di Carino del Carino proposito d'avacitati di Carino di parte Pierro Grazioli, che lasciò una huona contra De mociatria Medicioni addettiri.

<sup>(4)</sup> E' contrafà lo stile del maestro.

<sup>(5)</sup> Neils letters alexas. In esse secole ells invesse primegatalo poteva farsi fare un quadro con alexu embleme e cel proprio none. Adil attri mettalo dionassati un frorfo, foglio don' era stampato un putito che d'una mano secili pias sopra un pinto (1000 nt.). TATES el il mono edicio tutoloro, e dall'altra vi sovrapponesa una corona d'alloro. Il quadro non poteva farsi da chi sona ravese quattiriol deg ellerio.

avvocato; pur cogliendo qualche ritaglio d'ora per lo studio de' classici e per fare alcuni versi.

Il Verri, il Longo, il Beccaria trovavansi spianato il calle, una clientela ereditata, comodità di studj, di consigli, di appoggi ma chi nasce povero e con ingegno e vogite superiori alla propria condizione quanto non ha a lottare prima di trar fuori il proprio nome dal mille ignorati, e farsi perdonare l'ardimento dal volgo patrizio e dai piaggistori di questo!

Viveva allora poveramente a Milano un buon prete che gia più volte ci venne nominato, Gian Carlo Passeroni; e forse incontrandosi cult'abatino nelle sacristie, ne conobbe l'ingegno non volgare; e lo presentò al Trasformati, e seppe indurti a riceverio nella toro accademia. In questa accademia si solea fare degli appunti sovra le composizioni che alcuno presentasse, e poniam pure fossero frivoli i più, poteano giovarsene quelli che d'una osservazione altrui sanno indazar la racione hen meetio che lo stesso osservatore.

lvi dunque produceva il Parini le odi che componeva tratto tratto, e di cui la prima raccotta pubblicò a Lugano nel 1732 sotto il uome di Ripano Espilino, anagramma il primo del suo home, il secondo dinotante la patria. Lavori da giovane e troppo lontani dalla perfezione; gli valsero però applausi e un diploma dell'Arcadia di Roma.

E qui, invece det facile ridere dietro alle accademie e agli istiutui (6), noteremo due cose. La primr è il trovare spesso i dotti di quel tempo congiunti fra loro alla doledza di colloqui o alta fatica di lavori, non credendo, come oggi alcuno proclama, che la benevolenza uceida l'arte. Quando fu abolita la compagnia di Gesu, il conte Roberti, che c'era vissuto così bene con minestra, nove once di carne, frutta e cacio, e che ne usci cou tre cunicio buone e una logora, più di tutto deplorava la perdita della conversazione o ve dieci o dodici ingegni, legati fra lorò con vincoli di una carità e d'una amicizia doleissima, in certo ore felici, in certi congressi geniali, s'irritavano de delettrizzavano, dirò così, insieme,

(6) II. Baretti che giudica col bono scusa, cicò retto, gari quatotta la passione uno la gampleri, scrivca al Garvano, appunto a proposto de Trassione uno la gampleri, scrivca al Garvano, appunto a proposto de Trassionatti; a Le accademie sono linone quand'uno è prevente, prerché allora unio agatatomos sistionos ha sicurezza di travare, in certe ure, degli altri stato gabatomonial, ragament in un dato lougo, coi quali poò cuasomare quatica no di tempo con sodifizatione; a ci i è instano, un'a recodenzia none quato e. pod it tempo con sodifizatione; a ci i è instano, un'a recodenzia none quato.

e gettavano scintillamenti, lumi e vezzi, coi bei motti e colle belle sentenze ».

Basta poi scorrere i lavori d'allora per sentire come fossero soccorsi, non dico solo dai fratelli di religione, ma da persone fino sconosciute. Lo Zeno, che largamente aiutò al Foscarini e al Fontanini, aveva ideato la raccolta dei Rerum italicarum Scriptores; quando, udito che l'intraprendeva il Muratorl, gli cesse i suoi materiali. Altrettanto fece il Baruffaldi al Barotti per le memorie storiche de' letterati ferraresi. Il famoso soprano Farinelli, metteva una ricca biblioteca musicale a servigio del padre Martini, da lui eccitato a comporre la storia della musica. Alle opere del Sigonio, edite in Milano dall' Argellati, il Muratori prepose la vita dell' autore: eruditi commenti e buone osservazioni vi unirono il somasco Giammaria Stampa, don Gennaro Salinas napolitano, il dottor Machiavelli bolognese, l'avvocato Giovanni Maderni, l'abate Lorenzo Maffei, l'agostiniano Costanzo Rabbi, il Sassi e un gesuita di grand' erudizione che non volle esser nominato, e che fu il padre Giacomo Ponte, torinese (7).

Il Salvini ajutava Filippo Bonarroti nelle ricerche d'antiquaria; Paolo Alessandro Maffei il Sergardi nel comporre le celebri satire. Il Frizzi. che scrivea le Memorie di Ferrara, era in corrispondenza col Zaccaria, coll'Affò, col Verci, con Eugenio Levis, con Francesco Bertoldi, con monsignore Speroni ed altri. Poniam caso che uno di piccola città si accingesse a un layoro di erudizione : puta G. B. Verci . che a Bassano preparasse la Storia degli Eccelini, E' si dirige a Padova, e lo ajutano l'abate Gennari che una stupenda raccolta fece di documenti patri, e « S. E. il signor Gian Roberto Papafava, eruditissimo cavaliere, da gran tempo occupato a scrivere la storia della celebre famiglia Carrarese »; in Treviso il conte canonico Avogaro, « raro soggetto , noto alla repubblica delle lettere per tante opere date alle stampe, avea ricercato tutti gli archivi per scrivere la storia della Marca Trevisana », e ne accomodò il nostro Verci, come fecero il cavaliere conte di Royero, il conte canonico Trieste, il conte Daniel Concina « valente raccoglitore ed intendentissimo di codici »; in Verona il marchese canonico Dionisi che · quanto sia versato negli studi de' tempi di mezzo ben lo dimostrano le di lui operette's; oltre G. B. Biancolini s che stamp) tanti

<sup>(7)</sup> Vedi Tiraboschi, vol XII, pog. 1218.

tomi sopra le chiese di Verona, tutti corredati di bellissimi documeuti ». A Vicenza trovò che il nadre Calvi carmelitano scalzo. possedeva in dodici grossi volumi tutti i documenti di quella città, già raccolti dall'abate Vigna, ed altri dal padre Barbarano. Il canonico Doglioni gli manda documenti bellunesi: bresciani don Giovan Battista Rodella, e. Giuseppe Nember, che scrivea la storia di Oninzano: veneziani, il famoso Morelli e il padre Mandelli, editore della Nuova raccolta d'opuscoli scientifici. Il padre Salanelli l'informaya delle cose ferraresi, delle cenedesi il vescovo Gradenigo « versatissimo in questi studi, e che avea consumato gran parte di sua vita lu molti archivi della sua religione benedettina : : delle asolane il conte Trieste che « avea per alcuni anni nutrito l'idea di scrivere questa medesima storia ». Il marchese Lodovico Andrea, « che sommamente ama le lettere e le belle arti insieme con tutti quelli che le coltivano.., gli agevolò le ricerche nell'archivio di Campese: in quei di Mantova il celebre Bettinelli e il conte D'Arco; ne' friulani il conte di Porzia, ne' tridentini il cavaliere Ippolito del Paradiso « valente letterato che travaglia già da venti anni intorno alla storia di Trento, e gli rinsci di compilare in ventitre tomi in foglio seimila documenti e niù de' migliori archivi del Tirolo » : a tacere Il Tiraboschi, che sapea di tutto. Ed esso Tiraboschi empiva una lunga pagina dei soli nomi di coloro che lo soccorsero, e « qual sorte per me (conchiudeva), anzi qual sorte per l'italiana letteratura è stata che tanti valentuomini siansi uniti in correggere i difetti dei quali io avea sparsa questa mia storia! (8).

Alt, questa concordia di studi quanto s'ebbe poi a rimpiangere! L'altra osservazione si di nano colla precedne, riguardando la docilità con cui gli autori chiedevano ed accettavano consigli, o la generostà di comparirigiene. Il Muratori, dopo pubblicato il primo volume d'Anecebota, fe proposito di non dar fuori nulla se prima non fosse veduto da qualche amico. E in fatto il dottor pièreto Ercole chierardi modenese, olive coadigivario nelle riecercie, rileggeva le opere di lui prima di mandarle ai torchi. Il padre Martini, stando preside del convito ecclesiastico di Superga, Iu da un piemontese ajutato nella traduzione della Bibbia. Il red iNapoli assegna trecento ducati di pensione al celebre antiquario Marzochi, e questi lo prega di divideria col giochae Nicolò Yguarra che

<sup>(8)</sup> Prefazione al T. IX della prima edizione.

gii era di sussifio. Le Ricoluzioni d'Italia del Denina furono rivolute dall'abate Costa d'Arignano, che poi fu cardinale, e a lui s'attribuisce l'esser quelle tanto superiori all' altre opere dell'abate. Il Fabbroni sottopose le sue Vite al Cunichio e al Bongiochi; il Bentivoglio al Frugoni la sua versione di Stazio; Pietro Pariati lavorava drammi di concerto con Apostolo Zeno, al quade a vicenda coadjuvava; Plagnetti dava a ripiulir i suoi sertiti al Bressani (9); il poeta matematico Torelli rivide minutamente la Riscide dello Spotrerini, IV Cetellogione del Tirabosco, e il latino poema sui gelsi di L. Maniscalchi; il Bertola usò lo stesso uffizio coll' Invito a Icebia del Mascheroni (10).

Gaspare Gozzi mandava al Seglezzi le sue opere da stucciore e ripultre; e nollustaine sde lettree sono in pregardo di tale utilica. L'Alfierl sottoponeva le sue tragedie al Calsabigi e all'abate di Caluso. Il Beccaria si lasciava correggere da Pietro Verri. Ippolito Pindemonte, alta morte del Vannetti, si lamentava perché più i snoi versi « da lui per farsi rabbellir non vanno»; e al padre Franceso Foutnan barrabita milanese scriveva da Verona il 8 geninajo 1782: « Oh quanto la ringrazio, quanto le sono obbligato del-l'utilina suat Così vorrei sempre che mi venisse parlato, cioò con quell'ingenuità unita a quell'acume e a quell'accore ca quell'accore care e la cui unione è ancora più rara... L'annico trano, aver ottrepassati que' limiti che ti hai prefisso, e l'inganni. Dopo la core casi caltera consul di stanora de la core can core el la cone con la cone con la core co

 aver oltrepassati que' limiti che ti hai prefisso, e t'inganni. Dopo la cara sua lettera, porui di stimarta e di amarla più ancora di prima .
 Il secolo nostro darebbe altrettanti esempi di si fruttuosa umiltà\*
 E il Parini si professava obbligato di buoni consigli al Bale-

(9) Gregorio Bresond Irriviano (1703-71) colivió asidamente la lingua, solumbro, sui classid e deploramento la lingua, solumbro, sui classid e deploramento la lingua (solumbro, sui classid e diploramento la lingua (solumbro, sui con una voloribri che il Supportario del Resono del Re

<sup>(10)</sup> PINDEMONTI, Elogi.

strieri (11), alla marchesa Castiglioni, al buon Passeroni, dal quale principalmente riconosceva il consiglio di non giuncare i componimenti con parole peregrine e frasi dismesse, e restituire al volgo' i riboboli che i vecchi Toscani n'aveano tolti a prestanza.

L'abbaruffata col Branda e col Bandiera fece nominare il Parini; il quale poi lesse al Passeroni sitesso, a Francesco Fogliazzi, ad altri amiei il suo Mattino e, confortato da loro, il pubblicò anonimo nel 1763, e due anni appresso vi fece tener diotro il Meriggio.

Più cresceva d'età e di senno, più prendeva soggezione del publico; e continuamente limava i propri componimenti; e quando, nel 1791, permise che Agostino Gambarelli suo ammiratore facesse la prima raccotta delle sue odi, le diede con quelle mottissime correzioni, delle quali tanto pro potramo fare gli studiosi.

Lavorava intanto lentamente alla Sera (13): ma le lodi non alteviavano l'incolpecole povertà di lui, ridutto da vare runa sola cumeretta e non hastante pane da divider colla povera sua madre (13). Chi vorreble la sapienza diodegnose e paziente di qualvogliasi traversia, sin della fame, insomma spartana, condannerà non la società costituità in modo che non sempre uno trovi come guadagnar fatiendo, ma il Parini stesso che ebbe ricorso ad amici e protettori, con lettere che facilmente si direbbero senza dignità; e prodigo sue lodi, non solatato al munifico cardinal Durini ;

(11) le de' bei detti tuoi nell'alia mente
Facca l'esoro, e tu n' ini lode in parte
Se alcun ramo di lauro il Dio lucente
A questo erin comparte.

(12) a Tanto pegglo se Il Parini si lascia ire alla pigrita, e se non viene a dardi, dopo lanti anni, la terza parte del suo poema. Intanto ch'agli e glovane, dovrebbe pur adoperar quel suo cervello a far ouore alla patria e se stesso n.

Barrir, a don P. Careano, 21 agosto 1778.

(15) Ch' to possa morire

Se oro troomal sever al min commando
Un par di soldi sol, non che due lire.
Limosina di messe lòs a quondo
lo ne potrò locerre, e nou e'è un cane
Che mi tolga al mio stato miserando.
La mia povera madre non ha pane
Se non da me, ed lo non lo danaro
Da mantecerha almeno per domone.

Capitolo.

ma ad 'uomini che non conoscevano in lui se non l'encomiatore (14).

La condizione dei letterati se non fu mai prospera in Italia, meno era in que' tempi, dove, poco leggendosi, l'autore non poteva invocare per unici mecenati il pubblico e il librajo. A Venezia compravasi due lire e mezzo venete un volume di 200 e più pagine; cinque soldi la Gazzetta del Gozzl (15), onde un nulla doveano pagarsi i manoscritti; le traduzioni tre o quattro lire al foglio; per sei lire furono tradotti il dizionario del Chambers e la Vita di Cicerone del Middleton; la tassa consueta per un sonetto era mezzo filippo; e un'intera collezione per nozze, netta da spese di stampa, 50 zerchini (16); da 300 lire davano gl' impresarj per una comedia al Goldoni o al Chiari; o, secondo Carlo Gozzi, tre zecchini per quelle a soggetto, trenta per le scritte, quaranta per un dramma; il qual Gozzi calcola che, a 12 lire il foglio in-12, un verso era pagato meno d'un punto di ciabattino. Metastasio non ricavò un soldo dalla stampa de' suoi drammi, le cui dieci edizioni fruttarono diecimila luigi all' editore : non cento luigi il Morgagni dalle sue opere. Sterne, l'autore del Viaggio sentimentale, che a Milano lasciò galanti orme del suo passaggio, volle vedere il Passeroni,

e pien di gratitudine e d'amore

Lo chiamava suo duca e precettore (17);

e vedendolo così poveramente în armese, «Eppure dovete aver cavato tesori dal vostro Cierone», gli disse e e stupi nell' intenderche non s'era tampoco rifatto delle spese. Vero è che di rimpatto era accademico Trasformato, Arcade, Fluttuante, Agiato, Affidato, Infecondo. e via la.

Il Marelli, il Galeazi, gli Agnelli libraj erano spesso gli annici le' nostri letterati, i quali solevano adunarsi nelle loro bottegtte; e per cortesia, o per la persuasione di spacciaria, assumevano l'edizione di qualche loro fatica, quando non la pagassero gli anici, gli soci rati o qualche sirone. Così dovettero comparire le prime seritture

<sup>(13)</sup> Il pairizio veneto cui diresse la bella ode del Bisogno quando ando podesta a Vicenza, appena si ricordava che una volta un tal Parini avesse Lescenua poesia nella raccolta fatta per lui fu quell'occasione.

<sup>(15)</sup> La lira è circa 60 centesimi: S faccano un ducato, e 22 un zecchino. (16) Quest' ultima notizia l'ito dal Pindemonti nell'elogio del Gozzi: le altre dalle baruffe tra i Gozzi, il Chiari, il Baretti.

<sup>(17)</sup> Cicerone.

del Parini; dal Mattino troyasi scritto ricavasse 450 zecchini, ma abbiamo di che credere che neppur tanti n'avesse (48).

Possiamo presumere che qualete patrizio e qualete veterano della gloria avranno incoraggiato il nostro autore, con aria di protezione dicendo ch' e' dava buone speranze; l' avran chiamato poeta, titolo che racchinde sempre qualete atomo di teffa o di compassione; si saranno deznati di chieloreli un enigramma ner i parafuochi (49).

(18) Questa leftera , che sta originale nella Marciana, Ci. X, cod. 19, secvici molto bene a quelli che (attro luopo comune dei nostri declamatori) vau gridando contro l'avialità de'lliraj e la pirateria:

Al librojo Colombani, a Venezia.

Milano, 10 settembre 1766.

Fu per ercore che csidil u V. S. Riv. II into Mezzodi. Il signor Graziolo mi avera scritto racromanimulminisi per esso. Come lo lardal molto a rispondergit, ini dimenticai il regionne, e seambial Graziosi in Colombiani. Tottavis non mi dolgo di questo equivoro, avendo lo la medesima silma per lei che lon eril isiano Graziosi.

Quanto alta mia Serra, lo in quasi dimesso il pensiero; non che non mi piaccia di complece i ire poemetti di me anuoritati; ma perchè sono stamacario dell'a vidittà e itelia calatai degli stampatori. Non solo essi mi hamo-risimpato in mille toophi gli altri due; me lo hamo fatto senza vernua paretipazione merci, senza mandarmene una copia, senza lasciarmi loogo a correspervi pare un errore.

Questa Sera è appena cominciata; e io non mi sono dato veruna beiga di undare avanti, veduto che non me ne posso aspettare il menomo vantaggio, e probabilmente non proseguiró se non avró stimoli a farlo.

Azgradisco le proposizioni di lei, e su questo preposito le elspoudo che sarviche mia lintenzione di fare mi celidione leganate il iutti e i er li pometti, qualora l'opera fosse compita. Se ella danque si risente di farta, to mi estbisco di darle la Sera terminata per li principio della veniura primavera, e incience gii altri dei pometti, corretti in motti topoli e migliaro.

Il pezzo cite lo ne pretennio, senza speciaria di dilatterne na neco, è di circitchiquinta arcividali, da pigazi no letzo alla conclusione del centratto, e il resiante ai conseguiral del manoscritto. Se cilo non e di ciè cintento, e il resiante ai conseguiral del manoscritto. Se cilo non e di ciè cintento, una s'i incumoli di avvircani più nifere, lom sinon intotto a risponderle in grazia della pulliezza cen cui cilo mi sercite; così non ho fatto con motti a riti libraj, e fre questi, con dino e tre veneziani, il quali lamno ardito ril farnal l'eslibrioni che famnosi a' compositori d' alminarchi; alle lettere vigiturite de quali in ono piliprico mai il dissiglo di rispondere;

Farò il possibite per promulgar l'esito dei suo giornale. E con tutta la stima mi protesto, cre.

(19) I versi sulle ventole e sui parafuochi furono fatti per Teresa Mussi , amica del porta.

un madrigale per un album, un sonetto per qualche raccolta, sicché talvolta indispettito egli prorompeya:

Che vestizioni, che professioni?...

Possibil che dottor non s'incoroni, Non si faccia una monaca od uni frate Senza i sonetti, senza le canzoni?... E dalle e dalle e dalle e dalle e dalle

Con questi cavolacci riscaldati.

Questi erano i coupensi al grand'ingegno; ma trovo che i Milausel (d'allora) repugnavano alla luce sparsa sui loro patrioti, non volendo accorgersi come essa rischiara tutta la cittadinanza. Adnnque, se anche non sparlavano d'un autore, lo guardavano pur sempre cou un certo fastidio; appena l'arrebbero collocato a paro alle glorié d'un Veronese o d'un Parmigiano, il quale a vicenda da'suoi era posposto ai Milanesi; meschini pascoli della mediocrità, che si omo bra di cliumque la oltrepasse; pur heato quando non tiniscono che in noncuranza o in riso, e non ne segua la codarda calunnia e la combinata persecuzione.

lo so che il Beccaria pubblicò il suo libro fuor di paese; e quando alla seconda edizione arrivò a Milano, vi trovò contradditori e peggio; tanto da sgomentare la già vacillante risoluzione dell'autore. Della Storia di Milano Pietro Verri vendette una conia (20): e · Per

(20) Il Barcti seriveca a milanese Careano Il 27 aprile 1785; a Crederestice in Innana garati mondi, e chi e in Fronza capput supinistim on ho putato vendere direl copie delle mie Lettere e della mia Frusta? Pensate pol negli altri puest! E poi non aceta elema dara del nostri libraj, per le mani dei apmais 'la bada passare'2... Tratto tratto vien foori (la Italia) quadrie coscrella in Islampa che fa un pu di rumner, un precio quel romore s'aceptete con se ne fa altro. Chi vool legere upsalher cosa, preustra di farselo prestare per risparsairati un mezzo puolo, e se ne lascla passar la vogila; onde non v'e modo il fare ductri s'estramente n.

E più tardit a Delle proce ne u's ervieve, un non iu tosenno, perchie nessumo me le puno, Delle luglesi 3, perchie ne lo delle phince, q'65 settemlure 1790, E il 3 novembre 1777: « Spinenni che le rislampe del Gerzanprivino il Passeroni di quel po di pruttio che gliene verrebie. Ba quel lami mostri governi indipendenti gil uni dagli altri non sono troppo favorevali alle lettere nostre ; e aglimpasi a questo infalto malamo quello indipa disonesià che florie es si bella fra tutta la nostra canaglia, nel qual numero lo inclindo classem nostro stampatore.

Altrove paragonava la condizione economica de' nostri letterali cogli fuglesi :

la fatica di molti anni (lagnavasi), per le molté spese fatte per consegnare nelle mani de Milanesi una storia leggibile della loro patria e un libro che senza rossore potessero indicare a l'orestieri curiosi d'informarsene, lo non ho avuto dalla etità di Milano nemmeno un segno che s'accorgesse ch'io abbia estitto. Ma già lo sapevo prima d'intraprendere un tal lavoro, e conoseeva rerum dominos, gentemque togotem. Nella Toscana, nella terra ferma veneta e nella Romagna vi è sentimento di patria e amore della gloria nazionale. Ivi almeno una medagità, una iscrizione pubblica, un aliptoma di storiografo, qualche segno di vita si darebbe, se non altro per animare alla imitazione. Ma noi viviamo languendo in umbra mortis. Non si sapeva il nome di Cavalieri; la Agnesi è alloselale: Frisi e Beccaria non hanno trovato in Milano che ostacoli ed amarezze. Il sommo bene di chi ardisce far onore alla patria è se ottiene la dimenticanza di lel .

La storia del letterato si limita al gabinetto, dove egli prosegue

u in inghilterra, e particolarmente in Londra, lo scrivere de' tibri è una cosa ridotta così bene a mestiere, che gi'inglesi hanno comunissimo ta frase The trade of an authour, It mestiere d'autore, Chiungue ha facoltà mentali basievoil per far comprare una sua opera da sole sel o settecento persone in tutta quella parte dell' isola chiamata propriamente lughilterra, cosa non molto ardua a fursi colà, ha suidto una sieurezza poco meno che fisica di campare mestamente con la sua penna scrivendo un libro dopo l'altro.... L' Insuziabilissima ingordigia di leggere cose nuove, che lotti gi' inglesi hunno dal più gran milordo e dalla più gran miledi giù fino al più tristo artigianello est alla niù sciatta fantesca, ha bisogno di continuo pascolo. Ouladi è che quattro e più mila penne, in Londra solamente, hanno il comodo di somninistrare quel pascolo a quella lanta ingordigia con più di trenta amplissime gazzette, sotto vari Illoli con innumerabili panfletti e magazzini e fogli a imilazione dello Socttatore: ed estratti di sacra strittura e di botanica e di medicina; e dizionari stamuati a quinternetto a quinternetto; e giornali letterari e critici, e satire e libelli e panegirlei e romanzi , e storie e poesie ed altre infinite cose; il tutto venduto a ritaglio di di in di, di settimana in settimona. di mese in mese: senza contare assal voluminose opere che vanno pubblicandost dentro l'anno : cosleché lo crederei non esagerare se dicessi elle plu si stumpa in una settimana in inghilterra che in tutta Italia in un anno. Basta dire rhe d'ogni foglio di gazzetta che si vende, si paga al re un soldo sterlino, che rquivale eirea alta sesta parte d' un paolo, e che da questa piccolissima tassa sono stato assicurato da più persone degne di fede e da supporsi bene informate, che ii re cava più di dugento lire sterline ii giorno, vate a stire quattrocento zecebini circa dulla sola città di Londra, »

gil studi, o dolcemente protetti dal riposo, dall'amicizia, dalla fortuna, o agitato dai bisogni e dalla malevolenza, che spesso fan come il martello che migliora il forro. E il Parini fu di quelli che, aderenti al patrio terreno come l'edera, non potrebbero staccarsene senza la-sciarvi infinito barbe.

Quanto ne sono avidli nostri vicini, tanto noi negligiamo quegli aneddoti, che, se sfrivolissono la storia, incarnano le biografie. Vive ancora alcun suo scolaro; noi conoscemmo molti suoi amici, ma quanto poco ci seppero dire oltre le futilità! Poche lettere pure i rinangono: sicchè male possiamo penetrare nella vita sui intima e studiarvi un altro di quel genj artistici che, dallo slancio passionato pel difficile e per l'insolito, passano all'infingarda trascuranza sin delle fatthe ordinarie della vita.

Del resto sol chi la assaggiò conosce qual ricompensa destini al letterato la società. Impedito e amareggiato ne' primi passi dall'emulazione contemporanea e dall'invidia canuta, non una mano lo sorregge, sovente non una voce lo rincora nell'esitanza; vilipeso se tace la verità, sospetto se la dice; non genio, non sventura, non persecuzioni lo salveranno dai vantatori codardi, i quali negano fede a una generosità di cui si sentono incapaci; il dotto e l'elegante volgo dalia bassezza propria sentenzierà quello di cui non arriva ad abbracciar le intenzioni, a indovinare il pensiero, e il colto pubblico crederà alle asserzioni sventate d'un calunniatore anziche ad una intera vita immacolata alle prove del terrore e delle lusinghe, Blandito e strapazzato, scopo alle celie e alle sevizie, il letterato sentesi solitario in una società, ch'egli dee pur frequentare per non esser eccentrico, e schivare per non divenir frivolo e infingardo: onde, non trovando che repulsione e ironia in un sentiero dov' era entrato pieno d'affetti, o prorompe alla stizza e al sarcasmo, o sconta il proprio genio nell'affannoso desiderio d'amorevolezza e d'intelligenza.

In quei tempi calmi dove clascuno è ridotto a camminare nellacarreggiata solcatagli dai primi casi; in una patria dove la vita pubblica manca, nò è dato contribuire al bene di essa e al miglioramento pubblico, l'uomi di forto sentire spasima nel vedersi condannato a far nulta; e l'Alfieri esclamava: All'udire certi gran tratti • di quei sommi uomini, spessissimo balzava: in piedi agitatissimo e

- · fuori di me, e lagrime di dolore e di rabbia mi scaturivano nel
- vedermi nato in Piemonte ed in tempi e governi ove niun'altra
   16

cosa non si poteva n
 é faro n
 é dire; ed inutilmente appena forse
 ella si poteva sentire e pensare \* (20).

Vodemno come alcuni, alla maneanza di civil libertà ecreassero compenso nella economia politica, benchè quella sia stabile e garattita, questa scarsa e precaria. Altro campo rimane fuor de maneggiamenti politici: l'educare le menti al vero, al belto, al buono; preparare una miglior generazione, e i patimenti diminuire colta benedicenza. Il Parini in fatto si diede a maestro in casa del Borromei, poi dei Scrhelloni, coi quali conservio sempre amietzia, e per loro mezzo frequentò le conversazioni signoriti, facendovi tollerare la superiorità del suo ingegno è l'arguzia del suo osservare (24).

(20) Onnido l'opera del Beccaein era qui ntineenta dal professoe Giudici, dal dollar Vergani e da altri, il Firmian sceivevn; J'ai la le liere des Délits et des Peines, Ce qu'on y dit de la question m'a beauemp plu, Ma ranifé en était flattée par ce que mon sentiment a été toujours de même sur ce point. Le livre me parait écrit avec beaucoup d'amour de l'humanité et beaucoup d'imagination, Vigliette del 3 febbesjo 1763. E la risposta alle critiche stampala a Lugano, leovava piena di moderazione, e tale che fa onore alla morate dell' autore, Kaunitz, il 27 apelle 1767, chiedeva ad esso Firmian Informazioni sui Beccaria, e a Supposto che in lui prevalgano le buone qualità, non sarebbe da perdere pel paese un nomo elle dal suo libro appuee nyvezzo a nensace, massime nella penurla in cui siame d'uomini pensotori e filosoft. La considerazione verso i inienti de' nazionali cecita gli uni dal letargo e dal torquee , e seloglie all altri dello scoraggiamento n. E al 21 maggio seguente insiste sulla a necessità di ennservare nel parse un ingegno atto ad ispirare eguale spicito ed amore per gli studj filosofici alla gioventu, pue troppo aliena dalle occupazioni serie: occupandosi quella d' Italia per in più nella solo triviale giurisprodenza del foro, destitulta d'agni eradizione, o in studi frivoli, i quali, se pure servono alla coltura dell' ingegno, nulla però conducono all' emendazione dell' intelietto, u

(21) R ver che questa Inferendata ctade, lu panche arcaliari, facundo gorera D'asal, el fre, di fanti e di cavalli, Ed in sempre fishere cruse di idonte, Tempo non ha da theretare i nappi Dell'informe clesta, e non inforza. A disecciora dalle segate vone Fisosofiche vite la un col sampre. Ma qual pro? questo secolo noparrecchia Allo seprentator de Sonal costumi Altri gastighi. Ove appaciece, el vede Tosto forer lingesquanel, negeroture ciglia,

E mostra for d'infastiditi orccchi.

Cozzi.

La Gazzetta allora non era una faticosa altalena d'opinioni e di parole, ove abbindolar sofisticherie e travisare fatti per corrompere la morale e il senso comune; ma informava parcamente delle notizie estere; delle cose interne poco ragionava, come avviene in tempi quieti e in governi che, per paura di sentire o critiche o suggerimenti, nè tampoco si curano di propalar il molto bene che fanno. Firmian, vedendo come, essendo essa lo scritto più diffuso, non convenga commetterla che a mani maestre e intemerate, la afilda al Parini, dispensandolo dalla censura e somministrandogli i giornali forestieri. E quando il seppo cercato maestro all'università di Parma, fece nel 4769 eriger a posta per lui una cattedra di belle lettere nelle scuole Canobbiane. Distrutte poi queste e soppressi i gesuiti, il Parini venne chiamato a leggere eloquenza a Brera (22) e nell'Accademia delle Belle Arti. Si trovò allora meglio agiato, ma subi la sorte d'impiegato regio; e se non vendette l'anima, imprestòqualche volta la musa a cantare i duchi e l'imperatore; versi fatti con si poca attenzione che da poi assicurava non esser suo un sonetto per Giuseppe II, e credeva in vece suo uno reclamato da Teodoro Villa.

A chi fu mai lerito camminare alla gloria-senza il dentechiarde' pedanti, i latrati dell'invidia, le vendette de' compatrioti? Uoni di libera sentenza, egli usava quel franco esprimere che tanto facilmente si trac a peggior senso, massime in tempi e paesi di fiacchi

(22) Aveva cento doppie milanesi di stipendio, Gli fu poi cresciuto quando vi diventò prefetto degli studj.

Il Kamitz, visite le prime lecioni del Partis spora le lettle reletre, service al Frimina: a lo paresto sepsio traspier al hono gasto e il catore dei con infanto il rattore, e lo motivo non solo di compiacernai sella sectia di Lai, seminandoni collocato indi vare sua miestia, ma none dei ripromettra in vantaggio di chi vorrà metterea profitto I buni dei professore, la questi seminando richi Percelletraz vostro medesima assicurato della mia sodidistatione, presi steppia in almonto al listingare il mesta per la il rattore di seminatore richi seminatore semi steppia almonto a distingare il mesta per la unorifica destinazione v.

E. Il Firmian, al. 9 gennaje 1730, rispondova al Kamitz: a La superiorpropressione da V. E. manifestal aper non mozo al prof. Partial non potrise non essere di gran conforto al medesimo per animario a fotteare e nouseguire con anioro la carriera intrapresa n. Si hanno in fatto lettere del Partini al Firmian ove lo rispravia degli a dogi che si de ra degnato invariabilimente di fare al tatenti di lui n; e d'averto animato a ad esporre le susrecissianze in ogli oressiane dove vecloses potergi (sporre il suo pariorchio «

caratteri, dove vuolsi l'adulazione sotto tutte le forme, dove la iauta società non tollera attorno a'suol godimenti se non' enunchi. Poi aveva piecata nel vivo quella classe spunia cine della nobilità non tione se non le maggane; qual meraviglia se essa voleva male a chi avea ragione tropop presto 7

Neppur aliora mancava la razza di coloro i quali, col far villania e danno al buoni e valenti, cércano grazia e lucro a sé malvagi e dappoco. È costoro rapportarono il Parini di pensare antipolitico: ma i governanti non si lasciaron insusurrare dalla vitia concittadina; e il matalento di coloro che avivano fatto opera di cacciario dalla sua cattedra non riusci se non ad attraversargii ogni miglioramento che gli desse come meglio riposare il capo incanutto nella virtià.

lutanto gl'intelletti osservatori si serenarono dapprima, si sgomentarono da pol alla rivoluzione di Francia. Fu aperta in nome dei più sacri dogmi dell'eguaglianza di tutti in faccia alla legge: ma i tilosofi che le aveano dato la spinta senza calcolare dove arriverebbe, da sopposti arbitrari deducendo sofistiche illazioni, non aveano intesa l'origine della ineguaglianza fra gli uomini, nè determinatone i confini; peggio ancora l'intese il volgo, che si figurò una parità di fortune, non di diritti. Da qui una rivoluzione cui mancò uniformità e certezza di scopo; con sapienza intollerante e sterminatrice rinnegò tutta: l'esperienza de' secoli ; con logica inflessibile da santi principi dedusse scellerate conseguenze: sicchè al trionfo dell'idea si immolavano le persone; professavasi un amore dell'umanità e della virtà dinanzi al quale perdeano valore i patimenti, il sangue, perfino il delitto; e una nazione audacissima a intraprendere tutto, incapace di nulla finire nè conservare (23), e che sembra destinata ad esser la clinica di tutte le malattie sociali, agli antichi surrogò nuovi deliri, e versò torrenti di sangue per questi come gia per quelli. Tanto le idee si alterano nel tradursi in fatti.

Non ripeteremo come tra noi la noblità fosse una condizione, non uno stato, ne sescerata dal più; e se alcuni di essa, non volendo esser popolo, diventavano volgo, alcuni zelavano il privilegio della gentilezza, del patronato, dello studio. Empietà non s'aveva, ne ancora erasi introdotto quel sensisano speculativo e prattico che le

(23) Les Français sont lout feu pour entreprendre, et ne savent rien finir, ni rien conserver. Rousseau. Confessions.



somiglia e che suol nascere dalla prevalenza de'miglioramenti fisici sopra i morali. I nostri teneano i difetti dello sfrazionamento, idee locali e nessuna generale, gelosie auguste, piccoli disegni: e per un gesuita il quale attaccasse Dante faceano più rumore che per un illosofo Il quale attaccasse Dio. Alquanti avvocati e curiosi aveano veduti i libri francesi e l'Enciclopedia, ascoltato i filosofi che respingeano il mondo alla tirannia dell' incredulità, quasi da diciotto secoll la libertà non fosse nata col Vangelo (24); aveano dato il nome di qualche loggia de' franchi muratori (25), ove predicavansi la filantropia, l'eguaglianza, lo sprezzo de' pregiudizi, ma con una gajezza che di fiori e balli e cene copriva la teatrale austerità delle paurose iniziazioni. Aggiungete alcuni ecclesiastici, o ligi a quel bastardo giansenismo, o vogliosi di rompere incomodi voti. Ma i più non concepivano che sgomento di questa rivoluzione che strascinava il re in trionfo per poi strascinarlo al patibolo, e che, abbandonata alle declamazioni de' retori e al braccio della ciurma, gavazzava uel sangue e minacciava strozzar l'ultimo re colle budella dell'ultimo prete. E benché si fosse rimessa sulle vie della moderazione, pochi salutarono con fiducia il vessillo tricolore quando lo sventolò dalle Alpi Buonaparte, proclamando venire a rompere i nostri ceppl, e a farci non francesi ne tedeschi, ma italiani.

Pure la vittoria e la riuscita affascinano si che il Buonaparte fu ricevuto fra applausi intemperanti che gli lusingarono allora primamente una superba speranza (26).

(24) Voltaire a D' Alembert 16 gingno 177,3 seriveva etto l' Italia anch'essaera piena di persone che pensavano come loro, e che solo per interesse trattenevansi dal pulesarsi. Asserto gratuillo.

(25) La massoneria da moiti era tenula come istituzione omealissima; per perfon l'abate Barresi, ecanito i attuto di che sentra di rivoltatone insua Storia del giacobinismo, non rifina di far proteste sopra le Intervicia inacceni di anuli l'aracti muratori, e sull'i proravata de fiui attivirigical e unilgovernativi mantensta nel maggior numero degli adepti, 1, quati nelle togge nun ecrevavono che un passattrupo, j'oceasione di far enoneverase e di prestatre e riecvere sussidi fratelevoli, un'eguaglianza losinghiera e le agerotenze d'un pratito deismo.

(26) a Cittadini milanesi, nell'atto che prendo possesso in nome della Requibilea Francesa delin città di Mismo con san provineta, vengo in son nome ad assicuraryi degl'immutabili suoi sentimenti. Questi sono, che ogal Indivisio della società comiribaisca al hene generate; che tutti esercilino i loro diritti sotto la scorta della virtio, che oggi aesere, riconocendo au Bio, escrettil quei subilo egli scrisse a Barnaha Oriani: - Le scienze che onorano le spirito, le arti che abbelliscon la vita e trassettono i grandi fatti all'avvenire devono uelle repubbliche esser onorate. Conobbi con tolore che a Miano non godono i sapienti la considerazione che meritano; riturati ne gabinetti e nei laboratori, tengonsi hen fortunati quando i re di preti non li molestino. Oggi tutto muta: i pensiero è libero in Italia; non Inquisizione, non intolteranza, non dispute teologiche. Invito i sapienti ad espormi il come dare unova vita alte selezze el arti bello .

Applausero a queste parole i liberalastri, cui paro franchezza anhe l'ingiuria inverconda quando in boca al forte; ma l'Oraciairobusto nella propria semplicità, gli rispondeva che • 1 letterati di Milano non erano stati negletti nè sprezzati dal governo, anzi godevano un'onesta postione e stima proporzionata al merito; nella guerra presente, comunque dispendiosa, n'erano stati pagati unutualmente gli assegni, i quali sol da poche settimane cessarono, lo che reca grave costernazione in molte famiglie •.

La protezione alle lettere cominciava dunque dall'impoverirle, come la libertà dall'imporre venti milioni: uè noi sappiamo che alcun atlo generoso usasse Buonaparte col Parini; cuor sicuro, che, se non erasi curvato ai re, neppur voleva curvarsi al generale.

La congregazione municipale che, come avvien nelle rivoluzioni. raccolse le redini cadute al governo, procurò concordare i cittadini nell'unico scopo del pubblico bene, poi al generale di brigata

A Sant'Elma egil diecu al doitore Autonumerchi: — Quanto prima nural hi Italia, a dogi mio passo l'aria sonavo d'applansi, lutto pendevu da me: dotti, lignoranti, riechi, poveri, madiarati, preti, tutti s' miei pietti. Vi confesso, doltore, rhe questo accordo d'amaggio ni casitò, m'o eccapio coà che direcuni insensibile a into quello che non fosse gioria, luvano l'edite litaliume faccano di sè bella montra tannaria me con gie corvos o.

Despinoy, conandante di piazza, inviò supplica perchè l'amministrazione fosse affidata a persone probe, abili e cite coi propri beni potessero garantire il pubblico interesse. Di fatto si elesse una municipatita di trentun membri; e potchè una rivoluzione che non sia già guasta nel nascere dalla briga o dal tradimento sente la necessità di fregiarsi di bei nomi, atterrata l'antica manicipalità e, figlia dell'arciducol tiromina, nella nuova si chiamarono Pietro Verri e il nostro Parini.

Il primo, versato di lunga mano negli affari, al muovo posto non dovea mostrare ne imbarazzo ne meraviglia (27): l'altro non poteva recarvi se non quell'ingenua conidenza da cui mai non guariscono i galantuonini; ma poichè seconda vita gli era l'amor della patria, conobbe quanto quella patriche se, imitando Pomponio Attico, i buoni si tenessero a man giunte in disparte con quella noncalenza che si rimette a ciò che farà il vicino anche in quelle crisì ove de' buoni occorre maggior bisogno. Chè dei partiti il più tristo è il non far nulla, per darsi il meschino piacere di querelarsi degli uni e degli altri.

Coloro che dalla libertà vogiton fare il centrapposto del luoni essono speravano che il Partini dovesse gettarsi nello lor gozzoviglie alla scapestrata; egli amico già conosciuto del franco stato e oppugnatore dell'aristocrazia. Ma il pupillo che dalla rigida tuteluo, non il solerte negoziante che a stenti e a sudori procacció. Da tun pezzo se della ripostesso d'inattesa erecitià, inelbiriato no farà stalatequo, non il solerte negoziante che a stenti e a sudori procacció. Da tun pezzo seguiva nel Monitore francese i casi della gran nazione, e que ragionamenti pieni d'errori o d'ilusioni, ma insieme d'impeto e vigoria: onde premunito contro que' parosismi, non si precipitò alle opinioni estreme che, per quanto speciose, non sono accettabili se non a intelligenzo volgari e a cuori pervertiti; non mischiò la sua voce alle tante che o ringibavano un cianciero eroismo e spettacolose paure, o adulavano all'idolo incensato dai preti, dai re, dai popoli, dalla fortuna. Buonavarte.

Poco si tardò a comprendere quanto facilmente si deturpi la libertà allorchè non sia conquista faticata, ma dono, o vendita, o zimbello; e come agli antichi padroni che s'intitolavano re,

<sup>(27)</sup> Una delle prime mozioni di quel virinoso ell'adino fu perchè si onorassero di monumenti Beccaria ed altri illustri milanesi.

arciduchi, imperatori, ne fossero surrogati altri che si chiamavano commissari, generali, direttori, cittadini; e a noi non restasse che pagare le spese del travestimento.

Sovrastava a tutti 'arbitrio militare, e pensiero supremo era li vestire, e mantenere la gloriosa armata. Il decreto 30 fiorile portava che l'esercito d'un monarca insolente avrebbe operato inmensi mali, e invece l'armata repubblicana prometteva rispettar le persone e le proprietà, ma dovendo proseguir le vittorie, imponeva venti milioni di franchi, e suggeriva di levarli sulle persone agiate e sui corni ecclesiastici.

Più che l'euronne aggravio, la capricciosa partizione recò turbamenti, eppure avanti dicembre furono pagati. Ma l'avidità militare unoltiplicava imposte el escationi e contribuzioni, oltre lo sfacciato rubare di que' commissari di guerra, contro cui invano fulminava Buonaparte; oltre i doni che hisognava fare a questo e a'suoi parenti e aninci (28).

La municipalità, corpo sovrano di nome, stava sotto la vigilanza di tre agenti militari, capo il Despinoy: costro presentavansi ai nunicipali, dettando come legge il proprio volere; e se trovassem contraddizione, sundavano le sciabole, e lattendole di piatto sulla taveta dove si discuteva, prorompevano in quelle bestemmie e in que'i modi d'inurbana conidenza coi quali altora si credeva esprimere la prociamata elevazione della piebe. Avendo la municipalità milanese abolito i titoli nobilitari, il Despinoy cassò l'editto perche non firmato da lui; un tratto parverò dunque finascere le speranze aristocratiche, ma egli dichiaro stare il fatto, non disapprovare che l'usurpracione de' municipalisti.

A' costui rimbrotti il Parini, impugnando la bandoliera tricolore che prima portavasi a cintura, e che poi (a proposta di qualche autor di mozioni) erasi messa alle spalle, • Perchè dunque non ci tirate ancor più in su questa fascia, e non ce la incappiate al collo?•

I voti del popolo, gli esprima o no, sono abbondanza, giustizia , sicurezza.

Il milanese poi, n'dilameno che rivoluzionario, senza coazione aveva obbedito alle leggi, perchè queste aveano il senno di essere poche; sproveduto del resto d'opinione pubblica, del sentimento d'un interesse comune, della cognizione de propri diritti, necessaria

<sup>(28)</sup> Sulle finanze del trienulo, vedasi l'appendice.

per difenderii con fermezza, accettò le feste, le pompe, i fraternizzamenti, le braverie e la counodità del soperchiare, offerta dal cessare d'un governo prima che un altro ne sis stabilito; segultava la piena, non intendendosene; applaudiva alle catilinarie contro gli aristocratile e i preti; una non tardò a mostrar repugnanza u uno stato, men tollerabile perchè osentava liberta.

I nobili, da un odio esotico e da non provocate vendette bersagliati non solo nelle sostanze e nei servi, ma negl'insulsi titoli, ne' vani stemmi, fin nei sepolcri (29), avversavano la tirannia nuova. Nelle plebi apparve la potenza di que' pregiudizi che pretendeano salvi gli averi, sicura la religione, rispettate le opinioni. Quel che, secondo gli interessi, sublimasi come popolo o si vitupera come canaglia, da per tutto prendeva sin le armi onde protegger il viatico e le eseguie dalla derisione e dai divieti de' giacobini : vedcansimiracoli, e qui in Milano la gente s'affollò sotto un Sant'Ambrogio che stava al canto degli Spadari, dicendo agitava lo staffile per cacciar i Francesi, talchè fu duopo calarlo e asconderlo: in Val Porlezza, in Val Menaggio, in Brianza si tumultuava; il 22 maggio a Como s'insulto l'albero della libertà, e sebbene il vescovo e buoni cittadini a forza d'esortazioni rimettesser la calma, un de'capi fu passato per l'armi; il 23 fu tuniulto a Milano, dissipato dai dragoni del Despinoy; più seriamente insorse Pavia, dove accorso Buonaparte, pose Binasco a fuoco, la città a sacco e sangue (30), sopra tutto portandone via le campane, il cul martellare spaventava i vincitori di Montenotte. Del che, dando avviso al direttorio esecutivo, il Saliceti scriveva: « Per assicurare maggiormente la calma, ho ordinato si levino le armi di qualunque sorta a tutti gli abitanti della Lombardia senza veruna eccezione, non essendo a

(20) Il Verri sull'avito centorio in Orașo fe serivere Petrus Verri atemme abatulti, nonem possit. Allors ferono guasil molti bel lavori, come vedest in tutte le tombo, principalmente a Sant' Esistopio e nile Grazie, e ambe gli stemni che ricordavano i' antica nostra indipendiraza. I rechti, ridioti al ri-lugio che partili escembuti, le dimorazzola, tribatorioro d'ambra el tatorio e fra i sintomi dell' cristerozzia un giornule d'allora dà: noja dell'altra alizgraja abborrimento degli spettenelo pubblici; pose attitudies alle morte piebese... Un sitro demunia un piano di nobili, elie consistera nel ritirarsi in villa, non andra più a corsa, a da giardita pubblici pose.

(30) Fra le villime furono monsignor Rosales, arciprete nel duomo di Milano, ilo cola per metter pace, e lo storico padre Capsoni, affaccialosi a una finestra. fidarsi di alcuno Tolta la ventesima parte appena, tutti sono affezionati all' autico governo; di questa ventesima parte quei che si mostrano decisamente pei Francesi mi pajono molto ambigui, essendovi spinti dall' interesse o da cupidigia di rimediar agli sconcerti della passata condotta. Gli lio conosciuti, ne cavo quei che posso, ma non mi lascio toglier la mano.

E per verità, quanto quel governo durò, dovette lamentarsi di scarso patriotismo e dell'avversione delle plebi, palesata anche con frequenti assassinj ed aceresciuta da moltiplicati supplizi (34); ma In tali sconvolgimenti la gran difficoltà consiste nel discernere il ponolo dalla ciurna.

Le rivoluzioni poi di pensiero non di cuore, improvisate per imitazione o per comando, sogliono operar dispoticamente, anzi che saper accomodare le novità all'indole di ciascun popolo. Delle novita, a tacer quelli che ne faceano bottega, s' invasarono alcuni pochi, e coll'impeto di molle sbandate, rivoltaronsi contro l'altare ed il trono prima d'intendere con chiarezza il nuovo sistema, nè concepire le nuove obbligazioni che imponeva; e destri alle schermaglie della rivoluzione, non alle battaglie della libertà, usando talento dov' era necessario carattere, coll' audace franchezza onde aveano rovesciato le prime barriere camminavano innanzi sfrenati, disviando dal principj e dai costumi, in libertà di oltraggio se non anche di delitto. Quando bastavano audacia, ciance e convulsioni, i saccenti si faceano innanzi; gente impacciosa, più abbondante ove è minore la politica educazione, e che con un'attività febbrile aspirando ad esser qualcosa e distinguersi con mozioni e decreti, si mette in prima illa tutte le volte che si tratta di dileticare le passioni del volgo o di adular i potenti. Usciva insieme quella bordaglia che vien a galla in ogni scossa, pronta a gridar viva a chiunque le lasci una settimana per soddisfare un'ambizione, un rancore, una cupidigia; e che si fa merito di martiri che nè tampoco meritò. Usciva la ciurma scribacchiante che, strascinata nel movimento, pretende averlo diretto, e che sieno sue le parole che suorano dapertutto, come se l'eco pretendesse aver lui parlato pel primo; che s'arroga di rappresentare il popolo; che, dono udite tutte le ragioni, grida ancora come niuno avesse parlato; che non tien conto delle difficoltà nelle sue proposte, ridicole al buon senso, quando

<sup>(31)</sup> Vedansi le prove nell' appendice.

anche non sono micidiali alla libertà; scaraventa que' proclaml lu cui la sola cosa degna di considerazione è il vederli, sentimenti e frasi, ripetuti in pari circostanze un mezzo secolo più tardi.

Allora la foga di mutar mestiere; disfacendosi gloriosamente di quel ch'erasi malamente esercitato; un cattivo prete si rendea politico; uno screditato giornalista, oratore demagogo; un adulator pagato di re, sommovitore di plebi; un serio filosofo inascoltato, bibellista leggero; un filologo, finanziere. Così alla democrazia che schiude un esercizio a tutte le forze e capacità, sottentrava quella demagogia che si fa spabello ai nani, che produce aptocol senza virtù, avanzamenti senza merito, cariche senza cognizione ne probità; dove gli intriganti escludiono gli onesti e i prattic; dove la moderatezza, la rifiessione, la gravità, che portebbero temperare o dirigere lo smanioso movimento, sono accusate, svilite in modo che ammutoliscono e si rittario.

Affluiva nella nuova repubblica quanto di più fermentativo conteneva l'Italia. Il Gianni Improvvisatore, carezzato da Buonaparte; il Ceracchi scultore, che poi fu vittlma d'una congiura contro quel fortunato; il Barbieri architetto romano, il metalisico abate Poli, gli abati Valle e Melchior Gioja, Il Valeriani, autore dell' esame delle Dodici tavole, il Galdi, l'Abamonti, il Petracchi, l'erudito Tambroni, il Poggl, il Salfi, il poeta Fantoni che « col linguaggio dei profeti dell'antico testamento parlava della rivoluzione francese e della libertà • (32) ; il Monti che le sue imprecazioni contro la repubblica volea farsi perdonare con imprecazioni più violente contro i tiranni; quel Ranza vercellese, maestro d'unanità a Torino, che divenne poi l'organizzatore di tutte le feste e di tutte le dimostrazioni, tema prediletto alla retorica di Carlo Botta, faceansi regolatori del paese, più potenti quanto più sapeano uniliarsi ai veri padroni. Ne'loro giornali, ne' profusi libelli mostravano tendenze piuttosto che sistemi. dottrine indecise, solenne ignoranza delle grandi quistioni che trattavano, mentre sfoggiando un lusso d'ingiurie e la sclagurata smania di voltar tutto in riso, non v'era persona o cosa che si rispettasse. non violenza che non si suggerisse o si applaudisse; non permettendo se non le verità piacentiere, sulle piazze si bruciavano i libri che opinassero diversamente dalla moda, o i giornali che dessero notizie non volute; supponeansi pericoli imaginari per giustificare

<sup>(32)</sup> Estensor cisalpino, N. 23.

provvedimenti essgerati. Ne' circoli d'Istruzione pubblica gareggiavasi a chi ne scaraventasse di più badiati; il citadino Sueri vi declamava contro - i frati brodosi, animali assai nojosi -; la citadina Mattei dissertava sulia privata e pubblica educazione femminile; la citadina Lattanzi sulla schiavitti della donna (37); la citadina Sagiorgio esibiva la propria mano a chi le reclerebbe la testa del tiranno dei sette Colli.

Tutto andava în partiti; aristocratici e democratici, preti, giacobini, agenti del direttorio, emissarj dell'Austria, Milanesi, Novaresi, Bologuesi, Veneziani forpravano altrettante fazioni de si contrariavano, e în altro non pareano accordarsi cine ni nuocere alia repubblica. L'indipendenza non era ancora acquistata, e gă sull'u soo dessa si svituperavano federaisti e unitari. Reggiani, Bolognesi, Valtelini..., chiedendo d'unirsi alia Cisalpina (34), pur voleano riservare privilegi e sgravio del debito comune e perfino l'unicità della religione cattolica; mentre attri chiedeano la fusione, la fusione inmediata, e- Buonaparte! Non vi ha più mezzo: conviene unire immediatamente in una sola repubblica tutti i popoli liberi del-l'Italia. I popoli il vogliono; tu non puoi, tu non devi più tenere sospesi i loro voi vi (33).

Il Parini, deguo de' nuovi tempi perchè avea pariato di libertà e d'eguagianza prima che fosse di noda, apparteneva a que' democratici antichi, quali Socrate, Aristofane, Demostene, che abborrivano il volgo perchè annavano la libertà ; e fra I tosati Bruti, che dalla venerazione dei poter assoluto passavano di shatto all'idolatità dell'indipendenza individuale, non portò un' iracondia di conveggione: e quando il Monti canalva

La vittoria ne' bellici affanni Sta sul brando che i regi feri ;

(33) Se si scrivera ladramente l'Italiano, nulla meglio andava pel francesa. Le cittalina Latanti delleva a discreption Boomperie la suo Dissertazione sulla scrincità delle donne con queste parole: Agrés l'Opte que je vous pist d'exu minorie en faccure de notre visco. L'exclaegge de fommet totiones se poul être miras recommendé pour qu'il n'aut pas son terme destré, posipre vous lets la chéere moitil de Libertoux de notre pays.

(54) i Veneziani sottoscrissero per la fusione in un libro che fu legato in argento, perchè il tibro d'oro era nome escerato; e lo presentò il cittadino Francesco Battuggia.

(35) Estensor cisalpino, N. 2.

## piantate Ne' rei petti esecrandi Infino all'elsa i brandi,

e quando veemenza ed enfasi erano in tutti gli scritti, fin de' più savj, egli osava spiacere agli esagerati, affrontare l' impopolarità, ricusando i deplorabili sagrifizi cui sl condanna chi vive d'applauso

plebeo.

Egli, che spesso aveva derisa l'imbelle fiacchezza del suoi ecunemporanei, dovotte esultare al rimovantesi arolor militare, e a quei primi sperimenti di Bassano, di Faenza, d'Ancona, dove i Cisalpini preludevano al valore che doveano poi mostrare all'Ebro... al Raab, alla Beresina, combatendo e morendo intrepidi, sebune per una causa che più non era la loro (30). Avrà goduto a quella festa della confederazione che si celebro nel Lazzaretto, ovo i rappresentanti di tutte le frazioni d'Italia venivano a giurare di non formar più che una sola nazione, e dove, tra le indeclinabili are eghitande pagane e figure de Carzi, degli Scovola, de Bruti, leggeansi epigrafi come questo: L'unione dà la forza e sublima il coraggio — Senza costumi son è virtà, ne senza etili ibertà — Il vero cilitadino non dispera mai della satute della faptica.

Ma nou potea non istomacarsi quando vedeva, col nome della liberta, piantato Il peggior governo, cicò il militare, e questo arrestare i membri dell'antica congregazione di Stato e della mulcipale, seppellirili in numero di ben sessanta al capitano di giustizia, poi trasportari in lontane fortezze per molti mesi, misura di pubblica sicurezza. (37); tra 1 vanti di democrazia, rubori il pane al povero, tegliemdo il pegni da esso deposti al Monte di pietà e gli argenti delle sue chiese; tra 1 vanti di fede pubblica, sopendere i pagamenti del Monte (38); tra 1 'affettata protezione

<sup>(36)</sup> Buonaparte, l'uom dalle hoone paroie e dal trisil faili, dieva nel itostro consiglio legislalivo: a Gli Italiani non giungeranno ai posto ch'io loro destino, se non persuadendosi che la forza dell'armi è il principal sostegno degli Stati n.

<sup>(37)</sup> Erano delle primarle famiglie della Lombardia; e furono rimpatriati solianto in settembre.

<sup>(38)</sup> II 44 muggio 4796. Al 14 germile anno VI fu soltoposto al corpo legislativo un ragionato ragguaglio sullo stato di caso Monte; nel quale si dimostrava un credito di 36,064,078 verso la Camera Aulica.

delle belle arti rubar i capolavori, cari a un popolo che a quelle credera anche dopo cessato di credere ai re, ai nobili, al preti (30); quando vedeva Istituir un comitato di polizia » per abbattere gli sforzi degli inimici della libertà, che tentano da ogni parte di corromper l'opinione e arrestare i progressi dello spirito pubblico », cioè sostituire l'arbitrio dell'uomo alla imparzialità della legge, e raccomandare e onorare lo ssionazio (60); quando vedeva nel Moni-

(39) L'esemplo era venuto da Giuseppe II, che talse alla sacristia di San Celso una Sacra Famiglia di Raffaello, compensandola però can sei candellieri e una croce d'argento e due doti annue, Tolti dalla Repubblica Prancese forono alle Grazie la famosa Coronaziane di spine del Tiziano e il Iodatissimo San Paolo di Gaudenzio Ferrarl; a San Celso il San Sebastiano di Giulio Cesare Procacelul; nlia Vittoria l'Assunta di Salvator Rosa; a San Giovanni alle Case Rotte le Anime purganti dello stesso; unico qualto restitulto nel 1816, e posto a Brera. Daila Biblioteca Ambrosiana furono levati 43 volumi manoscritti di Leonardo da Vinci, dei quali un solo fu reso nel 1816, quando furono restituiti ii Giuseffo Ebreo su papiro, ii Virgilio postiliato da Petrarea, la eranaca di Martin Polacco, un Dante su nergamena del XV sccolo, alenne case del Galilei e il cartane di Raffaclio della Senola d'Atene. Dafla Biblioteca di Brera 133 rarità, fra ent 108 edizioni anteriori al 1476; nove niù non furono rese, tra cul la Biblia Paunerum su tavolette di lezno, che precedette le edizioni di Mazonza, un Cantico de' cantici. nno Ars memorandi, una flistoria antichristi. Dalla pinnenteca di Brera si ilovettero più tardi ceder al Museo Napoleone varj quadri, ricevendane altri in camble.

(40) Libertà, Eguaglianza. In nome della repubblica francese, una ed indivisibile. Il Comitato centrale di polizia presso l'Amministrazione generale della Lombardia:

Cittadini: L'acessa fa sempre la sorgente della pubblira sirurezza, la salsuparrida della liberti o disio viba e serve a gramitre en tirama cel a turbare la prec di quel degua cittadini che rischiadono au' saina repubblicano sotto il regno del dispaismo; diviene una vitria è e posta tu opera per distraggere le sorde trame del nemici della patria, e per mettere tra le manidiri massificati le corre conde comerce e adabattere il patrio della tirante.

Langi da val, o citadia, l'autico pregiutilo ele segan con onto d'Infamilia già escuatari. Infami sono coloro ele copirano contro il len pubblico, elformano dei disput contro i autici liberatori e contro i bono ditudito, cie con voto bugaine el cartificio ecreca di spargere tra il pupolo era il malcontento colle calumnie ora lo spavento con false novelle, figite de' forociolète e della bono perfilia.

Il Comitato centrale di polizia v' invila, o huoni cittadini, a denunciarghi intto ciò che giunger vi potesse a notizia che lendesse a turbore la pubblica tore, nell' Estensor cisolpino, nel Foglio de fogli, nel Giornade senza nome, nel Termometro politico.... inlaccarsi imputentemente senza nome, nel Termometro politico... inlaccarsi imputentemente le persone, percebe funziono con pomposi arredi, or il vescovo di Como perche vistito i peas ivazzeri di sua dicesi senza passaporto, or i preti che andavano a raccoglier lo stato delle anime, or il volgo che festeggiava nalla Palta sant'Aquilino o il Crocifisso delle colonne di S. Lorenzo (41); e sunzionare i sospetti del popolo in momenti dove si factimente cangiansi in furori, e provocare sempre muori rigori, e supporre controrivolizoni per spingere alle persecuzioni; e quando le commissioni militari mandavano molti alla forca, applaudire al patriolismo el esortare s'accorciasse ai condantali il tempo del sofirire col non obbligarii a rievere i conforti della religione; e predicare quel comunismo, quella tassa progressiva.

tranquillità. Un'urna chiusa a chiave, e posta nella parte esterna del Comitato situato nel palazzo Marlui, assienterà i timidi dai dubbio d'essere svetati, e il renderà certi che le loro carte passeranno immediatamente nelle mail dei membri del Comitato.

Queill che, seuza presentara da medeslima, volessero esibiro la loro opera per l'assiciaraziono itella pubblica quiete, potramo ixi portare le loro menorie, ereti di trovare grata compensa alle loro offerte, se verranno aceritate a alle notale che verranno comanicate, a misura della loro importanza; ed lo ogni esso il niti intibolable secreto.

Bervi amiel della libertà, accorrete alle nostre voei, secondate i nostri odori vostri sforzi e fate che la nostra vigilanza riunita poril un occidio penetennie sull'artistocrazia che cereca avvilupparsi nell'oscurità dell'intripo: cssa, tostochè seoperia, sarà alterrana, e noi con sicurezza potremo correre unitanente alla libertà, dodec meta del mostri voti librarienti.

Milano, dal palazzo Marini 14 Brumale anno V della sudetta Repubblica.

I membri dei Comitato centrale di Polizia

Soverere — Porro — Viscosti

Abamonli, Searctario.

(41) Del resto diceano nel calor della possione quel che, dopo sessant'anni a per razlorinio, ripeta uno storico della rivolazione francese, summirando i generosità della piche dei senanosa questi infame prelagita, la quale a una siliava goccia a goccia il veieno cella confessione «, seccorreva a) poveri per sedurit, apoccia a goccia il veieno cella confessione «, seccorreva a) poveri per sedurit, acce fin i latrodoli onna divolono dello per pergavala i banta Vergine a lliberared adi mali presenti e futuri. Vedi Lossi Blasza, Hist. de la Recoultation, vol. IV. (31) Efsterose citatistico, companilo do Giuseppe Pocal, nel N. 34, oltre della presenti calori dell'acceptanti dell'acceptanti per consistenti companilo do Giuseppe Pocal, nel N. 34, oltre della presenti calori della presenti calori della proposita dell'acceptanti per calori dell'acceptanti per calori della proposita della presenti calori della presenti calori della proposita della presenti calori della presenti calori della proposita della presenti calori de

Ed erano i giornali stessi che annunziavano le edizioni recenti delle Rovine di Volney e delle Novelle galanti del Castl.

Che Y (avrà egli detto) chiamerò libertà questo turbare il culto, vietando le campane, le processioni, ogni esterna appariscenza ? libertà quelle infinito prolibizioni di atti innocenti, come il portare gli habita carrés sotto pena d'esser immediatamente arrestati; e che arriva sino al divised o'uscive dalle porte se non ono licenza? Silb. Libertà l'obbligare i nobili e i benefiziati a ridursi in città, e prolibire se ne allontanino; e se i padroni, tassati per l'apparenza del lusso, congedano i servi, rimediar alla miseria e alla desolazione coll'obbligar i padroni a continuare i sabai; (44) libertà il frugar i servii delle lettere? per me essero da omi carreggio, affincie la

I quattro primer i divitti dell' nomo in società, Liliertà, Equețitana, Sicurezze e Proprictà, donanda se nosi ve ni'è un altro, quel di Suzzieltana, e e risponde che a niuno può diabitarne n'e che a in sua republitea lien aunolisistrata latiti debbono ritrovare epatimente i mezzi di sussistere. La sociatà è quella che si rende garante delta sussistenza il tutti l'etitadini... deve formare de' pubblici stabilimenti di ogni genere, perchè niuno rimonga privo di iravagilo » (sici).

« Quanto ai posidenti), « le Impozizioni non debbono glis distribuirsi in geometrica proporzione... « na in proporzione progressiva; per cui, sebbene i più ricchi saranno sempre di niglior condizione de' mono ricchi, pure si oiterrà sempre d'indetolire alcun poco le gigantesche fortune degli egoisi ambitoia ».

(\$3) Corse allora la bosinata :

Libertaa e indipendenza

Fin al dazi de porta Renza,

E più spiritosa quest' altra:

Semm liber ligaa alla franzesa,

(44) Ordine 24 maggio della manicipalità. All'entrar de' giacobini questi erano i prezzi de' grueri che si tassavano : . Batirro la libbra. . . soldi 20.

pane di framruto . . . . . 6,
n di mescolauza . . . . . 9 . 6
carne di uuanzo . . . . . . 16. —
n di vitello . . . . . . 13. —
legna, cloè bacchelle e
rotolali forti al centin . . . . 36. —
earbone forte al moggio . . . . . 10. 9

Tutto rineari ben presto; e per tener bassi i prezzi, si ricorse alle più stolide pratiche, si proibi l'asportazione dei grano, ecc.

purità delle mie non sia stuprata da qualche mascalzone (15). Rido dell'Inetto che, buono a null' altro, fa mozioni, organizza dimostrazioni, pindareggià un eroismo che non porta pericolo: ma detesto colesti lanzichinecchi della letteratura, in cui mano la penna de un pugnale. Rido de calzoloja che, pompegiando come tenente della guardia nazionale, non si crede inferiore al capitano che meritò col sangue i suoi spallini; ma trovo insaina l'obbligar i pretti, votati a hen altri ufizi), a montar anch' essi la guardia. Intepdete l'egunglianza voi che la spingete fino a ordinar che, per essa, si assolvano tutti i pecatil ? (16) Intendete il patriotismo voi che dai palazzi e dalle chieso pestate i monumenti che ricordano un'Italia libera e donna? Intendete i diritti voi che ci imponete di giurar odio ai re el a fratelli nostri s' (37)

Carattere vivace, schietta parola, retto operare, spiacciono in tempi sifatti. Nulla più solito allora che il tacciar uno di avere cangiato; nulla più consueto che i titoli di transfuga e di traditore. L' uomo che in maggio suggerisca di deporre le vesti di lana; poi in settenhre dica doversi copri ta persona, lo chiamerete voli costante? auzi il troverete logico, purchè raggiungiate un principio più clevato, cio è dovere adattarsi gli abiti alla stagione. Uno avracachamota dia repubblica, e du no rivertia la monarchia; voi li

- (45) Frase d' una sua lettera a Giovanni Paradisi.
- (46) Questo veramente fu un ordine della municipalità di Como ni frati paolotti; ai qual patto conserverebbe ioro il privilegio antico di pescare un gioro dell'auno nei lago.
- (17) Quest' era la formola del giuramento, prescritta fl 26 frimale, anno Vi.
- a lo N. N. giuro inviolabile oservanza della costituzione, odio eterno al governo dei re, degil aristocratici do digarchi, e prometto di non soffrire giammai alcun giogo atraniero, e di contribuire con tutte le force al sostegio della libertà e dell' egnaglianza, od alla conservazione e prosperità della repubblica ».

L' Oriani dichiarò che non poteva giurar a odio a chi non gli aveva fatto che hene, n e si soltometteva alia legge che lo privava del suo impiego alia specula. Scarpa fu dimesso sul medesimo titolo.

Informa al gluramento a tutti i pubblici funzionari serisse pure una letlera un altro milanese di qualche nome, il gesuita Luigi Maria Buchetti (1747-1801). Come maestro di ricchi glovani costul viaggiò assal, conobie lingue e scienze, fu felielssimo parlatore, si mosirò avversissinno alla rivoluzione e a falta gasampò à Venezia.

In Pagent.

supporrete avversarj se non vedjate che loro scopo era la liberta, aspirazione ben più sublime che non questi arzigogoli governativi.

Amo la libertà, ma non la libertà (secennina e esclamava il Parini, di sotto ai simpatici paroloni ravvisando le prische e pegglori malvagità, e l'insensato orgoglio di certe lepri arrabbiate, e la cecità d'un volgo che ama cili lo inganna, non chi lo serve, e dà ai ciartatani danaro, ardimento, potere; e le bieche intenzioni degli sicali che ci avevano sporto il berretto rosso perchè lo colmassimo del nostro oro, lo macchiassimo dello mostro turpitudini, e apparissimo del mostro oro, lo battevano co fasti di Bruto.

Gento ancora persuasa, come i filosofi d'allora e come i re filosofanti, che coi decreti si potesse far ogni cosa, ne andavano motipilicando a faria; onde il Verri ripigliò ufitzio di giornalista per ridestare il buno senso, o dimostrava in uni apolgo come sia falso che un goverpo possa ciò che voglia. E il Parini ripeteva: · Colla persecuzione e colla violenza non si vincono gli animi, nè libertà si ottime colla llenza e coi dellitti. Il popolo vi si conduce col pane col buno consiglio; non urtarne i pregiulizi si devo, ma vincerlo colli istruzione e coll'esemplo, meglio che col decreti · .

Terroristi non mancano mai, anche dove il vigor popolare nonè così prostrato da permettere stabiliscano il terrore. Udendo ma di costoro gridar in teatro come'una cosa pazza, «Viva la repubblica, horte agli aristocratici», il Parini gli mozzò quel grido esclamando.

- Viva la repubblica, morte a nessuno - E uscita fana, che, asseondando la plete urlante e estriacchiante, si volesse qui puro colla forca tagliar le quistioni che non poteano colle ragioni accordarsi, il Parini domandatone rabbrividi, e fatto convulso esclamava: - Che? al sangue io? io alle stragi? No, non sarà mai; troppo mi sono cari i miei concittadini, troppo mi è diletta la mitrà -.

Nella sala ove s'accoglieva il consiglio stava esposto un gran Crocifisso: e alcuno volendolo levare, giacchè Cristo non aveva a fere colla nuova libertà, e Ebbene (gridò il Parini) ove non c'entra il cittadino Cristo, neppur io non ho a che fare : e el usci.

E non la perdonava a quegli ecclesiastici che deponeano i segni della lor dignità; e spesso coi segni la dignità; e negli ultimi anni già cieco, quando l'abate Carpani andava a visitarlo, gli palpava il collo per sentire se portasse ancora il collare.

Passarono cinquant'anni da que' tempi; anni pieni di dolorose

esperienze, educati da tauta luce di pubblicità, di sapienza civilio di qualche cosa che si presume tale; e se da tauto gridar all'equaglianza verun che di ragionevole vogliamo dedurre, la riporremo
non nel mettere sotto quel ch'era sopra, e abbassare ogni superiorità
afine d'alliveltar a chi non ne lax bens in efface che ogni merito,
ogni virtù, ogni talento, di qual siano grado e condizione e paese
el opinione, vengano utilizzati a pro della patria. Così la pensava
quel grand'avversario delle nocevoli ed insulse artstocrazle, il Parini; e quando alcuno l'affrontava colla superba famigliarità del ta,
non dissimulara il dispetto, e v. L'eguaglianza non consiste un'abbassar me al vostro livello, ma nell'alzarvi vol al mio, se tanto
valete. Ma, per poterlo, non si vuol clancie sonanti e urta di piazza, e voi restrete sempre un uniscrabile, anche intitolandovi cittadino, mentre col darmi questo titolo voi non torrete a me di
essere l'abbate Parini \*.

E a un tale che gli apponeva d'aver fatto limosina a un prigioniero tedesco, « La fo al turco, la fo all'ebreo, all'arabo: la farci a te se tu fossi in bisogno ».

Non risparmiando il vizio indorato o la villà montata in scanno, a quel parodianti Bruti e a quegli inonesti Fabrizi rinfacciava intrepidamento il lezzo natio e i turpi brogli, l'abusata autorità, la svergognata albagia. E poichè troppo spesso accadeva che operasse da Tigellino e da Verre colui che dianzi ostentavasi un Curio, un Catone, chiese talvolta da dieuno: Se tiu ancora buono come jeri?

Un uom del coutado, entrato nel consesso municipale per non so qual dounanda, tenevasi a capo scoperto, benché le leggi vietassero sifatti rispetti: onde il Parini, voltosegli con quel riso austero. « Gittadino, il cappello in testa e le mani in tasca , altudendo alleladere voglie degli insziabili mercadanti di libertà.

Un si austero contradittore, un si tenace amatore del hen publico sgradi alta bordagita tumultuante, agli ambiziosi colleglii e ai despoti mascherati: ende fu congedato. Non giù si abdicò spontaneo. come fanno credere le sue vite: e l'ho da un amico di lui che di quei giorni trovado gli disse: « Onde, abbate Parini, siete pur uscito da quella congrega. — Uscito? (rispos'egli) m' han fattuscire « (48).

(48) La municipalità era di trentua membri; il presidente cambiavasi ogni decade; si univano ogni sera, ed erano distribuiti in comitati: Parini e Verri erano dei III, cui spettavano il censo, le finanze, gli archivi, gli impieghi, le

Allora egli fece dal proprio parroco distribuire ai poverelli quanto aveva ritratto dal suo Impiego; tornò al silenzio, che è o il pudore della saggezza o il suo dissigno; e consolandosi che il popolo non sono i quattro gazzettieri e i dieci ambiziosi che oppignorano la parola egl' impieghi, crocifiggendo il senso comune e la libertà, persuadevasi che, quando le fazioni fossero cessate, o il popolo da sè stabilisse le proprie leggi, nominasse i propri magistrati, sarebbe di muovo chiesto a che chi e di che di caro a un buon cittadino, servire a libera patria.

Que' tempi non vennero. L'accorgimento penetrante d'uomo consunato nello studio dell'uomo gli fece avvisare quanto fossero statevane le sue speranze, inutiie il suo predicare che la libertà richiede perseveranza per ottenerla, moderazione per conservaria (19).

cause ecclesiastiche, i luoghi pii, la religione, l'istruziune pubblica, i teatri, il commercio. Il primo atto ove trovo Il Purini è questo del 14 profile:

- r Escando pervanata accidentalmente lu potrer del cittadino Yenous, que dell' LXXXIV meza belgata, nan ectiura c due cavalil, questi la fatto instare la municipalità di Pavia a ricevere le dette proprieta, perché, fatter co oporeture diligenze, sieno limendialmente restituite al 100 padigiane, descina limendialmente restituite al 100 padigiane, a sieno limendialmente restituite al 100 padigiane, de l'accidenta del mais nativa di generosa una mitia spelendo alla seissa municipalital di Pavia line cero ton i contante, perché veagmo distribuite à "povert biognosi di quel Comune, che non hanno avuto parte cull' chilma coalpizadore contro al Francio contro al Prancio cont
- n E voi, se ancara uno se ne trova, che mulignate contro gloriose minate della repubblica francese, imparate da questo fatto quale sia la giustida e la sublimità di morale di generosi repubblicani. Imparate, e rimanete nella vergogna e nella confusione. n
- Viscusti presidente. Parist. Bigatti segretario. Al 17 termidoro, I commissarj del polere esculito riducevano la municipulità a 23, e fra questi più mu prova Il Parim
- a Tuto che consiglió e che disse (il Parint) la quelle admanze pobrebbe certeral in oro n. Quando lessi queste prode nella Vita di Posmo per Luigi. Carrer, la che aveo tanto cercato i protocoli di quelle admanze, pregal essu Carrer a Indicarmi dunde có avesse. Dorette lasciarmi comprendere che la era mon delle frust retorethe ombe al Issono i puenella.
- (49) Gesato II guverno militare fa nesso un direttoria Giognano Galerzo Serbelloni militare per delette per Noscul manolavo, Giosnano Parto Sestelloni militare per nolette per per sone di manolavo, Giosnano Parto per quantumili liter descumo, septerale prosente di sonani Cantabili ferrareas, can chi divertorio spece ciaquecenquarantotomila lire per ornari il proprile palazzo, to rivera il dosset, la ministri avancono contingenumi la fre ciaque ci il distanto quaranto mendro del dise corpi l'egistato, il re 6000. Si conocono le case insignare de appel rifemito.

Sono di que terribili momenti dove anime triste si vendicano dell'essersi ingannate coll'ingannare altrui; e dove anime oneste. al vedere frutti di servitu maturare dai semi della libertà, disperano della ricenerazione.

Allora l'Alfieri che, nel Parigi disbastigliato, avea preconizzata la liberazione del mondo, ruggiva contro la tirannide degli avvocati, e spettorò la peggiore delle sue produzioni, il Misogallo. Allora Ippolito Pindemonte, che con lui aveva applaudito alle prime scene della rivoluzione, imprecò a Voltaire e alla fatal sua penna, mal retribuita di simulacri ed archi, e lo spingeva a lasciar qui il disinganno, e portar seco all'averno il lutto e l'onta. Allora il milanese conte Gorani, che aveva aizzato i popoli contro i regnanti, nella Conversione politica mostrò altrettanta intemperanza di opinioni opposte, Allora Alessandro Verri s'accorgeva che « quella filosofia che distrugge tutto sul suo tavolino, non val gran cosa a formare grandi cittadini e valorosi soldati »; e scriveva a Pietro; «Voi ora uri esprimete una massima da me sommamente gustata e fissata tin da quando trattai in Parigi i filosofi, cioè che la breccia aperla da essi al riparo della religione non è stata supplita con altri mezzi presi dalla medesima', dal che ne proviene che anche nella plebe vi sono giovani senza principio alcuno di moralità, Io non entro nel santuario, parlo da cittadino, e dico esser la religione patria un' importantissima parte della costituzione civile; il deridere la quale o lo schernirla colla penna o con le operazioni è atto d'improbità civile. Io ho veduto da vicino i filosofi di Parigi, e il loro tono mi ha facilmente saziato ..

Un giovane bollente di cuore e incouto d'ingegno vide in quiciorni il Parini, e scrivea: serba la sua genierosa fierezza, mi parmi sgomentato dai tempi e dalla vecchiaja. Andandolo a visilare, lo incontrai sulla porta delle sue stane mentr'egli strascinavasi per uscire. Mi ravvisò e, fermatosi sul suo bastone, mi pose la mano sulla spalla, dicendomi: — Tu vieni a rivedere quest'animoso cavallo che si sente nel cuore la superbia della sua bella gioventti, ma che ora stramazza fra via, e si rialza soltanto per le sultiture della fortuna. — Egli paventa di essere cacciato dalla sua cattedra e di trovarsi costretto, dopo settant'anni di studj e di gtoria, a da gonizzare elemostanado > (50).

(50) Lettere di Jucopo Ortis, 27 oliobre 1798. E altrove : a Jer sera io

Però i liacchi, al vedere i disonlini, precipitano dall'estremo entuisasmo all'estremo abbattimento; al cadere del loro idolo esclamano, È disperato per la libertati è finito per la societat e si rassegnano agli arbitri; che credono necessari alla quiete. Ma chi studiò la storia, non accetta le speranze impazienti e i repentini acquisti golitici; non crede che un paese e un'eti cangi per volontà altrui o per decreti; sorride al fanciullesco tripuillo dei partiti momentaneamente vittoriosi, alla samia di coloro che nulla vogliono lasriar da fare domani; e confidando nel bene che dal male stesso ideriverà, s'attacca alle idee per cui soffre, e non perde la fede neugur dono perdute le illiscolor.

Chi al mesto spettacolo di que giorni argomentasse che i popoli non devono aspirar alta libertà finche non sappiano usarneil Parini l'Arvebbe paragonato al semplicione che giurò non entrar più nell'acqua finche non sapresse nuotore. E certamente la storia di quegli anni sarebbe la peggior satira delle repubbliche ove non si rifiettesse che dalla lunga servitù era impossibile imparar quella maturità e quella misura che solo son date dalla tratta degli affari e della libertà che ai magistrati d'allora mancava

passeggiava con quel vecchio venerando nel sobborgo orientale della città sotto un boschetto di ligii; egii si sostenevo da una parte sui mio braccio, dull' altra sul suo hastone: e talora guardava gli storpi suoi piede, e poi senza dire parola volgevasi n me, quasi si doiesse di quella sua infermità, e mi rincraziasse della pazienza con la quale lo l'accompagnava. S'assise soura uno di quei sedili, ed to con ini ; il suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso e più eloquente chi io ni abbia mui conosciulo: e d'altronde un profondo, generoso, meditato dolore a chi non dà somma eloquenza? Mi parlò a lungo della sua patria; fremeva e per le autiche Hraunidi e per la auova licenza. Le lettere prostituite; tutte le passioni languenti e degenerate in una indolente vitissima corregione : non più la savia ospitalità, non la henevulenza, non più l'amor figliale... E poi mi tesseva gli annall recenti e il delitti di tanti omiciattoli ch'io degnerci di nominure se le loro seelleraggini mostrossero il vigor d'animo, non dirò di Silta e di Catilina, ma di quegli animosi maspadieri che affrontano il misfatto, quanlunque gli vedano presso il patibolo. Ma indionecti tremanti, saccenti... più onesto Insomnia è tacerne......

n Tueque, ed lo dopo lunghissimo silenzio esciumai: — O Coccejo Nerva, tu almeno sapuri mortre incontaminato. — Il veccido mi guardò; e — Se tu ne speri nè tenti fuuri di questo mondo — e mi siringera la mano, ma lo... Alzò gli occidi al ciclo, e quetta severa sun fisonomia si raddoleiva d'un soave conforto, come «'et lassié contemplasse tutte le sue speranze.

la condizione di vila e d'indipendenza, non essendo eletti dal pesce, nua da un uomo elle potca cassarii appena tentassero resistere; che la, costituzione era data, tolta, bodata, riprovata dagli stranieri (31); e che il santo nome di repubblica mascherava il despotismo pegiore, il militare.

Alla guisa però d'un vascello, spinto innanzi dalla tempesta che sembra volerlo ad ora ad ora sobissare, fra la lotta procedeva la figlia primogenita di Dio, la ragione. Il secolo del quale notammo

(51) In nome della repubblica visolpina una ed indivisibile

Nilono 13 frultidoro anno VI repubblicano Procluma dei Consigli legislativi al popolo cisalpino.

as Citiadais! Quell'erce a cui la Francia deve tauta gloria e la Giosiphua la sun esistenza, avera accompagnato questo primo benefizio con quello d'un resistrazione; sun pressato falle citroctanze, chianato a rendere dei unani cervigi al 1800 paece", egli mon in potato dare alla assa opera la accessaria prefetione; e questo odder politico faneas un governo definitivo che un suggio pretinintare, unu specie d'utto provisorio, di cui l'esperienza fece co-unecer diffetti.

a La disposizione che preserive il termine di re anul per farri dei cambinimenti diventara huneta illa repubblica, esi disse apetitosi fina a questioni fina a questioni fina a questioni fina a questioni fina a que vi voleva più cin e ununo d'un superna senza nioni e cadera, Si, chitulini, non nel la vi voleva più cin en ununo d'un superna senza nioni e esua forza, della malla intesa divisioni territoriale, d'unu a ammistraratione e senza forza, della malla intesa divisioni territoriale, d'unu attanti con malla intesa divisioni territoriale, d'unu attanti con per selecte il Galaphia senza fallo senza spirito pubblico, senza spirito pubblico, senza spirito pubblico, senza lega, frendere sestio il giopo dell'esterno, o perire sittima di quedi froce ammerilaco cite, experento la França di sanque e il annità, for ul panto di fin errirogradare la filorità, e immergere di movo l'Eurona nelle techeve dei cresiolita de dell'incorrationi dell'incor

a La Francia la veduto lo stato indete della repubblica cite avas fondata, sea s'à occupita della notra situazione, e de' mezzi di miglioraria. Il no governo, avendo riconosciulo che la più gram parte dei nostri molt provenpono dalla notra metrisima organizzazione, la incarizata la somo mobaristore 
("inferizzare ul due consipii legislativi alcum modificazioni ricila nostra 
costituzione: modificazioni le quali , rispettanno pienumente e serbando inpitali i veri principi dell' egislatiguara e della denoraria rappresentativa, la 
rendono meglio odatiala all'estensione del nostro-territorio, alla misura delle 
nostre forze e della nostra potezza.

Si sa che la costituzione allora eambiata, hen presto si trovò difettosissima e si cambiò. L' suministrazione della Lombardia, il 6 veudemmiate, anno V, propoueva 200 zecebini di premio a chi selogliesse meglio il questio. Qual dei governi liberi meglio concespa alla felicità dell'Italia. La risposta datavi da Nechier Gidio non torna abbassana a suo onore. e i meriti e le colpe, posava sopra la gerarchia; il nostro sopra le ruine della feudalità e del privilegio piantò, ormai inconcussa, la civile eguaglianza. Il nobile, invece di gloriaris sull'abjezione del fratelli, senti che dal sangue illustre non gli veniva se non l'obiligo di mostraris migliore: il popolo apprese che ognuno ha pari diritti nella vita, nella famiglia, ne' beni, nella patria, nella libertà; e mentre quelli perdevano l'orgoglio della vanità, noi popolo acquistammo il sentimento della personale digniti, ai rancori perpetuati degl' inginsti privilegi sottentrarono i nodi d'una comune parentela, d'una virtuosa carità, una democrazia dove non resta più che un popolo di clitadini; e i governi (stentino tra le forme del passato o s'addestrino in quella dell' avvenire) tendono senza distinicati alta conservazione dell'ordine e allo svituppo della libertà.

Cosi la dottrina di quell'Uom Dio che agli uomini, divisi dalla più rea fra le distinzioni, quella di liberi e di schiavi, bandi primiero l'egualità e la fratellanza, fu condotta a trionfare dalle acciamazioni e dalle armi di coloro stessi che si erano prefissi di distruggere il vangelo. Tali sono le vie della providenza, acciocche l'uomo si conforti di speranza buona nel vedere infalibilimente trionfare il trevo e crescere il buono, ma insienne impari unitih nel ronoscere come falliscano gli sforzi che vi adoprano gli individui o le singole che proportione di sono di considera di co

## Pine del Berini

L'amarezza di chi vede andar in dileguo la più cara illusione, della vita, dove forse non c'è di bello che le illusioni, peggiorò la salute del nostro poeta. Sempre mal fermo di costituzione, e peggio da che gli anni faceangli soma addosso, 'la lettura de' giornali aveagli indebolito la vista, che al fine del tutto gli si calgò. L'albassamento della cataratta, operatogli dal valente oculista Buzzi. e la penosa quiete ordinatagli, gli aveano fatto ostinare addosso una malsania sorda e lenta.

Nel penoso ritiro egli cercò ancora sgli studi quell'obblio della pubbliche calamità che altri ostenta trovare nel giucco, nel lagordo, nella lascivia. E rileggeva Dante e l'Ariosto, i quali, più
se ne conosce l'arte, e. più s'ammirano, più si studiano e più
piaciono ; e Machavello che insegno a pessare, porlare e sericerr
tiberalmente; e Ptutarco, il più galantsomo degli antichi scrittori.
Gemeva che la letteratura fosso perita per far luogo al giorna-

Gemeva che la letteratura fosse perita per far luogo al giornalismo, cioè alla distrazione e all'audacia; e col Passeroni lagnasi che i detti nostri

> Beffa insolente II giovin, che pur jeri Scappò via dalle scuole, e che, provisto Di giornali e di vasti dizionarj E d'un po di francese, oggi fa in piazza Il letterato, e ciurma una gran turba Di sciocchi eguall a lui.

Ma anche quando prevalevano i giornali, che oggi divorano l'jerl, e saran divorati dal domani; feminea letteratura che consiste nel dir. molte parole perché si han poche idee, credere ingegno il parlar di tutto, e principalmente di ciò che non si sa; egli ebbe fede ai libri duraturi e, per quel biosono d'arunoia e di squisitezza che nell'anime elette si fa maggiore quanto più il pubblico ne perde il sentimento, forbiva i suoi versi (le prose non crede mai degne di ritocco), e ne fe di nuovi di nisgin. Dicemmo come nel 170 avesse permesso al suo Gambarelli (1) di far la raccolta delle odi, innesorabilmente levandone intere strofe, che è vergogna il veder insertie in edizioni posteriori (2); e lagrandosi che la henevoleuza di questo ne avesse introdotte di meno forbite, e nominatamente le canzonette.

Non mirando poi allo seberno, ma all'emendazione, quando vide giganteggiare l'opera cui avva consiocrata la sua penna, e cader l'aristo-crazia come si sfascia un cadavere alla prima impressione dell'aria, eredette inutile uscir con armi più terse a combattere un nemico che più non noceva alla società; e gittò le sue, come Tancredi lo scudo. Mancarono dunque gli ultimi morsì della lima alle attre due parti del Giorno, restando così incompiuto il havoro forse più squisito della letteratura nostra, il solo tra i moderni che regga a paro delle Georgiche. Fa però onoce all'animo del Parini il non essergii rincresciuto di secunarsi la gioria poetica da che vedeva che questa veniva superflua al civile suo proposito, e aver conosciuto quella che pochi, la dignità dei silenzio.

No per questo abbandono il lavoro; e incontentabile, come sono sempre i migliori, faceva di continuo aggiunte, concieri, cambiamenti ai due poemetti già stampati e ai due inediti; sicchè fra le sue carte si trovarono sette testi del Mattino e tre del Meriggio

- (1) Questo infelice poco di poi si ucrise.
  (2) Per esempio, questa nella Vita rustica.
  - Per esempio, questa nella Vila rustica.
     Invan con cerchio orrible,

Quasi campo di biade, i lor pelagi attorniano Acute lance e spade: Perocchè nel lor pello Penetra non di men il trepido sospello Armato di velen. corretti di sua mano; il Vespro compto, con due foglietti cle ne contieneano le varianti; e sette esemplari della Notte non finita. Le correzioni tendeano sempre più a velar l'arte, togliere le parole meno proprie e meno naturali, accostare a quella sempiicità che non è la bellezza, ma talla bellezza aggiunge tanto.

Nuovo nembo s'offuscava intanto sulla sua e nostra patria; ; recenti conquistatori partivano in isconfitta; e tornavano gil antirchi padroni con Russi, con Cosacchi a ripristinare i troni e gli altari; campane e canti sacri benedivano al Signore, e dove prima il berretto e l'eberté e eyusoglimora, ricompariva l'aquila coli motto Sub umbrus alarum tuarum sperubo donce transact iniquitats. Trisit questi sibiti cambiamenti di governo, ove all'uno adula chi non adulo àll'altro, quando pure non si blandisca a entrambi, così svilendosi i caratteri! Coloro che aveano veduto prostituita la libertà in nome della libertà, sperarono in questa nuova lezione: e come molti, così il Parini credette che i vincitori ripristimerebhero l'arca di Dio, conculcato o nascosa; nar ricordava a desi che la restaurazione deve farsi colla giustizia e col buon esempio, se non vogitiansi provocare novelli dissastri (3).

Di rado I vincenti s' accontentano di vincere; e cone gli spiriti angusti che si baloccano nell' ora presente, presumendo caucellar il passato è impedir l'avvenire, fanno alla forac dei vili succedere la vilità dei forti; e dimenticano che alle ingiustizica non si ripara colle ingustizica, nè si pon termine alle rivoluzioni colla provocazione e con quelle vendette che snaturano fin la giustizia. I vecchi signori tornarono qui come in paese riconquistato; e lo diedero in balia a una congregazione delegata e a tre giureconsulti(§) che sindacassero i fautori d'un governo che pure essi avcano legalmente riconosciato, mentre con nuove imposte disanguavano il paese. Alfora il solito trionfo

- (5) Or Dio todiamo. Il tabernacol santo
  E. Parca è salva; e si dispone Il tempio
  Che di Gerusalem fla gloria e vanto.
  Ma spiendau la giusticia e il retto esempio,
  Tal che Israel non torni a muovo pianto.
  A novella rapina e a muovo seempio.
- (4) Drego, Manzoul, Bazzetta: e la pasquinata dievra u Due han di Israii in nome, uno l'aspetto w. Cocastelli era il commissario imperiate. Dei maggio 1799 ai fin dell'anno si pagarono 70 danari per ogni seudo d'estimo; in che, su 103,199,176 scudi, fareva L. 30,187,239; oltre le spese militari di 13,304,604.

dei canaleonti: quei che dalla repubblica erano stati compressi riatzavansi stizzosi: più volca vendicarsi chi meno avea sofferto; e il restauramento degli altari e del trono mascherava izze private e basse reazioni che questo e quelli faceano escerare; onde poteasi esclamare coi dislingannati di Geremia: Aspettammo la pace, e non recò bene; il tempo della medicina, ed ecco la paura .

Il Parini vide gli amici suoi o in male o fi avventura, chi destitutti, chi imprigionati (5), chi esulanti, e sè medesimo a pericolo, in un di quei tempi quand'e fortuna aver un nome si oscuro da esser dimenticato, quando il buono fa più ombra che il rihaldo; e chi, facendosi parte da sè stesso, era parso un codardo ai maniaci, pare un sedizioso a chi da indietro fin all'abisso. Sapeva che un potente malevolo cercava nuocergli, ma sapeva altresi che « il perseguitare un uononi illustre lo rende più famoso e desiderato »: e scata stizzirsi delle calunnie, o piagnucolare dell'ingratitudine, rassegnandosi a che che venisse, diceva: « Andrò mendicando per ammaestramento de' posteri e infamia di costoro.

A chi soffre vien pur confortevole l'idea d'una pace che attende il giusto di la della tomba!

E il benvissuto poeta la sospirava, e ve l'avvicinava l'idrope, invano combattuta dagli amici suoi Strambio e Locatelli. Un medico diceva: · Bisogna dar tono alla fibra: · na litro: · Bisogna semar tono alla fibra: › ond'egli: · Dunque a ogni modo volete
farmi morir in musica · E sentendosi un vivo fuoco correre per
le spalle, aggiunse: · Altre volte si sarebbe creduto un folletto;
or al folletto e al disvolo non si crede più... Enè a Dio tampoco... Ma
il Parini vi crede · E soggiungeva: - Mi consola l'idea della

(5) Pra i deportati allora a Cattaro furono il conte Gio. Paradisi, il padre Gregorio Fontana Insigne matematico, il conte Caprora, il fisico Moscati, il conte Costabili-Containi, l'ellentista Lamberti, ecc. Su quei deportati si ha un poema in Ire canii che comincia:

Nuse, njuto! io vo l' Istoria Di trentollo patrioli Tramandare alla memoria Dei tardissimi nipoli.

Son pure a vedere le Lettere sirmieti di Francesco Apostoli veneziano, bizzarro-serilitore di romanzi, quali la Storia di Andrea, Saggezza nella follia, Lettres et contes sentimentauz de George Wanderson. La sua Roppresentazione del secolo XVIII è si frivola da nulla servire all'intento wolffo.

divinità, ne trovo altra norma sicura alla giustizia di quaggiù che i timori e le speranze di lassù ».

Non intermise gli studj neppur nelle ore estreme; poi la mattiua del 15 agòsto 1799 si alzò, affacciossi a una finestra, consolaulosi di vedervi così bene dall'occhio risanato; si compose sul suo seggiolone, e abbandonò la terra colla calma d'uomo che a sera si tranquilla nel pensiero d'una bono giornata.

Fu il Parini di satura vantaggiata, corpo asciutto, color olivigno, fronte spaziosa; assal pronunziati i lineamenti del volto, sul quale vivamente si scolpivano le interne impressioni. Per difetto naturale, o per infermità cagionata, si volle dire, da abusati piacri, restò debode di muscoli, singolarmente alla congiuntura del piede: talchè questo nel mutarto gli cascava come cosa morta (6). Pure, in quel suo camminare in tentenno atteggiavasi di tal maestà, che fermava l'attenziono di chi l'imbattesse; e Leopoldo imperatore scontratolo il guatò fiso e domandò chi fosse lo sconoseluto che portava con tanta maestà la vità.

Bello, franco, efficace parlatore (7), dalettico sotilissimo, arguto eppure non matigno, franco non audace, con voce sonora, con gesto adatto; sorrideva di rado, mostrando allora blanchissima siepe di denti: spesso ti fissava con due grand'occhi bruni, vivaci come il suo spirito e che nel caldo del discorso pareno saviliare. Non affectava quelle distrazioni che alcuno crede indizi di genio. La mobità de' nervi, tormento delle persone che motto occupano il ciervello, era nel Parini indicata anche da frequenti guizzi de' muscoli. Suol esserne conseguenza un'irrequietudine, fastidiosa ai vicini, un'irascibilità permalosa el egositica, l'actimonia ne' discorsi, la propensione a veder male, l'indispettirsi de' servizi perchè obbisi forza el esercizio per moderare questo temperamento, chi voglia esserne ajuatto ad opere ingegnose e azioni vive, a veder argu-tamente, eppur compatire, a sentir ie offises, eppuro perdonario.

(6) Parini io son, d'ambe le gambe strambe.

(1) Giocondo Albertolli, quando, più che nonagenario, i lo l'institute spesso sui discorrere dei viateli to quali era vistato, mi ripetero : a lo non ho mai Incontrato un sono più Ingegnoso del Piernavita, uè un più ten regionatore del Parini i, ni mar di un figlio d'e sono Giocondo ho un ributi cel Parini, secondo lo sille atsiunzio d'allera. Suo genero Paolo Brambilia matematico recente l'utilitiu spontetto, dettale dal poeta ormai morribondo. Parlava sovente seutenzioso: il qual modo, se si consideri qual tume di gludizio e di sapere foss'egili tra' suoi contemporanei, non nchiamerassi vanità, ma atterezza generosa. Colla precisione della donanda (mvitava all'esattezza della risposta. E in tuffe le suo opere rivela energia di carattere, e .morale austerità di pensieri e d'affetti; sicchè ancora nel popolo al nome di lui si associa qualcosa di grave, di argutamente sensato, d'iremovibilimente funesto.

Il suo vivere coi ricchi (8) ad alcuni puzzò di viltà: ma esso versava tra loro non per mendicare protezione ed oro, ma come uomo che sentesi superiore a quelle apparenze; pronto a lodarne la virtù. e mostrar di conoscerne le debolezze.

Amò la società d'amici pochi e provati, e di que'migliori che faccano bella in que'giorni la nestra cità. Quanto quelli della Albrizzi a Venezia e della Silvia Verza a Verona erano famosi in Milano i circoli della marchesa Paola Castiglioni, danna di rara coltura e di rarissimo spirito. Il Parini non solo si dilettava de colloqui di essa, e ricreavasi ai sali saportiti e agli arguti ripicciti, che non ablandonarono la marchesa neppur divenuta vecchissima el esposta all'abbandono di chi sopravive al proprio tempo el alle prove d'una rovesciata fortuna (9), ma tenea conto (già "l'dicemno) degli appunti ch' essa faceva ai versi di lui.

(8) I dorati scanni
Premea dei grandi laciturgo, e intanto

Preme dei grandi facilurno, e inimito
Natava i riti e gli oziosi affanni
E gli orgogli e le noje e i gandj o il pianto
Del par mentiti: indi ne fea precetto
In quel sublime suo ridevol canto

Tonn, Sulla poesia

(9) Il governatore Firmian, tornando dalla corte di Vienna, le disc: Indictineriole, signora marcheno, chi mi da domandato nuoce di telle ni, marchessi Non ardicoi indiccinare: lo indictinare: lo indictinare lo indictinare in casa del per questa volta el invitereno una tappa. E lei: A furza di inpen ni manderete in paradito come un artechia;

Il Prademonti seriveva al Pieri: a Dimorai quandici giorni a Milinao per due sole persone. La prima medi del giorno fio mi siava e ol Pariti, e la seconda con la nuarchesa Castiglioni ». E altrove del Pariti pariando: a Sta sempre lavorando senza nal terminar la sua Sera, di cui mi la recelta aciani pezzi, bellissimi veramente, Quanto poi si svoi modi e costunni, egli è un po serio e grave, se volete, ma pieno di urbaniti; parta volvettieri e bone; pon retela a tutti ni senzaz esser pregato como Crusio, e dice anche

Anche presso la contessa Serbelloni il Parini trovava gran nobilità di dame e cavalieri, îra cui Pietro Verri. Corre fama che poco egli si dicesse con questo: ma forse, al modo volgare, si denunziava come rançore qualche dissenso, qualche franca contesa (10). Del resto sarebhe nuova lode al Verri il non avere preterio casione di lodare nel Caffé l'Orazio nostro, il nostro Giovenale; seco d'accordo operò nella numicipalità, e deplorò come pubblica sciagura il vedernelo escluso (11).

Il Parini ebbe singolarmente • fin dagli anni suoi più vedi congiunto di virth, d'amor, di studi (12) e il dabben Passeonti, tonuvantico, stranio alle gentilezze come ai difetti e ai pregiudizi del niondo. Quando tuna volta i ladri gli spogliarono la casa, non cercò ricovero altrove che nell' abjetto casolare la presso la poria Tosa, ove il cantor di Cicerone, seuz' altra compagnia che d'un gallo, coceva da sè la povera minestria e qualche legume, e rattonpava la giubla semi-secolare; e volesse o no, dovette accettare i minuti risparmi di quello, sommanti a dieci zecchini. Il Passeroni sontiva bene la diversità di quella sua facilità divarta, e gli seriveva:

È sparuto il mio stile, il vostro è acuto;

Voi v'esprimete in modo spacciativo, Io la metto sovente in sul liuto:

I vostri versi toccano sel vivo:

Contro il vizio non fanno i miei gran colpo,

E curo i mali altruì col lenitivo.

Volte che l'ultimo libro delle sue Favole esopiane fosse intitolato al Parini:

> Porta il nome d'un gran vate Che impetrò con pochi versì

sincerissimamente il suo parere delle cose che gli mostrate se ne vien dimandato con candidezza ".

(10) lo non avrò giammal per nemiel coloro che mi sono contrarj nella maniera di pensare.

Parizi al Branda.

(11) Nello scritto Inedito after volte accessato diec; a Alcusi poeti s'emosti nelli Musicipalità nomioli norei, ad opertio di dare qualetta opportara di probità n quell' unione screditatissimo. Pra questi l'abate Parini vi si trovò collocato quasi a tradimiento. Il patolibico consoce in loi il poeta; citi segli accosta conocce i' nomo decisamente vitroso e fermo; e perciò il parini do dominante poeto dopo lo fece congedare n. Verri vi si conservò accep, na ben presto insprevisia morte lo colse mentire seleva in utilizio.

(12) Frammento.

Nerborosi, arguti e tersi Quel che a me, che ho già stampate Tante rime e cento e un canto, Non concesse il Dio del canto.

Se alcuno gli si vantava di compore versi rapidamente, il Parini sorribeva e taceva. Domandato, e quakhe volta anche non domandato, proferiva liberi giuditi sulte opere e sugli autori, e il non sapere farsi piacentiero alle pompose mediocrità gli procacciò molti malevoli, che, non potendo chiamario igonante, i Pavranno di genio che si paragona ai circostanti, mentre s'umilia quando i paragoni all'ideale che da sò formò; onde dievera: « Lodano le cose mie; io nol posso: settuagenario conosco dove sta il bello, e ese potessi dar addietro trent'anni, farei forse opere non indegne del nome italiano ». Delle cose proprie non ragionava se non fosse co più intimi o lungamente sollecitato. Il merito riconosceva volentieri, e comantiva quella

Lode figlia del cielo , Che mentre alla virtù terge i sudori , E soave origlier spande d'allori Alla fatica , al zelo ,

Nuova in alma gentii forza compone, E gran premio dell' opre, al meglio è sprone:

ma a chi non mostrasse la favilla del genio partava severamente sincero, diendoi: - Adulado da me, resterebbe un neschino artista: forse per altra via potrà segnalarsi. A che ingannario? La mediocrità sta bene melle fortune; ma nelle facoltà liberali tutto deve esser nisgne ».

Venne uno per recitargli due suoi sonetti, acciocchè gl'indicasse quale dovesse stampare; udito il primo, senz'attendere esclamò: · Stampate l'altro ».

Il matematico Mascheroni, autore dello stupendo Invito a Lesbio Gidonia, chica d'essergli presentato, e nell'entrare a lui che sedeva infermo sul seggiolone, coll'esitanza di chi primamente si aecosta a persona ammirata, babbettava, o mio maestro; e il Parini, tendendogli affettuosamente le braccia: c Caro Mascheroul, abbracciamoci, i suoi sono i più bel versi sciolii di questo secolo.

A chi lo richiedeva era liberale di consigli (13), e oltre i programmi pei dipinti della corte e pei bassorilievi del nalazzo Belgiojoso, sovente diede soggetti di balli e di rappresentazioni sceniche, tanto che gli fu destinata una sedia gratuita nel teatro (14). Predilesse la gioventù, cosa sacra e speranza dell'avvenire; e colla potenza della favella e dell'esempio dominava sugli scolari ammirati (45).

 Non è malvaglo (diceva egll) se non chl è inverecondo verso la vecchiaja, le donne e la sventura ». Stava egli in broncio con un giovane del quale gli aveano riferito non so qual torto; ma

(13) Di eccellenti ne dirigeva a Giuseppe Carpani nel dialetto natrio: Alto, andre inanz, studice sira e matina.

La natura l' è lee che fa el prim lett , Ma l'art l'è quella che lutt coss rafina : Tro l' una e l' altra ve faran perfett. Chi tœu consel de Ince no fa nagoti : Chi no 'l tœu de nessun de rar fa ben : Tuil de quaighedan, mu che 'l sia dott.

(14) Vedasi l' eloglo di Galenzzo Scottl. L'acerba

(15)

Tua glovinezza e l'Invido recipto Che fu de' tuoi prim' anni a guardia eletto Ti vletaro il mirar sopra gi' infermi Flanchi e l'infermo piè proceder lente Le altere forme e il niù che umano aspelto Del venerabil veceblo, e le pupille Eloquenti aggirarsi e vibrar dardi Di sotto agli archi dell' augusto ciglio, Nè to la immensa delle sue parole Piena senlisti risonar nell' aima, Alior che apria dalla Inspirata seranna I misteri del Bello e, rivelando Di natura I tesori ampi, abbracciava E le terrestri e la celesti cosc. E a me sovente nell' onesto albergo Seder fu dato all' intime cortine De' suoi riposi, e per le vie frequenti All' egro pondo delle membra fargli Di mia destra sostegno; ed el scendea Neco al blandi consigli, onde all' incerta Virtù, non men che all' imperito stile Porgea soccorso; ed auco, oli meraviglia! Auco taivolta mi bear sue laudi.

G. B. TORTI & G. B. De Cristoforis.

incontratolo per via che sorreggeva un vecchio cappuccino, e rimbrottava alcuni che, per mostrarsi filosofi, lo aveano deriso e foribottato, il Parini alzò la voce anch'egli contro costoro; poi gettate le braccia al collo del giovane, gli disse: « Un momento fa ti reputavo un perverso; or che ho vista la tua pietà verso un vecchio, ti credo capace di molte virtù ».

Piacevasi dei campi; anche quando era in città cercava ansionamente il verde e l'aria aperta, ora negli orti, ora nella via che subarbana ceretiogoja fra gli alberi (16); 'con scevro dagli alltri, al boschetto dei tigli. Quando poi si poteva circondare delle aure libra onei colli bestie plateid cie e ingono il suo lago nativo, o here avilta Amalia del Marliani presso Erba, o dagli Agudja Malgrate, o dal conte della Riviera su quell'incomparabile prousontori di Belagio, che parte in mezzo il lago di Como, e pare fatto perchivi si senta tutto il bello della natura, allora più felici concetti gli rampollavano nella mente. Oh i l'uomo che può visitare que l'uoghi, o non sentire accelerarsi i battiti del cuore, non s'accosti alla sacra poesia, non s'accosti dil dirò pure) a nessuna nagriaulma impresa. Fit anomulato il Partini d'amare eccessivamente le donne. È que-

sta l'accusa consueta di coloro che si dilettano a cercare le debolezze de forti, e desiderano trovare scarsa dignità in chi li farebbe vergognare di affatto mancarne. Il forte si rassegna a tale necessità, ricordando la coda del cane d'Alcibiade; e il Parini stesso confessava che nè la caniziè, nè il senno fatto rigido dagli anni . gli erano scudo contro le terribili, armi della bel à (17). Noi domanderemo se in quelle che insignori dell'amor suo mostrò vagheggiare la sola bellezza, o non insieme le doti dello spirito e del " cuore; se il ribellarono alla virtù; se le resero anneghittito, o se « il grato della beltà spettacolo » non crebbe piuttosto la nobiltà del suo sentire e l'operosità nel bene : dopo ciò , scagli la pietra chi è senza peccato. Quanto a lui, lodando il defunto Tanzi scriveva: « Nella sua gioventii non odiò il bel sesso; non era così ristretta la virtù di lui che gli convenisse affettare un' avversione non naturale per far credere che egli ne avesse.... Egli uni sempre all' amore anche l'amicizia, con tutto il corredo delle virtù che seco porta la vera amicizia. In rimerito di queste sne belle qualità, anche nell'età provetta fu egli sempre ben veduto dalle giovani donne ».

<sup>(16)</sup> Per l'inelita Nice.

<sup>(17)</sup> Il pericolo.

Allorche il Parini mori, cornevano di quegli influsti giorni quando gli animi abbattuti non osano esternare ne lo sbigottimento ne le amuirazioni; e i codardi rialzati, considerando come insuito proprio la lode altrui, frugano fin nella bara, e gli atti non solo ma anche le intenzioni. Il carteggio di liu, e insieme si pretende una storia del triennio, fin, da una falsa prudenza, buttato al fuoco: i manoscritti letterari yenduti per duentha e ducento lire dai parenti, che nella loro semplicità domandavano se vi si trovassero forse carte di vialore.

Fra pel tempo nero, fra per espressa volontà sua, fa, con mocestissime escquic portato al cimitero di Porta Comasina. È però amplificazione poetica che fosse confuso il suo calavere coa quel del ladro, e negatogli un sasso, una parola (18). Calimero Catnanco gli pose l'epitafio che ancora si legge in quel cimitero (19), e Barnaha Oriani comprò dagli eredi di esso un busto lattogli dal Franchi (20), o lo collocò a use spese sosto i portici di Brera ove dettava; onoritienza non annora degradata col volgarizzarla. Tosto in una serie di lettere ricambiate fra l'ayvocato Bramieri e il podre Pompilio Porzetti, segretario della sucietà italiana fondata a Verona

E forse l' ossa

Col mozzo capo gl' Insangulra Il ladro, ecc.

I Sepoleri,

HIC REQUIRECIT
INCENTA PROBITATE
EXQUISITO JUDICIO
POTENTI ELOQUIO CLARUS

(19)

PUBLICE DOCUT AN XXX
VIX:7 AN INX

Jos. PARIXI POETA

PLENOS EXTINATIONIS ET GRATIA.

(20) Giuseppe Franchi, che non può non collocarsi fra i ristoratori del buon gusto ortistico da chi abbia veduto le sirene di piazza Fóniana, avea fatto e regalato-quel busta al Parial, sad che serisse una canzone Agostino Gambarelli. L'iserizione d'esso monumento dite:

J. PARINIUS CUI ERAT INGENIUM
MENS DIVINIOR
ATQUE OS MAGNA SONATURUM
OBILT XVIII HAL, SEPT. A. MOCCIC.

Nella cattedra gli seccedette Luigi Lamberti, rinomato grecista. Il costul discorso inaugurale a me pure poverissimo e pel fondo e per le forme, e oltre modo meseltino il cento cite, sul finire, vi sa del Parini: poi trasferita a Modena, si analizzarono i meriti dell'ammirato estinto. Vincenzo Monti in quel fiero carane in morte di Lorenzo Maschironi, ove rivela i vituperi della Repubblica Cisalpina sotto la prepotente dittatura francese e l'avaro broglio de'nostri avvocati, introdusse il Parini a svergognarii con veementi prote (21), e e descrisse il privato monumento che ad Erla gli avara posto l'amico

(21) Dopo il too dipartir dal patrio suolo (o Mascheroni)
lo misero Partali Il Bueco venal
Grave d'anni traendo e più di duolo,
E poi che' olitre veder più ona sostemal
Della patrio lo sirazio e la ruina,
Bramani morire e di morire ottemi.
Vidi prima Il dobie della maschina,
Di colai mova ilibertà vestita
Che illertà monossi e for rupita.
Serva la viali, e oblimé i serva schemita,
E tutta piapia e sungue di cii dolersi,

Che I snoi, pur anco, I snoi l'uvean tradita. Atri stoiti, altri vill, altri peversi, Tiranni molti, elitadial pochi, E i pochi o muli o insiliati o spersi....

Tul vi trama che tutto è parosismo
Di delfica mania; vate più destro
La calunnia a filar che il sillozismo.

Vile! e lal altro del rubar maestro

A Caton si pareggia, e monta i rostri,

Scappato al remo e al tiberia eapestro.

Oh iniqui! e tutti in arroganti inchiostri Pariur viriude, e sè dir Bruto e Gracco. Genuzi essendo. Suturalai e mostri....

Vidi Il tarturo ferro e l'alemanno Strugger la speme dell'ausonic glebe SI ehe i aemici ancor ne piangeranno.

Vidi chierche o cocolie armar la plebe, Consumar colpe che d'Atreo le cene E le vendette vincerian di Tebe.... Nella flumana di tanin nequizia

Deh! trammi in porto, io dissi ul mio Fatlore; Ed el m'assunse ull'immortul letizia.

Il Munti non conobbe il Parini; ma un discorso di questo genere tenne proprio una volta esso Parini con Pictro Verri, presente un signor Villa, galantnomo de' cui pregiudizi avevano riso più volte que' filosofi. u E ciu che mi spiace (conchiudera il Parini) gii è che questa volta chiero ragione I c..... v Mariiani. Monumento d'altro genere gli ergeva l'avvocato Beina, quale, dedicando relazione delle opere «del più gran letterato de dei, nji puni al più grande de' moderni politici e capitani », ethanava it Parini » nemico acerrimo della tirannide e attivissimo maestro di libertà »: lode che non so quanto dovesse garbare al Buonaparte.

Poco poi un poeta di magnanimi e pericolosi esempji, il quale seppono adular la potenza a cui tutti i elterati invocavano i' onorce di far plauso e sostegno, negli stupendi veni sui Seplori rimbrottiò acerlamente la lassiena città perchè largheggiasse cogli eviruti contori, mentre non poneva un sasso, uma parola al Parini. Ossato quel frastuono di guerra che impediva di ascoltare i sentimenti gentili, negli anlui disoccuputi entrò una molle condiscendeuza che si traduceva in iracondei villane e in piacenterie. Allora i portici consacrati dall'unica effigie del Parini, si popolarono di un volgo di monumenti a glorie d'un giorno e d'una consorteria, essendo più facile erger monumenti che meritarne, render lode ai murri che giustizia al vivi. L'onorenza profusa svill; ma parve vergogna che ivi maneasse un pubblico monumento pel Parini, e una socicità di privati vi eresse una statua a lui, una al Beccaria (22).

(22) Nel 1817 quando serridea la speranza di rigenerar l'Italia a farra di canzoni e di battimuis, fra tunti insuperazioni e riparazioni e orazioni se na preparò usu anche alla castita natale del Parini in Bossio; dal nome suo si initiolò la via che vi conduce, e il 23 ottore, fra gran concerso, eti ciogio e versi e brindisi, si colicotò una laplo con questa territane di Achilic Mauri: A Gieseppe Parini ziora dell'incenso iombordo

che movi sentieri spri
all'italica poesia
e la fe patente interpreted' all trensieri e di siegui miganalmi
derisor sublime del fasculi costumi
banditor sisterco delle veribi più utili
maestro d'uno sitie pellegrino temperato
de bublidise al conectio e gli crese energia
sieval estimatori
perrhe qui dove poveramente naeque
e prima s'inspirò nel riso
di el et si licto
del et si licto

abbia ii nome di lui perenne ossequio p. nel noccessivit

Innanzi a quei sommi noi condurremo la gioventù ad altingere ispirazioni, e nutricare la speranza, dolce istinto di quell'età; ed, O garzoni (diremo) nati a metter il colmo all'edifizio di cui questi posarono le fondamenta, cominciate l'opera dal venerare chi col precetto e coll'esempio v'antecedette. Salomone chiese dal cielo la sapienza; e potere e ricchezza vi tennero dietro. Siate generosamente savi, siate virtuosamente perseveranti; al cospetto della vostra e delle altre nazioni comparite con quella dignità, che è necessaria a tutti, indispensabile a popolo che vuol rigenerarsi. Che oggi manchino i grand'uomini perchè non vi sono i Cosmi ed i Leoni, lasciatelo ripetere a chi cerca una scusa alla pigrizia di cui si vergogna. Qual favore ebbero Parlni e Beccaria? Eppure dagli studi romiti, dall'utile scuela dei silenzio, dal conversare coi migliori, dall'osservare i traviati, dal non transigere colla propria coscienza, dedussero arte e coraggio per mettersi colla ragione dove i più stavano col torto.

Na quel grandi amavano la patria e l'umanità non di un amore a tior di labitra, molle, inoperso, incapace di aggritaj, esalantesi in shadigitanti querele od in ditirambiche minacee; non di quello scarmigliato, che si crude forte perché ha la febbre, mentre si mostra debole perché sempre vicino al partile stremi: ripno vanto nel bestemmiare, nel censurare, nel dir sempre no; e giadica inel·tutdine la modernzione, pusilianinità il ragioner, escritità la subordinazione, tirannia l'ordine, orgoglio la dignitosa perseveranza: ma sibbene di quello che ricolna i cuori, empie la vita, regola l'attività; vede il bene el l'ovuole, e senza presumere che un uomo nè una generazione possa raggiungerlo, v'indirizza ogni azione, ogni pensiero.

Tale scaldava il cuore dell'abate Parini: lo perchè noi non credemmo disopportuno il ravivarne la memoria. I modi su cui egli diresse l'intrepida sua collera, cessarono; rimane la loro radice, una infingardaggine attililat e sprezzante; un'accattata gentilezza, una prudenza epicurera, una fatultà insolente, l'incuria delle grandi rose, mantellata arrogantemente coll'importanza attribuita alle piccole; lo spavaldo adular a noi stessi e ai padri nostri e alla nostra parita; un'avidità di applasta e di rimonanza, accattati col segriticare o il sentimento proprio o il buon senso ai pregiudizi giornalieri: una smania di levar la sabbia dal picdestallo de' grandi per buttaria loro in faccia; una letteralura che suona e non crea, che medita sulla confezione della cetra e delle corde, invece di trarne magnanimi suoni, i quali eccitino ad opere generose e confortino nel compirie tra la ciurmaglia seribacchiante, la deleterica conversazione, la violenza de' persecutori forti e l'inintelligenza de' persecutori pusilli: rimane insomma l'ecosimo.

Le arti del bello non pajono frivole se non a chi è tale; nè l'uomo consiste tutto nella ragione, sibbene anche nel sentimento; onde Pitagora voleva per mezzo dell' amor del bello condurre alla scienza, che è evidenza della bontà. E della poesia, che Pindaro chiamaya fior della sapienza, materia vera sono la natura dell'nomo, l'enigma del mondo e del cuore, le superne destinazioni. Come dunque potrà dirsi morta finchè sia dato di contemplar l'uomo colle memorie degli antenati e le speranze de' posteri, e le bellezze ed armonie della natura, e il Dio da cui viene e a cui tornerà, e l'immortale suo avvenire? O rida col Giusti e col Porta, o analizzi col Manzoni e col Parini, o dipinga col Monti, o frema coll'Alfieri, o sprezzi col Leopardi, essa rivela sempre un pensiero elevato e religioso, come l'odor d'incenso annunzia la vicinanza d'un tempio : e la verginità delle classiche bellezze, la rapida armonia, il sorriso della satira, il gemito della malinconia, il fremito della generosità non potranno fondersi tra i pigri allucinamenti de' gabinetti o della scuola, ma sentendo la convessione fra l'arte e la fede, le dottrine e la cosa pubblica; e interrogando il creato con profondità e convinzione, con nobile concetto della dignità umana, della famiglia, della patria, della religione.

Coltivando dunque le arti del bello, prendete animo ad elevaria el vero ine "grandi col'il alto sentire cercate gli impulsi all'atto operare, giacchie del pari la libertà e la hellezza sono movimento nell'ordine: e mentre i fattui implacabili e gli orgogliosi ignoranti imbroucano la via, voi sentendo, amando, credendo, radicatevi in robusta speranza e unganalima pazienza. E se vi annoja un'età di presuntusos utopie ed iniconditi consti, di lavoro sfrantumato e d'intimi sofferimenti, e questo affannoso disaccordo fra le idee, e i desider, le istituzioni, questo scuotersi convulso d'un momento per sentire l'impotenza e ricascar tosto nello scorraggiamento, il disinganno non vi terchi a disperazione; continuate ad adorare il Dio anche quando la folla diserta il tempio; e in quella solitudine che a molti ispira puara o allontanamento, interrogate le voci del passato. Fra le quall, sotto le volte di Brra ri porrà intendere an-

cora le parole, colle quali colà il Parini inaugurava il suo corso, e noi conchiudiamo voloniteri il nostro: «Finchè non si giunge a rivolger l'affetto, l'ambicione, la venerazione de citadini ad oggetti più sublimi che non sono la vana pompa del lusso o la falsa gioria delle ricchezze, mal non si destano gli animi loro per accorgersi che vi è un mertito, che v' è una gloria infiniamente superiore; mal non si sollevano a tentar cose grandi, a segnalarsi nella lor patria e ad aver la superbia di distinguersi, benche nudi, fin l'oro e le gemme che circondano altri «

MINE DECT! SECON

## IL GIORNO

## GIUSEPPE PARINI

PETIONE MOAN & COMPERMY



Sulle edizioni del Giorno, è sulle varianti di questo.

I manoscritti del Parini furono compri dall' avvocato Francesco Reina, bibliografo avidissimo; e li pubblicò in sei volumi in-8.º, a Milano 1801, dalla stamperia del genio tipografico. Oltre il Giorno, le Odi, alcuni poemetti e frammenti, vi sono le lezioni sulle belle arti; programmi di pitture; scherzi su parafuochi e ventagli; una canzone in morte del barbiere, paragonabile alle più lodate de' berneschl; capitoli e sonetti del tono medesimo ma scadenti; sermoni che arieggiano ai vecchi nostri satirici, con qualche frizzo sentito, ma scarsi nervi; novellette triviali; e una in prosa, imitazione degli antichi anche nell'oscenità. Le traduzioni libere pajono esercizi da scuola, nè gran cosa vagliono i sonetti pastorali, marinareschi e somiglianti, ne le cantate: il dramma Asconio in Alba si da per delle migliori imitazioni del Metastasio, e ne ha il dolclume e le passioni generiche e scolorate. Le poesie milanesi poteano tralasciarsi senza fraudargli il merito. li frammento d'idilio accenna una strada nuova a quel genere ibrido di poesia. L'eloglo del Tanzi è semplice; all'orazione inaugurale alla cattedra di belle lettere mancano eloquenza e sapor di lingua; quella sulla poesia è indegna di lui, quanto la cicalata sulle caricature. È preso giustamente il discorso sulla carità; nel dialogo fra un nobile e un poeta poche idee buone affogano in un mar di parole, Pochissime lettere, nè d'importanza, se ne togli quella al Wilzeck.

In quella indiscreta mescolanza di cose buone, medicori, e fin cative, si attribuirono al Parini un sermone dello Zanoja, una cauzonetta del Vittorelli, alcune versioni oraziane del Venini; di rimpatto si omisero non solo canzoni e sonetti sparsi in raccotte, ma e la versione del penultimo canto della Colombiade (Milano 1774), e le controversie col Branda, e la descrizione delle feste celebrate in Milano per le nozze di Ferdinando d'Austria con Beatrice d'Este (Milano 1774).

Del quale poco discernimento il Reina incolpava le importune e sleali istanze di Lulgi Cerretti parmense, autore di versl e prose che un tempo furono lodate (vedi la Prefazione all'edizione de' Classici 1835). Ma il Parini stesso, quasi presago del grave torto che gli si farebbe, chiamava assassini d'un autore cotesti smapiati di pubblicarne ogni quisquiglia; torto viemaggiore a lui , incontentabile ripulitore delle opere, le quali con lunghissima fatica avvicinava a quell'eccellenza ch'eti aveva in conectto.

Di lale incontentabilità il maggior segno sono le sei copie del Gioran, che si trovarono con sempre nuovi conceri. Il Vespro e la Sera comparvero primamente nell'odizione del Reina, il quale ristampò pure il Mattino e il Meriggio quali crano usciti nel 1763 e 1765, ponendo a piè di pagina amplissima messe di varianti. All'avvocato Braniscri parve gioverebbe l'amiochiar queste al debiti luoghi, inserire e trasportare passi come l'autore aveva indicato: e con tal arte preparò l'edizione, uscita nel 1803 in-4.º per cura del Mussi a Parma.

Pure il Mussi stesso, nella pomposa edizione in foglio (Milma, stamperia reale 1814) falsamente assertta di soli 200 esempta; conservò ancora il testo primitivo, che divenne vulgato nelle infinite edizioni posteriori, frodate perciò di mottissime bellezze, e peccanti d'errori e lneleganze che il posta aver iprarte. Solo nel 1811 la tipografia dei Classici Italiani, per nuova fatica dell'abate Colonnetti, diede fuori un testo, ridotto quale può supporsi l'avrebbe voluto il Parini. Noi nel lodammo distesamente in una lettera diretta a Salvator Betti romano (vedi Riciato Europea, aprile 1814), cercando le ragioni dei cambiamenti, apprendendon nuove strade del bello, e procurando additarne a qualche giovane che non credesse per anco inutii il e cure intorno alle finezze dello stile e alla squisitezza delle armonie, e che potesse comprendere quanto sia lunga l'arte d'arrivare al bello, e come dai pentimenti e ripentimenti de' grandi si deva inmarare a far difficilimente le cose facili.

qui ripigliando quell'esame, mostreremo una variante fin alla soglia del poemetto, in quel verso « Giorni di vita, «ui sì lungo tedio ». Il Parini mutò il cui nel più solito e più naturale che ogni qualvolta si riferisse a cosa, e dovunque l'avea posto, non per Inggire ambiguità, una per una certa meticolosità grammaticale come in

Сні ricoprian pruriginosi cibi ....

.... e quella schifa

Cui le accigliate gelide matrone Chiaman modestia.

Al sempre più raffinato orecchio suo sapeano di prosastico alcuni versi, in prima aggraditi o inosservati; siccome sarebbero,

Per novo calle a me convien guidarvi...

Or dunque è tempo che il più fido servo....

È ver che jeri

Sera tu l'ammirasti....

Lunga vigilia cagionar....

Color che primi

Fur tra' pittori.... Sicchè breve lavor basta a stamparvi

Novelle idee....

E qualor parmi, un altro Stringerne ancora....

E li mutò in questi altri, sospesi in scrupolosa bilancia:

Per novo calle a me guidarvi è duopo.... L'ora è questa, o signor, che il fido servo

E il più accorto de' tuoi voli al palagio.... È ver che jeri

Al partir l'ammirasti....

Lunga vigilia preparar.... Color che primi

Furo nell' arte.... Si che breve layor nova scienza

Basta a stamparvi.... E se m'aggrada, un altro

Stringerne ancora.

Con pari diligenza evitò la cacofonia; e in quello

Bottiglia a cui di verde edera Bacco

Concedette corona.

- Condo

mutò edera in ellera e Bacco in Bromio; e in quel

Tu non orni così lo spirto e i membri mutò il tu in  $qi\dot{a}$ ; e nell'altro

Crearle in mente di diverse idee-

sostitui nemiche idee; come a mille fregi e giojelli, mille fregi e lavori.

Riguardano alcune varianti il meccanismo del verso; ove attese costantemente a fuggire le parole e frasi il cui suono estremo essendo più debole del precedente, lasci slombato il verso. Avea scritto

Ma che? tu inorridiscí e mostri in capo...:

e corresse e là presso,

Ma che? tu inorridisci e mostri in fronte...;

Ah non è questo, Signore, il tuo mattin,

e tolse quell'esilità di suono, mutando,

Alı il tuo mattino,

Signor, questo non è. Così gli parea che il grave suone del primo emistichio snervasse il secondo in quel

Non gisti

Jeri a corcarti in mal agiate plume; e però tentava varj mutamenti

Jeri a giacer in male agiate coltri ....

Jeri a posar qual ne'tugurj suoi •

Tra le rigide coltri il mortal volge. E quest'ultima lezione calza a meraviglia, pel contrasto coll'idea

che segue:

A voi, celeste prole, a voi, coneilio
Di semidei terreni, ecc.

Questi son tutti nel Mattino. Nel Mezzogiorno incadea nella stessa pecca quel verso

Qui tacque Amor, e minaccioso in atto: e il Parini traspose

Amor qui tacque, e minaccioso in atlo.

Ha generalmente evitato il Parini di'usar distese le voei che possono troncarsi, giacche quella terminazione muta e feminina da non so qual aria di snervato al verso, come non vi sia lasciata che per una riempitura. Adunque le venne togliendo dovunque gli fossero sfuggite.

> Or è tempo di posa. Invano Marte A sè t'invita....

Allora sorge il fabbro, e la sonante

Officina riapre.

Se meno ch'oggi a te cure d'intorno.... Allora fa che il sol mai sempre uniti....

Il ciel corresse

Domabile midollo

Tutti questi versi del Mattino limò così:

Or è tempe di posa. Invan te chiama

Lo dio de l' armi....

Sorge anche il fabbro allora, e la sonante.... Se men ch'oggi le cure a te dintorno.... Allora il chiaro sol mai sempre uniti...

Il ciel concesse Domabili midolli;

e il plurale sostitui nel verso

Ma che non puote anche in divino petto. L'accorgimento stesso ricorre ne' seguenti

Sieno tra voi diversi e il tempo e l'opra

Sien diversi tra voi e il tempo e l'opra:

Regna la notte. Ora di qui, signore, Or quindi, almo signore,

Di coloro che mostran-di sapere Di color che a sè fingon di sapere...

. Gl'importuni mariti i quali in capo.... . Gl'importuni mariti a cui nel capo....

Ti giovi ancora d'accusar sovente.... Ancor ti giovi d'accusar sovente, ovvere Anco sovente d'accusar ti piace

Contendere di grado in faccia al soglio.... Già contender di grado in faccia al soglio. Non finirei si presto; ma confermerò piuttosto questo suo intento con altri esempi dove tralasció i pronomi e le particelle inutili.

> Balzaron giù dai loro aviti sogli Re messicani e generosi Incassi.

Quel loro è una zeppa alla francese, ed egli preferi

Giù dai grandi balzaro aviti troni,

come che non del tutto mi finisca quel grandi.

Più sotto parla della pettinatura, e che colpa sarebbe se il volnbile architetto del crine pensasse adattar alla fisonomia

L'edificio del capo, ed obbliasse Di prender legge da colui che giunse

Pur jer di Francia. Quel vano di scompare nella correzione

e non curasse

Ricever leggi da colui che venne, ecc.

Così mutò i begli studj in gravi studj: e dove avea posto In cui non meno de la docit chioma

Coltivi ed orni il penetrante ingegno,

tolse il parallelismo de' versi, facendo

In cui del pari e a le dorate chiome Splendor dai nuovo ed al celeste ingegno.

È miglioramento certo, pure confesso che, malgrado la trivialità sua, più m'aggenia il penetrante, atteso che l'ironfa mai regge dove esagerata.

Non occor più dire perche a « Turba che sorridendo egli dispregia » abbia surrogato

Turba che d'alto sorridendo ei spregia.

Anche nel verso che più volte ricorre, «La pudica d'altrui sposa a te cara » è menda quel separare l'altrui dal nome cui s'appoggia; epperò in diversi luoghi diversamente l'alterò:

L'altrui fida consorte a te si cara....

Dell'altrui fida sposa a cui se' caro....

Virgilio schiva nel medesimo verso le desinenze in vocali simili; e il Parini pure cercò questa delicatezza; onde invece de' versi

> Con latrati improvvisi i dolci sonni.... Entrar diretto a saettarti i lumi.... Gli importuni mariti i quali in mente.... E dagli infimi chiostri i mesti servi....

pose

Con latrato improvviso i dolci sonui.... Entrar diretto a saettarte i lumi.... Gl'Importuni mariti a cui nel capo....

E dall' infime chiostre i mesti servi....

Queste sono finezze che a pochl eletti sarà dato avvertire, e che it critico non può badarsi a dimostrare, appunto perché di grazia più che di regola, di sentimento più che di ragione. Altrove pero si possono trovare causo più evidenti delle desiderate mutazioni: come là dove la grammatica e le ragioni del buon italiano gli parvero lese. Mostrare per insegnare gli senti di francese: e invoce di tuche mostri- altrui

Come vibrar con maestrevol arco Sul cavo legno armoniose fila;

disse insegni; e al vibrar le fila surrogò agitare, molto più proprio.

Chiedette o rimandò novelli ornati • Il mutava in O chiese o rimandò.

Amifibologico sonava quel verso «Troppo immaturo al fin corresse il seme » e vi sostitul

Immaturo al suo fin corresse il seme.

In quello • Jo breve a te parlai, ma non per tanto Lunga fla l'opra tua •, il non cade egli su lunga, o forma la disgiuntiva nonnertanto? Toglie i dubbi l'autore, emendando.

Io breve a te partai, ma il tuo lavoro

Breve non fia però. D'inutile ripetizione peccava dove loda il sermone

Onde in Valchiusa fu lodata e pianta
Già la bella Francese, ed onde l campi

All' orecchio dei re cantati furo;

e la tolse, e indicò meglio il poema della Coltivozione, facendo nel secondo verso • Già la bella Francese e i culti campi •. Nè di buon uso cred'io quel sovvenir faratti le visite furtive,

giacche sovvenirsi è neutro passivo, e usato a questo modo sa di francese. Pertanto dal poeta nostro elegantemente fu inutato così: Fors'anco rintuzzar di tue rampogne (quanto meglio di querele!)

Fors'anco rintuzzar di tue rampogne (quanto meglio di querele! Saprà l'agrezza, e noverarti a punto

Le visite furtive, ecc. Parla altrove del pittore che

attrove dei pittore cue

se ti piace, ancora

### D'altra fiamma furtiva a te presenti Con più largo confin le amiche membra.

Fiamma è traslato; ma la regola vuole si serbino le ragioni della metafora, dalla quale troppo è alieno il dire le membra della fiamuio: onde pose d'altra bella.

L'egli e lui applicato a cose scusasi con molti esempi; ma il Parini volle schivario: onde, laddove dicea dell'astuccio

a mill' uopl

Opportuno si vanta, e in grembo a lui...

### a bui contende

I primi onori,

surrogò in grembo ad esso e ai primi onori seco s'affretta.

Vogliono pure I grammatici (benchè contradetti da mille esempi) che, apposto l'articolo ad un subietto, non possa tacersi coll'altro appajatovi; e però dove avea scritto

Che al merto porge ed a virtú la mano, il Parini corresse:

Che al merto porge e a la virtù la mano.

Nel verso • Che la noja o l'amor vi strinser ambo • la disgiuntiva fa che un soggetto escluda l'altro, e in conseguenza il verbo vuol accordarsegli al singolare; donde la sgrammaticatura, che evitò facendo

Che la noja o l'amor ambo vi strinse.

La prosodia vuol si dica cúltrice; onde il Parini diè in fallo scrivendo

### Alfine il sonno

Ti sprimacció le morbide coltrici Di propria mano.

Quest'ultimo emistichio il Blair lo chiamerebbe uma coda appiccicata; attesochè già il senso era finito senza questa circostanza, non utile all'idea e sconnessa all'espressione. Eccolo emendato: Al fine il sonno

> Di proprla man ti sprimacciò le coltrici Molle cedenti.

Morse altre volte di sua lima espressioni che non fossero abbastanzi pricise; ne durero fatica per cercarne esempi. Avea scritto Perebe in mezzo a la tua nobil carriera Sospender debbi il corso. Taciamo quel tua inutile, oltrechè staccato per l'accento dal suo subjetto; me sospender il corso parvi di buona lega ? Non al Parini; che sostitui

> Perchè in mezzo a la fulgida carriera Tu il tuo corso interrompa.

Altrove profetizza tempo in cui

Amor più forte-

Qualche provincia al suo germano usurpi.

Ma qualche provincia aveva egli già usurpato, vo' dire le ore del giorno, onde meglio sta nuove provincie.

Così le barbare penne di che adorna ii capo il Cariboo, è epiteto improprio, mentre è storico lucide.

Senti la durezza dell'unquanco (che opporsiunquanco Osi al sentenziar della tua lente), voce vieta pertutto, e più in si leggiadra scrittura, e scrisse:

E chi del senso

Comun si privo fla che insorger osi Contro il sentenziar de la tua lente?

Avea scritto altrove:

Concepir vostr' alma

Cose diverse, e non però turbarle O confonder glammai.

Deli quale psicologia ha insegnato mai che l'anima turbi e confonda le idee ? E però accortosi dello svario, egli emendava, e non però turbate O confuse giammai.

Il dire che Filli cangiata in mandorlo • Chiama in van sotto mutate spoglie Demofoonte ancor Demofoonte • è un dare a quella planta una modulazione di suono che non ha; onde la temperò col mettere Piange.

## II' parte

Tra una pagina e l'altra indice nastro.

Il nastro non separa le pagine, ma i fogli; ed egli che il vide, corresse Tra l'uno e l'altro foglio indice nastro.

Tra l'uno e l'altro foglio indice nastro.

In quel signore che cammina « ad alta canna Appoggiando la man », io mi figuro un vecchio, anzichè il giovin signore pariniano, che tal invece m' appare quando il veggo

# lieve canna

Brandendo con la mano.

Ove gli suggerisce di sceglier una compagna « Con cui divider

possa il lungo peso di quest' inerte vita., l' inerte era il men proprio epiteto in libro ove anzi mira a dipingerla affaccendatissima in tanti nulla: e corresse

> Con cui partir della giornata illustre I travagli e le glorie.

All'eroe suo, intento a lavarsi, vuole il poeta scemar la nausea delle cure ch'esso ha comuni con noi povera plebe, col far che pensi a'suoi avi.

È ver che allora

D'esser mortal dublicrai, ma innalza Tu alior la mente, e de'grandi avi tuoi Le imprese ti rimembra e gli ozi illustri Che infino a te per secoli cotanti silsti scesero al chiaro alicero sangue; E l'ubbioso pensier vedrai fuggirsi Lungi da te per l'aene rapito Su l'ale de la gloria alto volanti.

Trascende ogni esagerazione il dire scesi gli ozi e le Imprese col sangue. Quanto poi è improprio quel vedere la gloria, non solo fugar il pensiero nojoso, ma portarselo sull'ale! Adunque ii poeta meglio:

#### Innalza

Tu allor la mente ai grandi avitl onori, Che sino a te per secoli cotanti Misti scesero al chiaro illustre sangue; E il pensier ubblioso al par di nebbia Per lo vasto vedrai aere smarrirsi Al raggi della gloria onde t' investi.

Giunti al Mezzogiorno, troviamo sulle prime i proci,

Cul dell'errante Ulisse i pingui agnelli

E l petrosi liquori e la consorte Invitavano a pranzo.

L'ultimo emistichio, oltre prosastico, è vano, giacchè, a cos'altro dovean invitarli ? epperò vi sostituiva Convitarano in folla.

Che è mai il meriggio se non il sole a mezzo di sua diurna carriera è come dunque fugge sè stesso e (Già dal meriggio ardente il S.i fuggendo). Cambiisi dunque in

Già dall' alto del cielo il Sol fuggendo.

in quello « O se a un marito, alcuna D'anima generosa orma

rimane · l'orma dell'anima è strano traslato; e il Parini cambio in impeto od in ombra, e forse di nessuna era contento.

Nel servo cacciato di casa, • Dell'assisa spogliato ond'era un giorno Venerabile al volgo • l'eccesso squarciava il velo dell'ironia; onde il poeta la temprò cosi:

## Onde pur dianzi

Era insigne alla plebe.

Anche in quel verso « Spezzate, dissipate, rovesciavano » chi non avverte che ciò che si dissipa è già rovesciato ? Emendollo dunque in Spezzate, rovesciate dissipavano.

In uno svario era incorso il Parini in questi versi:

In simil guisa Il favoloso amante Dell'animosa vergin di Dordona Ai cavalier che l'assalien superbil Usar lasciava ogni lor possa ed arte; Poi nel miglior della terribil pugna Svelava Il don dell'amoroso mago, E quel, sorpresi dall'immensa luce, Cadeano ciechi e sogriogati a terra.

Ruggero, paragone della cortesia cavalleresca, avrebbe mai usato la vittà di vincere gli emuli con altr'arte che il brando? una sola voltache la lancia nemica lacerò il velo ond'egii teneva gelosamente coperto lo scudo donatogli da Atlante, ne concepi tal vergogna chandò e gittollo in profondo pozzo. L'artifizio qui accennato era d'Atlante, el Parini accortosi dell'error suo, mutò:

> In simil guisa il favoloso mago, Che fe gran tempo desiar l'amanto All'animosa vergin di Bordona, Dai cavalier che l'assasian bizzarri Oprar Issciava ogni lor possa ed arte; Poi ecco In mezzo a la terribil pugna Strappava il Puco a lo inenatto seudo: E quel sopresi dal bagliore immenso, cietti singieva e soggiogati a terra.

Niuna cosa più facile a chi serive che l'incadere in simili shagil, non per ignoranza, come strombano i loro zolli, ma per soverthioindarsi nelta propria memoria. Chi conosceva Virgilio meglio di Bante, il quale lo sopera tutto quanto (Inf. XX, 112)? eppure uel Covetto serive che v'Irgilio, nel secondo della Enoide, chiana EnsaInce e speranza de Trojani · (Tr. III. 2), e doveva dir Ektore. Egli stesso erra quando, nel XVIII dell'inferno, diec che Taide · rispose: Ilo io grazie grandi appo te? — Anzi meravigliose ·, potendo ognuno vedere che nel passo cui altude dell'Eun. III, 1 di Terenzio, quelle jarole sono fra Trasone e Gnatone. Ed io potrei così a memoria, a rischio d'incapparti, citarpe un centinajo ne'soli classici; ma per rimanere col nostro poeta, ognun sa che anche gli Dei a Troja non sendevano sempre queti e sileuziosi, anzi tativolta irati e minaccevoli. Adunque non era essatta ta similitudine di lui, · Qnale già i numi D'ilio sui campi, tal l'amico genio Lieve lieve per l'aere lahendo, ecc. - E meglio surrego:

Ecco II bel genio,

Qual già d' llio sui campi Iride o Giuno, A la terra s'appressa.

Altre delle varianti dall'autor nostro introdotte nel suo poema crescono beliezza al tavoro si nel pensiero, sia nell'espressione. Gli enciclopedisti aveva egli chiamati • 1 nuovi sodi che la Gallia c l'Alpe Escerando persegue • : sarà mestier parole per mostrare quanto meglio stia • Ammirando persegue • ? O la ragione per cui a quello • Già i valletti gentili udir lo squillo Del vicino metal, che da lontano Scosse tua man col propagato moto • sostitui

> De' penduli metalli a cui da lungi Moto improvviso la tua mano impresse?

Mettansi a confronto questi versi:

Ma non sempre, o signor, tue cure sieno.

A la dama rivolte: anco talora

Ti fia lecito aver qualche riposo

coi sostituiti

Non però sempre alla tua bella intorno Sudin gli studi tuoi: anco tal volta Fia lecito goder brevi riposi.

Tra le visite ingrate, che possono cagionar cattiva digestione al signore, non v'è soltanto

Il villano sartor che, non ben pago D'aver teco diviso i ricchl drappi, Oso sla ancor con polizza influita A te chieder mercede.

Quindi altre figure introduce, seguitando con bel versi, ch'erano rapiti alla lezione comune.

Nella gran faccenda della toitette (che l'autore si compiacque, non parmi felicemente, contrarre in teletta) ha detto appena » Ecco te pure, Te la teletta attende: ivi i bei pregi De la natura accresocrai con l'arte.... » e, a veder e non vedere, l'opera è compiuta, c già tre volte e quattro il mio siznore.

Velocemente il gabinetto scorse.

Questo precipizlo di azione non lasciava tempo ai faraginosi preparativi; epperò accorlamente frappose altri versi, che sono de' suoi più belli. • Ogni cosa è già pronta, • ecc. ( Versi 487 e segg.)

Elegantissima agglunta fa pure dove, numerando i vezzi de'libri cari al signore, soggiunge:

O forse, inclsa con venereo stile, Vi fla serie d'immagini interposta, Lavor che vince la materia, e donde Fia che nel cor ti si ridesti e viva La stanca di piaceri ottusa voglia.

Tal pure è il brano ove dipinge la gara de' servi nel rivestire il padrone; e l'altro ve gil emipise le tasche di tante lagattelie; e tuttat pottei riportare la fine del Moltino che può dirsi nuova. Dov sovrattutto parmi lo onori la distinzione che mette fra la nobilità ignava e la virtuosa, con uno de'più begli squarci descrivendo la galeria degli antenati operosi del suo infingardo eroe. (Versi 1885-1830.)

Queste e più altre hellezze restano sottratte alle edizioni comuni, persino in quella che mando fuori poco fa il Le Monnier per altenzione di Giuseppe Giusti; ove solo alcune delle più ampio aggiunte son date come avartate dell'autore nelle ultime une ristampe. Noi dumque el mettemmo sulle orna del Bramieri e dei Colompeti per preparare una lezione che comperada tutte le aggiunte e trasposizioni; e seelga tra le varianti quelle che ei parvero preferibili. Noteremo però come neppure ad essi fu conceduto confrontare le stampe cogli autografi, benchè esistano in Milano, e custoditi da un milanese che ha la capacità e il proposito di valersene. Sia presto!



### ALLA MODA.

Lungi la queste carte i cisposì occhi già da un secolo rintazzati, hungi i fluidi nasi de' malineonici vegliardi. Qui non si tratta di annojante domestica economia, misero appaunaggio della canuta età. A le, vezzosissima Dea, che con si dolci redine oggi temperi e governi la nostra brillunte gioventia, a te sola questo piccolo invetto si dedica e si consagra. Chi è che te qual sommo Nume oggimai non riverisca ed anori, poichè in si breve tempo se' giunta a debellar la ghiacciata ragione, il pedante buon senso e l' ordine seccagginoso, tuoi capitali nemici; ed hai sciolto dagli antichissimi ducci questo secolo avventurato? Piacriati admque di accogliere sotto alla tua protezione, che forse non è indegno, questo piccolo poemetto. Tu il reca su i pacifici altari, ove le gentiti dame e gli

amobili garzoui sogrificano a seè medesimi le mattutane ore. Di questo solo egli è cuop, e di questo solo andrà superbo e contento. Per esserti più caro egli ha scosso il giogo della servile rima, e se ne va libero in versi sciolti, sapendo che tu di questi specialmente ora godi e ti compiaci. Esso won aspira all'immortalità, come attri libri, troppo lusisipadi da loro autori, che tu, repentinamente sopravenendo, hai sepelliti nell'obblio. Siccome egli è per te nato, e consacrato a te sola, così fia papo di vierre quel solo momento che tu ti mostri sotto un medesimo aspetto, e pensi a cangiarti e risorgere in più graziose forme. Se a te piacerà di riguardare con placil'ecchio questo Maltino, forse gli succederamo il Mezzogiorno e la Sera; e il loro autore si shulirà di comporti ed ordinarti in modo, che non men di questo abbiano ad esserti cari.

### IL MATTINO.

Gioviu Signore 4, o a te scenda per lungo Di magnanimi lombi 2 ordine il sangue Purissinio, celeste; o in te del sangue Emendino il difetto i compri onori,

5 E le adunate in terra o in mar ricchezze Dal genitor frugale in pochi lustri <sup>3</sup>; Me precettor d' amabil rito ascolta <sup>6</sup>.

4 Mal si pretese che il Parini mirasse a ferire piutiosto uno che altro dri Surdanagni Lombardi. Singostrmente si accentava i pirture di Biegligione, che, siccome per richeteza, così per isquisilezza di lusso, trapassava ogni altro in Lombardia, e che si racconta ogni mese facesse vonir da Parigi un partucciirere, paganologii il viaggio per farsi accontare tre oquattro votie secondo l'ultimo gusto. Soggiungono che il principe se ne tenesso offeso personalirente, e facesse minacciare il Parini che, se voleva bene alla vita, non desse fuori il Meriggio, altrimenti non avrebbe veduto la sera vita, non desse fuori d'Meriggio, altrimenti non avrebbe veduto la sera per li popo di policieva a lersagiare non un peccatore mai Il percado, avea per fine non la salira, ma la correzione: poteva rispoquere coll'Anelli: lo pungo il vizio, e ci inse dudo s'accentava il percado.

2 Epiteto argutissimo; e basti indicar questo solo fra l tanti che formano la bellezza dei Parini.

3 Due modi d'acquistar male la nobilta, o redandola dagli avi, o comprandola a danaro.

4 Ecco spiegata l'intenzione del suo poema, fingersi maestro d'un amabil rito, la cui dipintura eccitasse a spregiarlo.

5

Come ingannar questi nojosi e lenti Giorni di vita, che si lungo tedio

- 10 E fastidio insoffribile accompagna, Or io t'insegnerò. Quali al Mattino, Quai dopo il Mezzodi, quali la Sera Esser debban tue cure apprenderai, Se in mezzo a gli ozi tuoi ozio ti resta 3
- 15 Pur di tender gli orecchi a' versi miei. Già l'are a Vener sacre e al giocatore Mercurio è, ue le Gallie e in Albione Devotamente hai visitate, e porti Pur anco i segni del tuo zelo impressi:
- 20 Ora è tempo di posa. In van te chiama Lo Dio dell'armi; chè ben folle è quegli Che a rischio de la vita noro si merca; E tu naturalmente il sangue abborri. Nè i mesti de la dea Pallade studj
- 25 Ti son meno odiosi: avverso ad essi Ti feron troppo i queruli ricinti, Ove l'arti migliori e le scienze, Cangiate in mostri e in vane orride larve, Fan le capaci volte ecleggiar sempre
- 50 Di giovanili strida. Or primamente Odi, quali il mattino a te soavi Cure debba guidar con facil mano.

E vostri alti pensier cedano un poco Si che tra lor miei versi abbiano loco.

Il pecta Intendeva chiader il suo lavoro in tre parti, 41 Mattino, 41 Mezonti, la forza che la forza alcha promete che al mailino succelerationi il mezagiorno e la sera. Perciò nei manoscritti successivi trovansi totto questi versi, perciò pensava cambiar la protasi dopo che divise il siu Giosso il Mattino, Merigiojo, Fegro, Sera: e trasporto negli ultimi qualche sucte procenzana nei primi.

6 Venere è dea degli amori: Mercurio presiede, fra altre cose, ai giuo-chi: Marte alla guerra: Pallade agli studi liberali. Furono sempre famose le voluttà della Francia, e le bische di Londra (Albione); donde l'uomo partiva stranamente segnato mella borsa e nel corpo.

Sorge il mattino in compagnia dell' alba 7 Dinanzi al Sol, che di poi grande appare

- 53 Su l'estremo orizzonte a render lieti Gli animali e le piante, e i campi e l'onde. Allora il buon villan sorge dal caro Letto cui la fedel moglie e i minori Suoi figlioletti intiepidir la notte:
- 40 Poi sul dorso portando i sacri arnesi Che prima ritrovàr Cerere e Pale <sup>8</sup>, Va, col bue lento innanzi, al campo, e scuole Per lo angusto sentier da' curvi rami Il rugiadoso umor che, quasi genma,
- 43 I nascenti del Sol raggi rifrange. Sorge anche il fabbro allora, e la sonante Officina riapre, e all' opre torna L'altro di non perfette: o se di chiave Ardua e ferrati ingegni all' inquieto
- 50 Ricco l'arche assecura, o se d'argento E d'oro incider vuol giojelli <sup>9</sup> e vasi Per ornamento a nova sposa o a mense.

7 Squisita dipintura dell'operoso mattino delle classi nate al lavoro, e perciò stimate dal filosofo, vilipese dall'orgogtio.

8 In Cerere e Pale, divinità mitologiche, crano simbolegiati que primi benefatori dell'umon, che insegnavano a coliforor i campie regolare i buschi. Servio, commentando il verso 58 del libro IV dell'Envide, ha un passo il cro, ove die che a Cerere in pure attributa la prima invenzione delle leggi. Vera storia dell'umanitàt Gli uomini, vaganti nello stato bestiale, raccitaro i o pescatori, senza statile domiello, dopoché possedettero l'agri-cultura e il frumento, distribuirono i terreni, fissarono leggi di proprieta, econòbero Il diritto.

9 Non parrà modo abbastanza esatio; come neppur quello dell' Arios NXIII, 430, ove dice: « Che l'astor fe pòrtar la gemma innante: « l'era un monile. E nel XXIII « Gemme cavate, azzurre, verdi e roggie, E formate in gran piatit, o in coppe e in nappi; », Arche, non notato dalla Crusca per casse ove si ripongano i danari, l'usò l'autore anche nell'ote sulla Recita dei versi;

nel cor saccheggia De' batavi mercanti Le molte di tesoro arche pesanti. Ma che? tu inorridisci, e mostri in fronte, Qual istrice pungente, irti i capelli

- 53 Al suon di mie parole? ah il tuo mattino, Questo, Signor, non è. Tu col cadente Sol non sedesti a parca mensa, e al lume Dell'incerto crepuscolo non gisti Jeri a posar, qual ne' tuguri suoi-
- 60) Tra le rigide coltri il mortal vulgo.

  A voi, celeste prole, a voi, concilioDi Semidei terreni, altro concesseGiove benigno: e con altr' arti e leggi
  Per novo calle a me guidarri è dioquo.
- 65 Tu tra le veglie e le canore scene <sup>10</sup>, E il patelico gioco <sup>11</sup> oltre più assai Producesti la notle; e stanco alfine, ln aureo cocchio, col fragor di calde Precipitose rote, e il calpestio

40 Ecco anticipata la descrizione delle cure della sera; il Baretti, per difendere gli italiani, dice che questi abborriscono la musica. Coi dir troppo dice nulla. Il Parini abborriva in sulla scena

un canoro elefante Cite si strascina appena Sulle adipose piante, E manda per gran foce Di bocca un fil di voce.

Quando la Società Patriotica propose 50 zecchini di premio alla migitori memoria sull'accipio inglese, il Bettolini, redattore della Gazzetti di Bersia, selamava: « Per una memoria si importante 50 zecchini, e poi senedanno i due, i tre cento per un perpicegio d'una cantatrice, o per una samiettata d'una tallerina: l'evore i ilettera i lialianti mettete insieme i vostri literi, e fatene un falò «. Questo è uno de' vizi ora passati alfatto, omo egamono può vefere.

13 Il giucco era occupacione delle serate tanto più, quanto meno comunera il tataro. Lo stapendo epitico di particio die a un tratto quel chi molte parole la Bruyère ne' Geratteri, scrivvando: « Nulla é tanto grave e, serio quanto un convego di giocatori: una trista severità regna loro sui vise: impiacabili un per l'altro, irrecodelliabili mentel: Inachi na decida, non conocesso nei legami, nei distinazioni. La ventura-solo, di distinazioni. La ventura-solo, per la consistenzia della consistenzia de

- 70 Di volanti corsier, lunge agitasti Il queto aere notterno, e le tenébre Con fiaccole superbe intorno apristi 12; Siccome allor che il siculo paese Dall' uno all' altro mar rimhombar feo
- 75 Pluto col carro, a cui splendeano innanzi Le tede de le Furie anguierinite. Tal ritornasti ai gran palagi: e quivi, Caro conforto a le fatiche illustri Venien per le pruriginosi <sup>15</sup> cibi
- 80 E licor lieti di francesi colli <sup>14</sup>, E d' ispani, e di toschi, o l'ungarese Bottiglia <sup>13</sup>, a cui di verdi ellere Bromio
- 41 L'uso delle lanterne sospese pei viigli nelle contrade non comincio che nel 4786. Philone, dio solterance, socreva la Sicilia tetra che, pei frequenti vulcani e per antiche memorie di tremende rivoluzioni naturali, for creduta dar accesso all'inferno) facendola traballare col suo carro, preceduto dalle Purie.
- 43 Che destano l'appetito. Vuolsi aggiungere alla Crusca. In fine della Tancia si legge:

Povera è nostra cena, e al gusto vostro, Al pizzicor de' buon sapori avvezzo, Una cipolla e di pan nero un pezzo Non farebbe quel pro come fa al nostro.

- 46 L'Italia è terreno tale, da non invidiare qualumque altro per fruit d'ogni sorta, e così pei vini. Gli antichi pregiavano allamente i vini italiani, e fra tante qualità che ne nomina il volutiusos Orazio, due sole sono di Grecia, le altre lialiane; e di vini italiani si fornivano le mense degli innepratori romani, secondo Pinino. Vennero poi trascruti, e si preferironi vini forestieri, a pena concedendosi luogo tra questi all'Alicante el alla Lacrima.
- 15 Anche il nome è nuovo, benche si avesse buttigiteria e buttigiteria e l'utilità storia del amena. L'Olieri niella storia dei sunoi tempi dice all'anno 1711: «L'Italia fu per tutto il secolo anterpartente libera da tudi dissordine e spesa (dei viul forastieri). Bappol s'e introdotto anche fra noi l'uso del liquori foresieri che venguon di Francia: unde pare che adesso uno possa fasta un desianere o una cena mediocrimente buosa, senza viul di tonhati piesal, portati in flaschi di grosso ventre. delli boldigite per conservare il nome oltremonatton anche nel visto.

Bacco (dio del vino, cioè simbolo di colui che portò le viti dall' India, antichissima terra dell' incivilimento) diode corona della fronda a lui sagra. I'ellera, alla bottiglia ungarese, cioè al vino raccolto dalle vigne a Concedette corona, e disse: Or siedi De le mense regina. Al fine il Sonno.

- 85 Di propria mano sprimacciò le cóltrici Molle cedenti, ove, te accolto, il fido Servo calò lè ombrifere cortine : E a te soavemente i lumi chiuse Il gallo 16, che li suole aprire altrui.
- Dritto è però che a te gli stanchi sensi 90 Dai tenaci papaveri Morfeo i7 Prima non solva, che già grande il giorno Fra gli spiragli penetrar contenda 18 De le dorate imposte, e la parete
- 95 Pingano a stento in alcun lato i raggi Del Sol, ch' eccelso a te pende sul cano. Or qui principio le leggiadre cure Denno aver del tuo giorno; e quinci io debbo Sciorre il mio legno, e co' precetti miei
  - 100 Te ad alte imprese ammaestrar cantando. Già i valletti gentili udir lo squillo De' penduli metalli, a cui da lunge Moto improvviso la tua mano impresse; E corser pronti a spalancar gli opposti
- 105 Sehermi a la luee, e rigidi osservaro

nord-est della città di Tokai, sovra poggi che hanno appena novecento passi di lunghezza, e di cui soli seicento dan la qualità prelibata, Solo nel XVIII secolo quel vino divenne famoso per abboccato e per forza, Altieri canlò:

L'unico al mondo Imperial Tokal,

16 Il gallo canta all' appressar del giorno, chi nol sa ? I signori convertivano la notte in giorno, coricandosi presso il cantar del gallo. Giove-nale nella satira VIII rinfaccia al nobile de' suoi di che dormire incipis ortu

Luciferi, quo signa duces et castra movebant.

17 bio del sonno; simboli suoi i papaveri, dal cui capo inciso stilla l'oppio sonnifero.

18 Non usavano, o pochissimo, le gelosie alle finestre, come s'accorgera chi osserva le case antiche. L'architettura non vi guadagno, ma molto comodo.

Che con tua pena non osasse Febo 19 Entrar diretto a saettarte i lumi. Ergi dunque il bel flanco, e si ti appoggia Alli origlier, che lenti degradando

110 All'ómero li fien molle sostegno;
E coll'indice destro, lieve lieve

Sovra gli occhi trascorri; e ne dilegua
Quel che riman de la cimmeria nebbia <sup>50</sup>:
Poi de'labbri formando un pieciol arco,

115 Dolce a vedersi, tacito sbadiglia. Oh se te in si gentile atto mirasse Il duro capitan, quando tra l'arme, Sgangherando la bocca, un grido innalza Lacerator di ben costrutti orecchi.

19 Dio del sole. Perseo anch'esso pungendo il tardo levarsi dei giovani signori romani, canta:

jam clarum mane finestras

Intrat et angustas extendit tumine rimas. Sat. 3.

30 Gmmerj dicevansi I popoll ablataori di paesi poco visitati dai sole. Tali erano alcuni in Italia fra Baja e Cuma e presso al lago Averno: attri nella Seizia, appo i quall Ovidio collorò la casa del sonno. Cimmeri nebba vuol dire le impronte del sonno. Claudiano, nell' epitalamio di Celerina, diologe lo svegliaral d'una bella:

Et retiquum nitido detersit pollice somnum, Ulque erat interjecta comas, turbata capillos, Moltibus assurgit stratis.

Sol per un segno dell'inurbanità ene abbiamo apposta al Passeroni, recheremo alcun suo verso a confronto di questi del Parini.

SI vergognin di sè coloro I quali
Dormono in quest' chi come marmolic;
E poiche riussalo han come animali
Tutta matitina e parte della notte,
Mandan fuori certi uril bestiali
Pergio che se pattiecero di gottie.
SI stropicciano gli cechi, quasi ancora
Sorta non fosse in chel la prima aurora;
Sorta non fosse in chel la prima aurora;
Fluche non e vicino Il mezzopirmo.
Fluche non e vicino Il mezzopirmo.
Ma ben bisogno avrien del suom d'un corno.
Ciercone, P. Ill., c. 27, 6.2.

- 120 Onde a le squadre varj moti impone; S' ei te mirasse allor, certo vergogna Avria di sè, più che Minerva 2<sup>1</sup>, il giorno Che, di flauto sonando 2<sup>2</sup>, al fonte scôrse Il lurpe aspetto de le guance enfiate.
- Ma già il ben pettinato entrar di nuovo 25 Tuo damigel vegg'io. Sommesso ei chiede, Quale oggi più de le bevande usate Sorbir ti piaccia in preziosa tazza. Indiche merci 24 son tazza e bevande.
- 150 Libra i consigli tuoi. Ami tu forse Porger dolei allo stomaco fomenti, Si che con legge il naturat calore V'arda temprato, e al digerir ti vaglia? Il cioccolatte eleggi <sup>12</sup>, onde tributo 153 Ti die il Guatimalese o il Caribeo
  - Che di lucide penne avvolto ha il crine.

21 Dea della sapienza. Cominciano i paragoni fra la molle effeminatezza del signorino, e i maschi movimenti d'un soldato.

22 Questo sonare di non è notato dalla Crusta; ma ne abbiamo buoni esempi. CELLINI, Fifa. Imparò a sonare molto bene di viola e di flauto. -- Sonando or di flauto or di cornetto -. E il Barrolli: • Insegnati di sonar di viuola •.

23 Di queste inversioni, che non son rare nel Parini, chi gli attribuisco lode, chi biasimo. Giovano per dare certa nobilità allo stile, singolarmente ove, per la picciolezza della idea, come è qui, cadrebbe: la perspicuità non n'è sicuramente vantaggiata.

25 Convien prendere il nome d'India in senso molto lato per comprendervi si la Cina, onde vengono le porcellane, si l'America e Moca. Si sa che sotto Il nome di Indie Orientali ed Occidentali s'intendeva appunto tutto il paese delle colonie transmarine.

55 Il Bandiera lo chiamava cameral berezeggio d'amerizano figuore, el Parini a riberno. Cesse i caleso singolarmente nelle contrade americane fra i due tropici, nel Messico, a Gustimala, a Caraca. Pei Messicari en bevanda ordinaria la ciscostala; e in Europa fa portala primieramente ingli Sparmodi II 152h, e diffusa dai gesatili. Un economista spagmuoto, abbandanananela que berevoli sogni che l'assignace di II s'entimento non con per modo che ognuno potesse con un soldo procurarsi una tazza di ciccolata. Euros un giorno non son en rideria.

Ma se nojosa ipocondría t'opprime <sup>26</sup>, O troppo intorno a le vezzose membra Adipe cresce, de' tuoi labbri onora

140 La nettarea bevanda ove abbronzato <sup>27</sup>
Arde e fumica il grano a le d'Aleppo
Giunto e da Moca <sup>28</sup>, che, di mille navi

26 E. allor che al flanco ipocondria mi stele,
E le limmagini ammorza ed i fantasmi,
Come da me sracciaria io, che di Bacco
Stendo alle tazze con timor la destra,
Se per me non ardesse in altri anppi
Il legrume volatile d'Aleppo.,
Donde pensievi di color men fosco
E più che da Ippocrene o da Permesso
Beo l'estro sacro e la divina flamma ?

PINDEMONTE, I Viaggi.

27 Nelle prime edizioni leggesi:

Ove abbronzato

Fuma et arde il legume, a te d'Aleppo Giunto ecc.

Gli antichi faceano troppo spesso et, noi troppo rado; e converrebbe pure conservario, sia per evitare le cacofonie di ed educazione, ed edificio, sia perchè realmente talvolta è pronunziato forte. Il Parini stesso nell'ode a Silvia serisse:

> Copri, mia Silvia ingenua, Copri le lucl et odi

Come tutte passarono Licenziose i modi.

Il Bartoli nel Diritto e Torto § 82 serive: « È lecito adoperare et dove l'orecchio dice ch'egli rende buon suono ».

Avverte il Gierardini (Supplemento a' vocabolarj italiani) che il cafino è legume, ma una sorte di gramo prodotto da un altero; onde il Parini corresse al modo che noi adottamno. Ma il Redi, che pur era naturalista, nelle note al Barco in Toscana disse che il caffe è un certolegume, abbronzato prima, e poscia polverizzato ecc. • e il Mascheroni nell'Intilo a Leshai:

> Qual pende Il legume d'Aleppo dal suo ramo.

A coronar le mense util bevanda.

28 D'Arabia è indigeno il caffe, e specialmente dell'Yemen , o Arabia Felice. Intorno a Moka si raccoglie il più prezioso. Aleppo, al settentrione della Siria, al limiti dei deserto e poco disgiunto dal monte Liliano, era città magnifica per l'erigolari, case di pietra, terrazzi, minareti, bagui. lazzi; ma i tre muoti del 1832 e 31 laso versero per ducterzi, ucclènche.

Popolata mai sempre, insuperbisce 29. Certo fu duopo che dai prischi seggi

13.5 Useisse un regno, e con andaci vele, Fra straniere procelle e novi mostri E teme e rischi ed inumane fami, Superasse i confin, per tanta etade Inviolati ancora: e ben fu drillo

1:30 Se Cortes e Pizzarro umano sangue Non istimăr quel ch' oltre l' oceano Scorrea le umane membra : e se, tonando E fulminando, alfin spietatamente Giù dai grandi balzăro aviti troni

155 Re messicani e generosi Incassi; Poi che nuove così venner delizie, O gemma de gli eroi, al tuo palato 39.

force 800 abitanti, i quali da 200,000 or son appena 85,000. In comodissima postura fra il Moltierrano e il gelifo Persio, era essa il remporio delle merci di Siria, dell' Arabia, della Persia, dell' India. Di là si traporta il cerdi all' Asia principalmente, e in perte all' Europa, Quel grano, trapianato in America, vi prosperò in modo che la maggior quantità ora sen etira da colà.

29 Questo verso e l'altro sopra « Ch' ha di barbare penne avvolto il crine « non hanno che fare col soggetto , ma aggiungono pur tanto alla bellezza Omero ne abbonda.

30 L'egoismo, il riportar ogni cosa al proprio vantaggio o comodo, è il vizio che Parini fa risaltar sempre nel suo eroe. Anche Delille nella Conconstituo cantava dell'egoista:

Il compare, il rapporte, amène tout à lui.

Les grands seigneurs, les subalternes, Les republiques et les rols,

Les grands et les petits, les nobles, les bourgeois, Les auteurs anciens et modernes.

Pour peu qu'il fasse quelque effort Pour en rapprocher la distance,

Ont toujours avec lui quelque lèger rapport, Ou du moins quelque différence.

L'egoista adunque, nella scoperta dell'America non vede che i diletti venuti, senza calcolare le lagrime che costarono. Ferdinando Cortese, dell'Estremadura, con pochi venturieri navigato al Messico, di recentscoperto, brucia le proprie navi per dare a'suoi compagni il coraggiociella disperzione. Penetrato, ritrova un regno (1319) del più colli Cessi 'l cielo però che, in quel momento Che l'eletta beyanda a sorbir prendi,

160 Servo indiscreto a te repente annunci O il villano sartor, che, non ben pago D' aver teco diviso i ricchi drappi, Oso sia ancor con pólizza infinita Fastidirti la mente; o di lugübri <sup>31</sup> 165 Panni ravvolto il garrulo forense

165 Panni ravvolto il garrulo forense Cui de' paterni tuoi campi e tesori Il periglio s' affida; o il tuo castaldo Che già con l'alba a la città discese,

dell' America, con governo, leggi, città, arti, armi, cuito, ciero, una specie di scrittura. Il generoso re Montesuma accoglie amichevolmente gli avventurieri, ma questi trovangli ben presto addosso cagione per caricarlo di ceppi e costringerio a dar immensi tesori in riscallo. L'oro e le gemme colà abbondanti erano la principal colpa de' Messicani, contro cui tonavano spietatamente le artiglierie spagnuole. Al tempo stesso Francesco Pizzarro, anch' egli dell' Estremadura, seguendo il genio avventuriero che trascinava la popolazione spagnuola a cercar imprese ed oro sul vergine suolo d'America, scoperse il Perù: e avutone da Carlo V il titolo di governatore. vi torno con tre vascelli, trentasei cavalii e cenquarantaquattro fanti. Quel paese, governato dagli Incassi discendenti del sole, era ricchissimo, e perció fu scopo di orrende barbarie. Nel rammentare le atrocità dei conquistatori d'America é giocondo a cuor italiano il ricordarsi che Colombo, Americo, i Cabotti, i Verazzani gloriarono la patria di quella scoperta senza vergognaria delle crudeltà. Quello spietatamente sembra tradire l'ironia. Altre volte il Parini deplorò le conquiste in questo sonetto:

Ecco la reggia, ecco de prischi Ineassi
Le tombe insanguinate, ecco le genti
Di tre parti dell'orbe intorno a i massi
Ancor di scelleratio no lucerul.
Tu, America, piagnendo, gl'innocenti
Occhi sull'arou no spezzato abbassi;
Tu sudi, Africa serva; e coi tormenti
Sopr'ambe mineaciando Europa stassi.
Ma la vostra tiranna ecco attraversa
Il mar con sue rapine; ed ecco lo veggio
Vostri demoni da le triste prore
Escondente ecco, etc. abbas e furore
E guerra e morte. Or qual di voi sta peggio:
31 Pezzo azziune.

- Condo

32

Bianco di gelo mattutin la chioma. 170 Così zolica pompa i tuoi maggiori Al di nascente si vedean d'intorno: Ma tu, gran prole, in cui si feo scendendo E più mobile il senso e più gentile, Als sul primo tornar de'lievi spirti

175 A l'uffleio diurno, ah non ferirli
D'imagini si sconce. Or come i detti,
Come il penoso articolar di voci
Smarriie titubanti al tuo cospetto;
E tra l'obliquo profondar d'inchini

180 Del calzar polveroso in su i tappeti Le junpresse orme soffrire? Ahimé, che, fatto Il salutar licore agro e indigesto 32 Ne le viscere tue, te allor faria E iu casa e fuori e nel teatro e al corso

185 Ruttar plebejamente il giorno intero! Non attenda però ch' altri lo anuunci, Gradito ognor, benché improvviso, il dolce Maestro 35 che il tuo bel piè, come a lui piace,

### Dulcia se in bilem vertent.

HORAT. Sat. 11, 2.

axi II mestro da ballo. I cappelli iondi ci vennero oli Francesi. Prima s'avexano puntui, el più leggiadri oriadi di pinue, e solonasi reare sotto il braccio, che non guastassero l'architettura del crine. Il ballar cra lungo studio di modellati atteggiamenti, e itipo ne rà il minnetto. Pietro Verri scrivvaz: «Quando i nostri posteri saranno Informati che nel nostro seccio staltava il minuetto, non maneterano fra di essi degli cruditi che nanteranno sagazo-mente trovando l'indute o descrivendone il moto. Cominava il hravo hallerino con meriveraza, fatta sulter volto gi pomonio-rivara il hravo hallerino con meriveraza, fatta sulter volto gi pomonio-rivara il hravo hallerino con meriveraza, fatta sulter volto gi pomonio-rivara il hravo hallerino con sulteriore con el cavalli che passeggiano le nono con la consultata del minuetto se un polo, e la cionan appoggiando le manti a due enormi fianchi fattagi; e troveranno che non si poteva dare inazara più gustosa del minuetto » Mad di Mitza.

Se volete vederlo più al vivo, vi leggerò, Indovinate che cosa t un quaresimale del padre Emmanuele de Orchi, ove, non so in qual predica appunto, così lo dipinge: - Immaginatevi che uno straniero entri in un signorile salone, ove a concertata armonia si sta danzando. Dal nuovo ogrelto rapito, sente pizzlezari il core delle appetitose sue brame. Ed eccoModera e guida. Egli all' entrar s' arresti
190 Ritto sul limitare; indi, elevando
Ambe le spalle, qual testudo il collo
Contragga alquanto, e ad un medesmo tempo
Il mento inchini, e con l'estrema falda.
Del piumato cappello il labbro tocchi.

195 E non men di costui facile al letto
Del mio Signon t'inoltra, o tu che addestri
A modular con la flessibil voce
Soavi canti ; e tu, che insegni altrui
Come agitar con maestrevol arco
200 Sul cavo legno armonises filia <sup>54</sup>.

Né la squisita a terminar corona,
Che segga intorno a te, manchi, o Signore,
Il precettor del tenero idioma
Che da la Senna, de le Grazie madre,
205 Pur ora a sparger di celeste ambrosia

Venne all' Italia nauseata i labbri.
All' apparir di lui l' itale voci
Tronche cedano il campo al lor tiranno;
E a la nova ineffabile armonia

hella, ricca, pomposa dama si trova a fronte, che gentilmente a danzare l'invita. Di fortuna, dice, se volsee esser mia l'ved che profondamente a lui s'inchina: dinque, dice, per suo signore mi chiede. Mira chegil porge la mano: dunque, dice, ni promette la refe. Si leva adunque, la prende, e nei mezzo del hallo condotto, la ballerina il lascia, e da ceso lui si di-lunga, e qui comincia la tresca: cella fugge se que la siegue: el la longa, e qui comincia la tresca: cella fugge se que la siegue: el la siegue: el la mie de la mie de la quegli arrivi a possecieria... ma que di mir il roma cala in modo che quegli arrivi a possecieria... ma que di meri a possecieria. Ma que di ma di possecieria. Ma que di modo ne pianta nel ballo .

35 Educacione cavalleresca: maestro di ballo, di canto, di sonto, di rancesc. Non parevia non para a taluni potersi di consgrazione se non in franceso, o: ch'e peggio, imbastardendo l'Italiano con quella lingua. Pur in taliano fu deludo da Carlo V velesi parla cell'amante: pure, quando Petrarca cantava la bella francese (Laura di Sade) in Yalchiano (sullerivo cella Sorga presso Avignone), lo faceva ne più asquistò taliano e nel più signistio fialiano Luigi Ahmanni cantava la coltivazione de'empla Fontiandelennia redi Prancis Fancesco et ed Enrico II, Allade a questi III porta.

- 210 De' soprumani accenti, odio ti nasca Più grande in sen contra a le impure labbra Ch' osan macchiarse ancor di quel sermone Onde in Valchiusa fu lodata e pianta' Già la bella Francese, e i culti campi
  - 215 All' orecchio dei Re cantati furo Lungo il fonte gentil da le bell'acque, Misere labbra, che temprar non sanno Con le galliche grazie il sermon nostro, Si che men aspro a'dilicati spirti,
- 220 E men barbaro suon fieda gli orecchi l Or te questa, o Signor, leggiadra schiera Al novo di trattenga; e di lue voglie Irresolute ancora or quegli or questi Con piacevol molleggio il vano adempia,
  - 225 Mentre tu chiedi lor, tra i lenti sorsi Dell'ardenie bevanda, a qual cantore Nel vicin verno si darà la palma Sovra le scene: o s'egli è il ver che rieda L'astuta Frine 38 che ben cento folli
- O se il brillante danzator Narcisso <sup>36</sup>
  Fia che ritorni ad agghiacciare i petti
  De' vaghi palpitanti e de' nnariti.
  Cosi, poi che gran tempo a' primi albéri

250 Milordi rimandò nudi al Tamigi;

255 Del tuo mattin teco scherzato fia,

Non senz'aver licenziato prima

35 Frinc, facile bellezza dell'antica Grecia: volle emulare Alessandro Magno facendo rifabbricare, col danari acquistati co' suoi favori, le mura di Tebe da lui distrutte.

Eta anche fra l Romani il vizlo di sciupar con ballerine i patrimonj.

Qui patrium mimae donat fundumque laremque.

36 Narciso, vedendo in un fonte la propria effigie (ché specchi belli e naturali come i nostri non erano conosciuti dagli antichi) se ne invaghi, e fu dagli dei mutato nel flore che porta il nome stesso, e che predilige L'ipocrito pudore, e quella schifa Che le accigliate gelide matrone Chiaman modestia; alfine, o a lor talento,

- 240 O da te congedati, escan costoro. Doman poi ti fla dato, o l' altro forse Giorno a' precetti lor porgere orecchio, Se a'bei momenti tuoi cure minori Ozio daranno. A voi, divina schiatta.
- 245 Più assai che a noi mortali, il ciel concesse Domabili midolle entro al cerébro, Si che breve lavor nove scienze Vale a stamparvi. In oltre a voi fu dato Tal de'sensi e de'nervi e de gli spirti
- 250 Moto e struttura che ad uu tempo mille Penetrar puote e concepir vostr'alma Cose diverse, e non però turhate O confuse giammai, ma scevre e chiare Ne' loro alberghi ricovrarle in mente.
- 233 Il vulgo intanto, a cui non lice il velo Aprir de' venerabili misteri, Fia pago assai poi che vedrà sovente Ire e tornar dal tuo palagio i primi D' arte maestri; e con aperte fauci
- 260 Stupefatto berrà le tue sentenze.

  Ma ben vegg'io che le oziose lane
  Soffrir non puoi più lungamente, e in vano
  Te l'ignavo tenor lusinga e molee:

ancora il margine dei fonti. Clemente Bondi, Imitando il Parini, nelle Concersuzioni scrive:

Chiedasi a lui, s'ha di saper desio

Qual su le scene giungerà fra poco .

Musica Frine o danzalor Narciso ,
Questo all'itale spose , e cara quella Agt'itali mariti
Meglio il Gozzi disse il hallerino 
Commentator cogli atti e colle gambe 
D'antiche storie di Romani e Gesci.

Però che te più gloriosi affanni 263 Aspettan l'ore ad illustrar del giorno. O voi dunque del primo ordine servi, Che di nobil signor ministri al fianco Siete incontaminati, or dunque voi

Al mio divino Achille, al mio Rinaldo <sup>37</sup>
270 L'armi apprestate. — Ed ecco in un baleno
I damigelli a' cenni tuoi star pronti.
Quanto ferve lavoro! Altri ti veste
La serica zimarra, ove disegno <sup>38</sup>
Diramasi chinese: altri, se il chiede

273 Più la stagione, a te le membra copre Di stese infino al piè tiepide pelli. Questi al fianco ti cinge il bianco lino, Che sciorinato poi cada e difenda I calzonetti; e quei, d'alto curvando

280 Il cristallino rostro, in su le mani Ti versa acque odorate, e da le mani In limpido bacin sotto le accoglie. Quale il sapon del redivivo muschio Olezzante all'intorno, e qual ti porge 285 Il macianto di guell' arbor frutto

Che a Ródope fu già vaga donzella, E piagne in van, sotto mutate spoglie, Demofoonte ancor, Demofoonte <sup>59</sup>.

37 Achille e Rinaldo sono gli eroi operosi dei poemi d'Omero e del Tasso, come il Giovin Signore è l'inerte l'eroe del Parini. 38 La veste da camera.

39 Gli amori di Demofoonté figlio di Teseo, e Filli nata da Licurgo di Tracia, furono cantati da Aulo Sabino. L'amante acquieta le gelosie di lei promettendole il ritorno:

Damnabis... tuos sero temeraria quaestus: Demophoon, dices, hei mihi fidus erat.

Aspettandolo invano, s'uccise, e gli del la mutarono in mandorio. La ghianda del frutto di quest' albero macinala serve a lavare ed ammorbidire le mani. Rodope è monte della Tracia.

Questo interpretare la voce degli esseri irragionevoli è usitata dai poeti.
 Le campane presso Danie, e le nubi rubiconde a sera presso il Monti

L' un di soavi essenze intrisa spugna 290 Onde tergere i denti, e l'altro appresta Ad imbianear le guance util licore. Assai pensasti a te medesmo: or volgi L'alta mente per poco ad altro objetto Non intelegno di te. Sai che compagna 40,

295 Con eui partir de la giornata illustre I travagli e le glorie, il ciel destina ' Al giovane Signore.... Impallidisci ? No, non parlo di nozze: antiquo e vieto Dottor sarei, se così folle io dessi

500 A te consiglio. Di tant'alte doti Già non orni così lo spirto e i membri Perchè in mezzo a la fulgida carriera Tu il tuo corso interrompa, e, fuora uscendo Di cotesto a ragion detto Bel Mondo,

7005 In tra i severi di famiglia padri Relegato il giacci, a nodi avvinto Di giorno in giorno più nojosi, e fatto Stallone <sup>41</sup> ignobil de la razza µmana. D'altra parte il marito ahi quanto spiace,

510 E lo stomaco move ai delicati
Del vostr' Orbe felice abitatori 42

Qualor de' semplicetti avoli nostri Portar osa in ridevole trionfo

sembrano pianger il giorno che si muore. Presso il Monti stesso nel Prometeo, C. 1.

la matura spiga

Le bionde chiome inchina, e chiamar sembra L'operoso villano a come il frutto. 10 Se ne parlò ampiamente negli studi. Anche Ovidio:

> Dum licet et loris passim potes ire solutis, Elige cui dicas: tu mihi sola places.

> > Ars. L. 1.

31 Parola indecorosa, e ne' manoscritti si vedono i tentativi di correggeria, ma infelici. Men degli altri era Ignobil fabbro. 52 il bel mondo. La rimbambita fe, la pudicizia,

- 513 Severi nomi! E qual non suole a forza Entro a i melati petti eccitar bile Quando i computi vili del castaldo.
  - Le vendemmie, i ricolti, i pedagoghi
    Di que'si dolci suoi bambini altrui 43
- 520 Gongolando ricorda; e non vergogna Di mischiar cotal fole a peregrini Subjetti, a nuove del dir forme, a sciolti Da volgar fren concetti, onde s'avviva De'begli spirii il conversar sublime 44.
- 525 Pera dunque chi a te nozze consiglia. Non tu però seuza compagna andrai, Chè tra le fide altrui giovani spose Una te u' offre inviolabil rito Del Bel Mondo onde sei perte si cara.
- 550 Tempo già fu che il pargoletto Amore 45
  Dato era in guardia al suo fratello Imene;
  Tanto la madre lor temea che il cieco
  Ilicatio nume perigliando gisse
  Misero e solo per oblique vie,
- 555 E che, bersaglio agl'indiscreti colpi Di senza guida e senza freno arciere, Immaturo al suo fin corresse il seme Uman, che nato è a dominar la terra. Ouindi la prole mal secura all'altra
  - 540 In cura dato avea, sì lor dicendo: Ite, o figli, del par; tu più possente

43 La malignità di questo verso è squisita. 44 Da' begli spirti il vostro amabil globo.

Variante.

65 Il De Courell propone di saltare di pié pari da questo sino al verso Or di qui, Signore, venne il rito galante; assicurando che nessuno s'accorgorà del salto fatto, e sentenziando che l'episodio è freddo, insipilo di puterlie invenzione, e che il poeta violo le leggi del gusto e del buon senso per lintraderio nella suc composizione. — Leggelelo.

Il dardo scocca; e tu più cauto il reggi A certa meta. — Così ognor congiunta Iva la dolce coppia, e in un sol regno

- 545 E d'un nodo commun l'alme strignea. Allora il chiaro Sol mai sempre uniti Vedea un pastore ed una pastorella Starsi al prato, a la selva, al colle, al fonte; E la suora di lui vedeali pol 46
- 550 Uniti ancor nel talamo beato, Ch'ambo gli amici numi a piene mani, Gareggiando, spargean di gigli e rose. Ma che non puole anco in divini petti, Se mai s'accende, ambizion d'impero?
  - 535 Crebber l'ali ad Amor, crebbe l'ardire 47 : Onde a brev' aere prima, indi securo A vie maggior fidossi, e flero alfine Entrò nell'alto 48, e il grande arco crollando E il capo, risonar fece a quel moto
  - 560 Il duro acciar che a tergo la feretra Gli empie; e gridò: « Solo regnar vogl<sup>1</sup>·io. » Disse, e vòlto a la madre, « Amore adunque, Il più possente infra gli dei, il primo Di Citerea figliuol, ricever leggi.
  - 565 E dal minor german ricever leggi, Vile alunno, anzi servo? Or dunque Amoro Non oserà, fuor ch'una unica volta, Ferire un'alma, come questo schifo Da me pur chiede? E non potrò giammai,

46 La luna: Amore o Cupido, ed Imene sono due dei figli di Venere. Dicesì che di rado vadano di conserva: e che il secondo medichi affallo lei ferite del primo.

Crebber l'all ad Amor, a poco a poco, E fa forza con esse; ed è la forza Anco sul numl a dominar maestra.

Variante.

48 · Entrar nell'alto e abbandonar il lido • disse l'Arioto: e Cicerone.

Insa sibi imbecilitias indulget, in allumque procehitur imprudens.

570 Da poi che un laccio io strinsi, anco disciorlo A mio talento, e, se m'aggrada, un altro Stringerne ancora? E lascerò pur ch'egli Di suoi unguenti impeci a me i miei dardi, Perchè men velenosi e men crudeli 49

Perché men vélenosi e men crudelt <sup>49</sup>
55 Scendano ai petti? Or via, perché non togli
A me da le mie man quest arco, e queste
Armi da le mie spalle, e igundo lasci,
Quasi rifiuto de gli dei, Cupido?
Oh il bel viver che fia, quando tu solo

580 Regni in mio loco! Oh il bel vederti, lasso! Studiarti a torre da le languid'alme La stanchezza e'l fastidio, e spander gelo Di foco in vece! Or, genitrice, intendi: Vaglio, evo'regnar solo. A tuo piacere

585 Tra noi pârti l'impero, ond'io con teco
Abbia omai pace, e in compagnia d'Imene
Me non veggan mai più le umane genti .
Amor qui tacque, e minaccioso in atto,
Parve all'idalia dea chieder risposta.

590 Ella tenta placarlo, e preglu e pianti Sparge, ma in van; tal ch'a i due figli vôlta, Con questo dir pose al contender fine:

Poi che nulla tra voi pace esser puole,
Si dividano i regni. E perché l'uno

595 Sia dall'altro fratello ognor disgiunto, Sien diversi tra voi e il tempo e l'opra. Tu .che, di strali altero, a fren non cedi, L'alme ferisci, e tutto il giorno impera: E tu che di fior placidi hai corona,

400 Le salme accoppia, e con l'ardente face Regna la notte ». Or quindi, almo. Signore, Venne il rito gentil, che a i freddi sposi

<sup>49</sup> Non pare molto proprio che Amore stesso giudichi gli strali suoi velenosi e crudeli.

- Le tenebre concede e de le spose, Le caste membra ; e a voi, beata gente
- 405 E di più nobil mondo, il cor di queste E il dominio del di, largo destina. Fors' anco un di più liberal confine Vostri diritti avran, se Amor più forte Nnove provincie al suo germano usurna.
- 413 A vicenda commessi i patti santi, E le condizion del caro nodo. Già la dana gentile i vaghi rai Al nuovo giorno aperse; e il suo primiero Pensier fu dove teco aggia più tosto
- 420 A vegliar questa sera; e gravemente 30 Lo sposo consultonne a lei vicino, O la mano a baciarle in stanza ammesso. L'ora è questa, o Signor, che il fido servo E il più accorto de i tuoi voli al palagio
- 423 Di lei chiedendo se tranquilli sonni Dormio la notte; e se d'immagin grate Le fu Morfeo cortese. È ver che jeri Al tornar l'ammirasti in viso tinta Di freschissime rose, e più che mai
- 450 Viva e snella balzar teeo del cocchio, E la vigile tua mano per vezzo Ricusar sorridendo, allor che l' alte Scale sali del maritale albergo. Ma ciò non basti ad acquetarti, e mai
- 453 Non obliar si giusti uffici. Ahi quanti

<sup>50</sup> Variante E contegnosa, cioè stando sulla donna, sulla dama.

Genj malvagi per la notte opaca Godono uscire ed empier di perigli La placida quiete de' mortali! Poria, tolgalo il cielo! il piccio! cane

340 Con latrato improvviso i cari sogni
Troncar de la tua dama, ond' ella, scossa
Da súbito capriccio, a rauniechiarse
Astretta fosse, di sudor gelato
E la fronte bagnando e il guancial molle,

- 443 Anco poría colui che si de' tristi Come de' lieti sogni è genitore Crearle in mente di contrarj objetti In un congiunti orribite chimera, Tal che agitata e in ansioso affanno
  - 50 Gridar tentasse, e non però potesse Aprire al gridi tra le fauci il varco. Sovente ancor ne la passata sera La rapita dal gioco aurea moneta, Non men che al cavalicr, suole a la dama
- 155 Lunga vigilia preparar: talora Nobile invidia de la bella amica Vagheggiata da molti, e talor breve Gelosia n' è cagione. A questo arroge Gl'importuni mariti, I quai nel capo
- 460 Ravvolgendosi ancor le viete usanze,
  Poi che cessero ad altri il giorno, quasi
  Abbian fatto gran cosa, aman d'Imene
  Con superstizion scrbare i dritti,
  E de l'ombra notturna esser tiranni,
- 465 Ahi con qual noja de le caste spose, Ch' indi preveggon fra non molto il fiore -Di lor fresca beltade a sè rapito. Or dunque ammaestrato a quali e quanti Miseri easi espor soglia il notturno
- 470 Orror le dame, tu non esser lento,

Signore, a chieder de la tua novelle.

Mentre che il fido messagger si attende,
Maguanimo Signor, tu non starai
Ozioso però. Nel campo amato

- 475 Pur in questo momento il buou cultore Suda, e incallisce al vomere la mano, Lieto che i suoi sudor ti fruttin poi Dorati cocchi e peregrine mense. Ora per te l'industre artier sta fiso
- 480 Allo scarpello, all'asce, al subbio, all'ago; Ed ora in luo favor contende o vegita Il ministro di Temi <sup>31</sup>. Ecco, te pure La tavoletta attende <sup>32</sup>: ivi i bei pregi

51 Ministri di Temi, cloè della Giustizia , sono i giudici. Tutti lavoran> per l'ozioso signore: ecco l' egoismo, sempre campeggiante.

52 Lo specchio e la pettiniera. Il Parini non osò dire tavoletta; eppur è parola evidentemente italiana, e usata già dal Firenzuola descrivendo la stanza d'una elegante del suo tempo. Il Monti, nella Feroniad: III, la chiama:

'Alla beltade, inaccessibil ara

Che non hai nome in ciclo e tra' mortali Da barbarleo accento la traesti, Cui le muse abborrir

Daché il fatale pomo istillò il desisterio di piacere, la bettà femoniale volle ritevarsi coggi ornamenti; e i primi monumenti del disegno e della parola attestano questa cara. Solone già reprimeva l'eccesso degli ornati delle Ateniesi (vivilio, Orazio, Marziale el mostano con quanta arte le Ronane cerrassero imbellirial. Perferivano I capelli di biondo vivo, spotrendoli di zalierano; tenevanili arricicati con una gone; annetivano le sopracipila e le inarcavano con una spilla crinale, e avenano modo il fia parrem enna disonati gli cerli; siraquavano il pei dia violo, avenno spazzolini pri denti, e ne metesno di positeri, anzi dentiera compita. Tutto rittatto del Giunco sulle orianici, delle quali fi veviliqualito servivano a una sola tavoletta in diversi utiliz; Famosa era la pomata delta popona pinguio, inventata del popona, apparigi, inventata del prope, a mante di Nerone, e formaza una maschera sul viso alla donna linche restasse in casa; volendo comparire, si lavava a forza di latel d'asian, e laselva a pelo ben morbida e liscio.

Ai tempi del Parini tutti gli uomini portavano coda, ricci, tupe; ed i più ricchi o più vaglii faceano pompa del crine artificiato in anella scendenti sulle spalle e sul petto, e cosparso di oli odorosi e di cipria. Il gran volume delle chiome raccoglievasi alla notte in una rete; sul mettersi alla

It PARING.

De la nàtura accrescerai con l'arte;
483 Si che oggi, usceudo, del beante aspetto
Beneficar potrai le genti, e grato
Bicompanear di sue faitche il mondo.

Ricompensar di sue faliche il mondo.

Ogni cosa è già pronta. All' un de' lati

Crepitar s' edon le fiammanti brage.

490 Ove si scalda industrioso e vario Di ferri arnese a moderar del fronte

Gl' indocili capei. Stuolo d' Amori Invisibil sul foco agita i vanni, E per entro vi sofia, alto gonfiando

495 Anthe le gote. Altri di lor v'appressa

bavolita Vi și spargevano essenze varie di gelsomino, di flor d'armenio, di guiuchigila, di ambra: indi II partuculiere, personaggio principalissimo, vi dava, non la forma cite meglio s'addicesse al volto, ma quella che fosserichista dalla modal d'Erancia, passe eccellente davvero erra arcondra le teste. Cosà acchitetato II capo, trattavasi di spargervi la polvere di Gipti-Actua impresa II florco, per duanto leggero, potera guastare II leggiadro ordine de ricel: poi non difionideva equabilmente quella pomposa caniza-caniza de ricela de la composa caniza e de la composa de la composa de la composa de la composa caniza e la composa de la composa del composa de la composa del la composa de la composa de la composa de la composa del la composa de la compos

Tale moda non era propria solo degli Italiani; e mi ricordo d'una famosa lettera del famoso utilitario Bentham che al famoso ministro inglese lord Lansdowne ricorda avergii detto alcune cose • mentre stava uella sua camera da incipriarsi •.

La modo della cipria ci venne, come lo altre, di Francia; inventata sotto Enrico IV, pero usata però fin al tempo della Fronta, indi estesa durante la Reggenza, al principio del secolo passato. Mileti Montagu che, tornando da Costantinopoli traversava la Francia, paragonava le teste de Francesi a una pelle di pecora.

 Pauroso la destra; e prestamente Ne rapisce un de' ferri: altri rapito Tenta com' arda, in su l' estrema cima Sospendendol dell' ala; e cauto attende

Sospendendol dell' ala; e cauto attonde 500 Pur se la piuma si contragga o fume: Altri un altro ne scote; e de le ceneri Filigginose il ripulisce e terge. Tali a le vampo dell'etnéa fucina, Sorridente la madre, i vaghi Amori 507 Era vinistiri all'ingermone fabbro.

503 Eran ministri all'ingegnoso fabbro: E sotto a i colpi del martel frattanto L'elmo sorgea del fondator latino.

aveano osato farsi tagliare la coda! Uomo senza coda equivajeva ad uomo senza morale, senza religione, senza sommessione; ma qual [meravigiia pe' nostri quando nei 1799, videro tornare i soldati tedeschi senza coda, senza tupi-! que' soldati cire dapprima, nelle lente marcie, o ne' lunglil accantonamenti, consumavano le mattinate a pettinarsi, e che dopo incalzati dalla furia de' soidatelii sanculotti ebbero per miglior consigiio Il mettersi aiia moda di quel Bruto con cul aveano si poco simpatia! Pure la parte che allora aveva il vento in poppa, datasi a perseguitare i patrioti, guardava come tali que' tanti che avevano mozza la coda. Onde era studio di appiccarsi code posticcie; e moite risibili scene accaddero colla sbirraglia, che, prendendo alcuni di costoro per la coda, se la vedeva restar in mano. Alla fine, a furia i vecchi di gridare, i giovani di lasciarli gridare, accadde, come in tant'aitre contingenze, ciie la parte battuta si trovò vincitrice; e ie code, i tupe, l ricci, la cipria se ne andarono, con grave scapito de narrucchieri, che aveano ben ragione di professarsi avversi della repubblica. In quella vece si cominciò aliora a lasciar crescere due strisce di peli sulle guance. Anche ie donne alie aitissime canellature sostituirono una pellinatura semplice. Ailuse a questo travolgimento il valente satirico Giuseppe Zanoja nel sermone Il scrivendo:

> Poiché, grazie al destin che tutto volve, Nol, lissi prima e l'annellat e ricopianmo i Brutl, La guancia e 'l usento, triopianmo i Brutl, El e compresse da non regio ambiento. Nostre Latercale ribornàr le chiome Al prisch nodi e alic sincere trecco, Moito in addictro laborisco e cerco Moito in addictro laborisco e cerco montale del conservatorio del conservamentale del conservatorio del conservavide alla mola riconduta e al forno La ricutta dal crin candida Eleusi.

All'altro lato con la man rosata Cómo 53, di fiori inghirlandato il crinc,

- 510 I bissi scopre ove d'Idalj arredi Almo tesor la tavolcita espone. Ivi e nappi eleganti e di canori Cigni morbide piume; ivi raccolti Di lucide odorate onde vanori:
- 515 Ivi di polvi fuggitive al tatto
  Color diversi, o se imitar nel crine
  D' Apolline tu vuoi l' aurato biondo
  O il biondo cenerin che de le muse
  Scende alle spalle tenero e gentile.
- 520 Che se stamane a te le fresche labbra Repentino spirar di rigid'aura Offese alquanto, v'è stemprato il seme De la fredda cucárbita <sup>54</sup>: e se mai Pallidetto ei ti scorga, è pronto all'uopo,
- 525 Areano a gli altri eroi, vago cinabro. Ne quando a un semideo spuntar sul volto Pustula temeraria osa pur fosse, Multiforme di nei copia vi manea, Oude la celi in sul momento, ed esca
- 550 Più periglioso a saettar co i guardi Le belle inavvedute, a guerrier pari Che, già poste le bende a la ferita, Più glorioso e furibondo insieme Sharagliando le schiere entra nel folto.
- 355 Ma già tre volte e quattro il mio Signore Velocemente il gabinetto scorse Col crin disciolto e su gli ômeri sparso, Quale a Cuma solea l'orribil maga 35,

<sup>53</sup> Como, dio degli scherzi e della gioja. Qui parrebbe il dioche presional pettinare (comere).

<sup>54</sup> Pomata di semifreddi. Tutta questa descrizione della tavoietta è acciunta.

<sup>55</sup> Cuma è città della Campania presso al promontorio Miseno. Ivi se-

Quando, agitata dal possente nume, 510 Vaticinar s'udia. Così dal capo Evaporar lasciò de gli olj sparsi Il nocivo fermento, e de le polvi Che roder gli potrien la molle cute, O d'atroci emicranie a lui lo spirto

553 Trafigger hugamente. Or ecco avvolto Tutto in candidi lini a la grand' opra E più grave del di s' appresta, o siede. Nembo d' intorno a lui vola d' odori 36, Che a le varie manteche ama rapire

550 L'aura vagante lungo i vasi ugnendo Le leggerissim'ale di farfalla:

deva una sibilla, donna, che, agitata da un dio, rendeva oracoli. Secondo Virgilio andò ad interrogarla Enca: e quando si senti piena del dio, non cultus non color unus

Non complae mansere comae:

A lei paragona il poeta la sfuriata del sulo croc. Quell', orribile è eccessivo, ma pare il poeta v'attaccasse un' idea men trista della comune, perchò anche poco sotto cantò:

D'orribil piato risonar s' ndio.

56 Marziale fin da suoi tempi servicera: Malo quano bene olere nii olere, Anche questo pezzo di divere a fiatto da l'utgato. Laboullet, follodisci, Chardin, Riban, Dube... avvan ottenuto una rinomanza pari a Frankin, Chardin, Riban, Dube... avvan ottenuto una rinomanza pari a Frankin, quesi per tutto il mondo coi moni di belletto della corte, rosso Scris, Islamo di sultana, crema di ablaptor, cerma di Persia o del Catai, crema della letteza, latte di occorreo, pomata circassa, odio di Sévigno di Macsasar, segua d'Espalana, aque al Mison, bezondi, cossettici di Arabia...

contract against, acquain a vanda, periodic visual communication in this vanda declarance control Tass off questil atomi forestart, quast impoversiesero le nazione. E Voltaire, il ruppresentante che ditono del huon seuso, seriveva: Senfroi U Faces colasione con un pezzo di pane e un biechier di vino: uno prendeva ne the, ne caffe, ne iceccolate, mentre ora il produzioni della Martinia, di Moda, della Clina sono imbanifità el desco di qualitonique-ameriera. Se pensismo det tali produzioni costano alla Prancia più di crippatta milioni, si vole che dobbliam attendere a qualche ramo leu vaninggioso di commercio per sostenere questa perilta continua. - Perillati ma per otterere que confinenti, non è vero che l'industria nostra è stimo-importare più di acti con cui cambinatti Cossino d'esse sistemati, sun impertera più di acti con cui cambinatti. Cossino d'esse sistemati, sun impertera più di acti con cui cambinatti cossino d'esse sistemati, sun impertera più di acti con cui cambinatti cossino d'esse sistemati, sun impertera più di acti con cui cambinatti cossino d'esse sistemati, sun conservatori più di acti con cui cambinatti cossino d'esse sistemati, sun functioni della conservatione della formatica della conservatione della conservation

E lo speglio patente a lui dinanzi Altero sembra di raccòr nel seno L'imagin diva; e stassi a gli occhi suoi Severo esplorator de la tua mano.

533 Severo espiorator de la tua mano, O di bel crin volubile architetto. Tu pria chiedi all'eroe qual più gli aggrade Spargere al crin, sei gelsomini o il biondo Fior d'arancio piuttosto, o la giunchiglia,

560 O l'ambra preziosa agli avi nostri <sup>57</sup>. Che se la sposa altrul, cara all' eroe, Del talamo nuzial si lagna, e scosse Pur or da lungo peso i casti lombi, Ah fuggi allor futti gli odori, ah fuggi;

565 Che micidial potresti a un sol momento Più vite insidier. Semplici sieno I tuoi balsami allor, ne oprarli ardisci Pria che su lor deciso abbian le nari Del mio Signore e tuo. Pon mano poi

570 Al pettin liscio, e con l'ottuso dente Lieve solca le chiome; indi animoso Le turba, e le scompiglia; e alfiu da quella Alta confusion traggi e dispiega, Opra di tua gran mente, ordin superbo.

575 lo breve a te parlai ; ma il tuo lavoro Breve non fia però ; uè al terme giunto Prima sará che da più strani eventi

37 L'ambra gegia, forse identica coll'ambracane, è una sostanza di cino me si conoce la natura, e trovast o nel visceri di qualche catecuo o galleggiante nei mari dell'India in pezzi fin di 150 e 200 llibre. La compagnia francese delle India in ebbe uno di 22 illibre, che vendate per lire 52,000. Ill un odore somigliante al muschio, ma più deltato. Mollo era usato agli antichi questo profumo, onde Marziale, ryigir, Y, 37. Quel marcian trita,

Pallidus eoo ture quod ignis olet,

Fu adoperata in farmacia, ma pol fu riservata a' cosmeticl, e l nostri vecchi la bruciavano negli appartamenti, e ne profumavano gli abiti e i guanti. È affatto diversa dall'ambra gialla o succino, dal cui nome greco (electron) derivò quello della più potente e misteriosa attività della natura. S' involva o tron hi all' alta impresa il filo.

Fisa i guardi a lo speglio; e là sovente 580 Il mio Signor vedrai morder le labbra Impaziente ed arrossir nel viso. Sovente ancor, se men dell'uso esperta Parrà tua destra, del convulso piede Udrai lo scaloitar breve e frequente.

585 Nou senza un tronco articolar di voce Che condanni e minacci. Anco t'aspetta Veder talvolta il cavalier sublime Furiando agitarsi, e destra e manca

Porsi a la chioma, e scompigliar con l'ugne 50 Lo studio di molt'ore in un momento. Che più ? Se per tuo male un di vaghezza D'accordar ti prendesse al suo sembiante Gli edificj del capo 5s, e non curassi Ricever leggi da colui che venne

593 Pur jer di Francia, ahi quale atroce f\u00f6lgore, Meschino, allor ti penderia sul capo! Tu allor l'eroe vedresti ergersi in piedi, E per gli occhi versando ira e dispetto, Mille strazi imprecarti; e scender fino

600 Ad usurpar le infami voci al vulgo Per farti onta maggiore; e di bastone Il tergo minacciarti; e violento Rovesciare ogni cosa, al suol spargendo Rotti cristalli e calamistri e vasi

605 E pettini ad un tempo. In simil guisa, Se del Tonante all'ara o de la dea,

58 Anche Terenzio us\u00f3 moliri nel senso d'ornamento femminile: Dum moliuntur, dum comuntur, annus est.

Un Florent, parrucchiere francese, dando al Parini una parrucca nuova, gli diceva: Affedidio, signor abute, la non n'ebbe mai una così bella. E il Parini stizzito la butta dalla finestra, e più non vuol saperne, benché l'avesse pagata.

Che ricovrò dal Nilo il turpe Fallo <sup>59</sup>, ...
Tauro spezzava i raddoppiati nodi
E libero fuggia, vedeausi a terra

610 Vibrar tripodi, tazze, bende, scuri, Litui, coltelli; e d'orridi muggiti Commose rimbombar le arcate volte; E d'ogni lato astauti e sacerdoti Pallidi all'urto e all'impeto involarsi

615 Del feroce animal, che pria si queto Gía di fior cinto, e sotto a la man sacra Umiliava le dorate corna.

> Tu non pertanto coraggioso e forte Dura, e ti serba a la miglior fortuna 60.

020 Quasi foco di paglia è foco d' ira In nobil petto. Il tuo signor vedrai Mansuefatto a te chieder perdono, Le sollevarti oltr' ogni altro mortale Con preghi e scuse a niun altro concesse;

623 Tal che, securo sacerdote, a lui Immolerai lui stesso <sup>61</sup>, e pria d' ogn' altro Larga otterrai del tuo favor mercede.

Or, Signore, a te riedo. Ah non sia colpa Dinanzi a te s' to traviai col verso.

30 Tonante é Giore; la dea é Iside, adorata dagli Egiziani qual mogile (Goirdie, La Via e la morte erno) e simboli di molte religioni antiche; e la vita rappresentavasi col segno osceno della gruerazione, chiamato il Fallo. Quando Osirdie fu ucriso da Tifone, genio del male, Iside trovegli manare di organi della prospazzione, e he pi rinvenne nel Nilo. Cio simboleggia che l'Egitto manca della facoltà di produrre se non è inondato dal Nilo. Anche Virgilio.

fugit cum saucius aram Taurus et incertam excussit cervice securim. Durate, et vosmet rebus servate secundis.

VIRGILIO.

64 Le stampe dicevano:

60

Onde securo sacerdote allora L'immolerai qual viltima a Filauzio, Sommo nume de' grandi. Filauzio significa egoismo; ma parve troppo affettato al poeta.

- 650 Breve parlando ad un morial ez cui degni Tu degli arcani tuoi. Sai che a sua voglia Questi ogni di volge e governa i capi De' più felici spirti: e le matrone, Che da' sublimi cocchi alto disdegnano
- 653 Chinar lo sguardo a la pedestre turba, Non disdegnau sovente entrar con lui In festevoli motti, allor ch' esposti A la sua man sono i ridenti avorj Del bel collo, e del crin l' aureo volume.
- 650 Però accogli, ti prego, i versi miei Tuttor benigno; e come possi ascolta L' ore a te render graziose, intanto Che il pettin creator dona alla chioma Leggiadra, o almen nou più veduta forma.
- 645 Breve libro elegante a te dinanzi Tra gli arnesi vedrai che l'arte aduna Per disputare a la natura il vanto Del renderti si caro agli occhi altrui. Ei ti lusingherà forse con liscia
- 650 Purpurea pelle onde vestito avrallo O mauritano conciatore o siro 63; E d'oro fregi delicati, e vago

62 (juesto lungo faveline al partucchiere, abbandonande frattano it signore, ed intuo cojan, qualon non si riletta quanto importante person fosse; e che la comedia che, nel secolo passato, levò maggior rumore el che più politica efficacia, prese a protagonista un haritiere, Figazo. Più difficile sarebbe scolpar il Parini dal frequente ricorso di apostrodi. Per grazia d'esempio nella stupenda dole sull'inacoto comincia a vulgersi a Calombo: O Genotere, oce ne cuir possia al Biectili. Più selle "Poro, o Biectili, all'som é caro ecc; poi a fanciallilli, Crescete, o porpeletti, ecc., poi alta prima che introdusse l'innesto in Europa: O Monlagu, quat pregrain auere, ed intuovo al dottore amico: Suppre il monco che è granda appar menzagna, Mio Biectili. Ne poemetti poi, oltre l'apostoticontinua al giovine erce, il poeta s'è già converso al maestro di violine, pascia ai camerieri, adesso al partrucchiere, tra poco al Voltaire, a la rollane, al grano di Marte, al volgo ecc.

63 ll marocchino onde si legano i libri, ci vien da quelle parti.



665

Mutabile color, che il collo imite De la colomba, v'avrà sparso intorno

655 Squisito legator batavo o franco 64. E forse incisa con venereo stile Vi fia serie d'imagini interposta, Lavor che vince la materia, e donde Fia che nel cor ti si ridesti e viva

660 La stanca di piaceri ottusa voglia. Or tu il libro gentil con lenta mano Togli, e. non senza sbadigliare un poco, Aprilo a caso, o pur là dove il parta Tra l' uno e l'altro foglio indice nastro. O de la Francia Proteo multiforme 65,

64 Le legature di libri alla francese e all'olandese sono tuttavia pregiatisslme.

Ció che segue (ed è nuovo) allude al costume allora pure divulgato delle oscene incisioni unite ai libri osceni. Una favoletta non inclegante di Aurelio Bertola allude a queste letture di tavoletta:

LA TOLETTA. Chi sel lu che il mlo governo A turbar vieni in mal' ora ?

Ir. LIBBO. Un filosofo moderno. · Che istruisce la signora, Tot.. Oh ml di', cosa le insegni?

Ogni effetto e ogni cagione; Lib. A pesar popoli e regni, A purgar la sua ragione.

Tot. Strane voci! ho qui servite E le suocere e le nonne

Nè da lor giammai le ho udite.

E pur eran savie donne. LIB. Aliri tempi ed alira usanza,

Altri studi, altri costumi: Già fu il secol d'ignoranza, Questo è il secolo dei lumi.

ToL. E il suo spirto è dunque giunto Del saper all'alta sfera?

Luc Sol da un mese.

Oh un mese è appunto Tot. Ch' è più pazza che non era.

65 Voltaire, l'idolo e l'esecrazione del suo secolo. « Il merito di sue opere (dice Barante nel discorso sulla letteratura francese nel secolo XVIII) fu ripetutamente discusso e messo in dubbio. Quasi sempre accolte con Scrittor troppo biasmato e troppo a torto Lodato ancor, che sai con novi modi Imbandir ne' tuoi scritti eterno cibo Ai semplici palati, e se' maestro

670 Di color che a sè fingon di sapere <sup>66</sup>; Tu appresta al mio Signor leggiadri studi Con quella ilia fanciulla, all'Anglo infesta <sup>67</sup>, Onde l'Enrico tuo vinto è d'assai, L'Enrico tuo, che in vano abbatter tenta <sup>68</sup>

673 L'italian Goffredo, ardito scoglio Contro a la Senna d'ogui vanto altera. Tu de la Francia onor, tu in mille scritti. Celebrata da' luoi, novella Aspasia <sup>69</sup>, Taide novella ai facili sapienti

entusiasmo dal pubblico e dai tanti amici coi quali trafficava di lodi, inrocutrarono al tempo stesso ostinati detrattori, e lo spirito di parte presiedette inessante al giudizio. Già trascorse un mezzo sercolo, e la fiputazione di Voltaire, come il cadavere di Patroclo, è tuttavia disputata fra due fazioni contrarie.

Vedete come fosse equo il giudizio del Parini. Lo chiama Proteo da un dio degli antichii, che trasformavasi a suo piacimento. E tale fu appunto quel maraviglioso ed abusato ingegeno.

66 Nel XXXVII di Giob leggiamo: Ideo timebunt eum viri, et non audebunt contemplari omnes oui sibi videntur sapientes.

67 Giovanna d'Arco, famosa per aver guidate le armi francesi a cacciare d'Orieians gli stranieri. Voltaire scrisses su quella infeliec un poema, La Pul-relle d'Orieians; in favola assurla, mal ordita, grossolanamente oscena, commettendo quadruplice delitto di lesa religione, lesa virtú, leso patriotismo, leso buon gusto.

tismo, reso muoi gusto.

68 Abbattere per rincere, superare, è modo nuovo. È superfluo avvertire
che si accenna all'*Henriade* di Voltaire a confronto del Goffredo del Tasso.

60 Talde, famosa cortigiana antica; Aspasia da Mileto, doma d'ogual aifare al temp jin colti d'Atene, univa intorno a sei il for de' grand' tomini, e le madri stesse adducevano alla sua conversazione i loro giovani figli eprechi imparassero il viver del mondo e l'edoquenza. Sposò in fine Pericle, Ninon de Lendos, eguale ad esse per licenza di vita, mini quest'uma nel favorire gli ingegni, e racogliera in sua casa i più detti della gallica Atene, cioè Parigi. Mori di novan't anni il 1705 senz' avere perduto nel a vivacita, in ettu la hellezza, he ampoco i vida, Avea nel giovinetto Vollaire indovinato l'insigne scrittore, e in testamento gil legò una somma per comperare lifeti. Le lettere di el sono libir l'pentitetti nel bel mondo.

- 680 De la gallica Atene, i tuoi precetti Pur detta al mio Signore; e a lui non meno Pasci l'alto pensier tu, che all'Italia, Poi che rapirle i tuoi l'oro e le gemme 70, Invidiasti il fedo loto-ancora
- 685 Onde macchiato è il Certaldese, e l'altro Per cui va si famoso il pazzo conte 71. Questi, o Signore, i tuoi studiati autori Fieno, e mill'altri che guidaro iu Francia A novellar con le vezzose schiave
- 690 I bendati sultani, i regi persi E le peregrinanti arabo dame; O che con penna liberale ai cani Ragion donaro e ai barbari sedili, E dier feste e conviti e liete scene
- 695 Ai polli ed a le gru d' amor maestre. Oh pascol degno d' anima sublime! Oh chiara, oh nobil mente! A te ben dritto

70 E qualcos' altro di più prezioso.

71 La Fontaine, autore di favole ed apologhi, per gusto e per arguzia squisiti, secondando l'andazzo, trasse la versi francest i meconti più osceni di Giovanni Boccacio (if Certaldese, dell' Ariosto per cui ca i famono il pazzo conte, per pincipalmente dello Strapparota, il quale a viende la avera tolte da Girodamo Merlino, uno de' più sucidi nestri novellieri. 3 giu nel Poggio forcentino, Facezia 133, da cui la tolse Rabchis. La matrona d'Eteso è in Petrolio.

Le Grand d'Aussy, nel Remeil d's Fabbinars, pretende che il Boccacio abria desunte tutte le sue novelle da Francesi, e senza ciarli. Lui qui r'iduil enrichi de leurs disponilles, el qui leur decuit sa brillante renomune; f'ai de la prien à fui pardomer ce silvare ingrat. Non è qui a discutere quanto il Boccacio togliesse a prestanza dal Francesi: ma certo la sua frano no nenne dalle invenzioni. Questi autori e le succelle arabe, le nocelle persiane, e i direnti, e i butti apologhi erano pascolo delle subbini anime il quegli erol che, gen fili sali vento, accassano l'isponarana de' concitudini di Dante, di Machiavello, di Vico, di Galiko, noni allora dimenticat. Tra le altre sudicerie reprodotte in Franca all'ombra della libertia lu pure il vendemaindere del Tansillo, tradotto da Gratuville, dedicato alle giorinelle che contano la unfessiona primacera, e coll' epigrafe di Scarron:

La mère en prescrira la leclure à sa fille.

È che si curvi riverente il vulgo,

- E gli oracoli attenda. Or chi fia dunque 70 Si temerario che in suo cuor ti beffi, Qualor, partendo da si gravi studi, Del tuo paese l'ignoranza accusi, E tenti aprir col tuo felice raggio La gotice acligine che annosa
- 705 Siede su gli occhi- a le misere genti? Cosi non mai ti venga estranea cura Questi a troncar si preziosi istanti In cui del pari e a la dorata chioma Splendor dai novo, ed al celeste ingegno.
- 710 Non per tanto avverrá che tu sospenda Quindi a poco il versar de' libri amati, E che ad altro ti volga. A te quest' ora Condurrá il merciajol, che in patria or torna Prouto inventor di lusinghiere fole,
- 715 E liberal di forestieri nomi
  A merci che non mai varcaro i monti.
  Tu a lui credi ogni detto: e chi vuoi che ose
  Unqua mentire ad un tuo pari in faccia?
  Ei fia che venda, se a te piace, o cambi
- 720 Mille fregi e lavori a cui la Moda
  Di viver concedette un giorno intero
  Tra le folte d'inczie illustri tasche.
  Poi lieto se n'andra con l'una mano
  Pesante di molt'oro; e in cor giojendo,
- 725 Spregerà le bestemmie imprecatrici, E il gittato lavoro, e i vani passi Del calzolar discrto e del drappiere; E dirà lor: Ben degna pena avete, O troppo ancor religiosi servi
- 750 De la necessitade, antiqua è vero Madre e donna dell'arti, or nondimeno Fatta cenciosa e vile. Al suo possente

Amabil vincitor v'era assai meglio, O miseri, ubbidire, Il lusso, il lusso

- 755 Oggi sol puote dal ferace corno Versar su l'arti a lui vassalle applausi E non contesi mai premi e ricchezze. L'ore fien questo ancor, che a te ne vegna Il delicato miniator di belle,
- 740 Che de la corte d'Amatunta uscio 72 Stipendiato ministro, atto a gli affari Sollecitar dell' amorosa diva. Impaziente tu l'affretta e sprona,
- Si che a te porga il desiato avorio 745 Che de le amate forme impresso ride 73; Sia cho il pennol cortese ivi dispieghi L'alme sembianze del tuo viso, ond'abbia Tacito pasco, aller che te non vede La pudica d'altrui sposa a te cara 76;
- 730 Sia-che di lei medesma al vivo esprima Il vago aspetto: o, se ti piace, ancora D'altra bella furtiva a te presenti Con più largo confin le amiche membra. Doman fia poi che la concessa imago 75
- 755 Entro arnese gentil per te sì chiuda Con opposto cristallo, ove tu faccia Sovente paragon di tua beltade

72 Prima aveva scritto: 73 Dante avea scritto:

Che è della corte d'Amatunta e Pafo Stipendiato ministro, Amatunta e Pafo sono città dell' isola di Cipro, sacra a Venere e Amore.

Più ridon le carte

Che pennelleggia Franco bolognese. 74 Questo verso ricorrea più volte nell'edizione del Mattino; nelle correzioni il poeta qui lo lasció, altrove sostituì:

L'altrui fida consorte a te si cara Dell'altrui fida sposa a cui se' caro, ecc.,

75 Questi undici versi sono trasposti, e con molte varianti,

Con la beltà de la tua dama; o ai guardi Degl'invidi la tolga e in sen l'asconda

- 760 Sagace tabacchiera; o a te riluca Sul minor dilo in fra le gemme e l'oro; O de le grazie del tuo viso désti Soavi rimembranze al braccio avvolta Dell'altrui fida sposa a cui se' caro.
- 763 Ed ecco affin che a le tue luci appare L'artificio compiuto. Or cauto osserva Se bene il simulato al ver s'adegue; Vie più rigido assai, se il tuo sembiante Esprimer denno i colorati punil 76
- 770 Che l'arte ivi dispose. Oh quante mende Scorger tu vi saprai! Or brune troppo A le parran le guance; or fia ch'ecceda Mal frenata la bocca; or qual convieno A camuso Eliópe il naso fia <sup>77</sup>.
- 775 Anco sovente d'accusar il piaccia Il dipintor, che non atteggi ardito L'agili membra e il dignitoso busto; O che con poca legge a la tua forma Dia contorno, o la posi o la panneggi.
  - 780 È ver che lu del grande di Crotone 78

<sup>76</sup> Sull'avorio si dipinge a punti.

<sup>77</sup> Carattere della faccia dei Mori è il naso schiacciato.

<sup>78</sup> Apelle, Il pittore più rinomato dell'anticitià, era di Grotone: Le suna resuda von dir la pittura, della quale supremi lumi sono tra i moderni Bafael Sanzio d' Urbino, e Paolo Vecnoses - che del gran nome suo l'Adige onora - Weiss scrivera nel 1789: - Parle-t-on en Italie d'un tableau, d'une statue on d'une façade, les femmes savvat que c'est du Titlen, de Boonarrott ou de Vignola. Parle-t-on en de Beccaria ou de Filiapert, la plus part des hommes demandent, qui est cela \* Il s'extasient sur le roulement d'un estrato, sur les formes d'un vase antique et sur la lardiesse d'une volte; mais ils écoutent froidement une pensée noble, un projet utile ou le révit d'une action genéreuse ».

ll principe Belgiojoso era divenuto presidente dell' Accademia delle Belic Arti.

Nou conosci la scola, e mai tua destra Non abbassossi a la volgar matita, Che fu nell' altra età cara a' tuoi pari, Cui sconosciute ancora eran più dolci

Cui sconosciute ancora eran più dolci 785 E più nobili cure, a te serbate. Ma che non puote quel d'ogni scienza. Gusto trionfator, che all'ordin vostro In vece di maestro il ciel concesse, E d'onde a voi couib le altere menti,

790 Acciò che possan de' volgari ingegni Oltrepassar la paludosa nebbia, E, d' etere più puro abitatrici, Non fallibili scerre il vero e il bello? Però qual più ti par loda o riprendi,

795 Nou men fermo d'allor che a scranna siedi, Raffael giudicando, o l'altro egregio Che del gran nome suo l' Adige onora; E a le tavole ignote i noti nomi Grave comparti di color che primi

800 Furo nell' arte. Ah l s'altri è si procace Ch' osi rider di te, costui pavente L' augusta maestà del tuo cospetto: Si volga a la parete; e meutre cerca Por freno in vau col morder de le labbra 805 Allo scrosciar de le innortune riso

Che scoppian da precordj, violenta Convulsione a lui deformi il volto, E lo affoghi aspra tosse, e lo punisca Di sua temerità. Ma tu non pensi

810 Ch' altri ardisca di te rider giammai; E mai sempre imperterito decidi. Or giunta è al fin del dotto pettin l'opra, E il maestro elegante intorno spande Da la man scossa polveroso nembo,

815 Onde a te innanzi tempo il crine imbianchi.

D'orribil piato risonar s'udio <sup>79</sup> Già la corte d' Amore. I tardi vegli Grinzuti osàr coi giovani nipoli Già contender di grado in faccia al soglio

820 Del comune lor dio. Rise la fresca Gioventude animosa, e d'agri motil Libera punse la senil baldanza. Gran tumulto nascea; se non che Amore,

Gran tumulto nascea; se non che Amore,
Ch'ogni diseguaglianza odia in sua corte,

825 A spegner mosse i perigliosi sdegni; E a quei che militando incanutiro Suoi servi apprese a simular con arte I duo bei flor che in giovenilo gota Educa e nudre di sua man natura 80;

850 Indi fe cenno, e in un balen fur visti Mille alali ministri, alto volando, Scoier lor piume, onde fioccò leggera Candida polve, che a posar poi venne Su le giovani chiome: e in bianco volse

835 Il biondo, il nero e l'odiato rosso.

79 - Se in questi ventitre versi si contenesse qualcosa d'importante, d'interessante, pérdonerei l'Interrompimento: ma nulla dicono ne alla mente, nè al cuore; audia diucidano, nulla adornano. È manifesto che l'autore non ha voluto altro che cianciare inutilinente ». Oracolo del lu Courell. Frankia, reunato in quel tempi d'Ameria. In Francia, calciolava che coi parrucchieri si poteva fare un esercito e mantenerio con quel che si spenieva la cipria.

80 II dipingersi II viso col rossetto l'usavano le donne grecte, l'usavano le romane, lo rimproverava Dante, io rimproverava Dante, io rimproverava Parte, io rimproverava Parte, io rimproverava Partoisto. Na nel secolo varcato era, non che comune, universale. Madama di Grulis nelle Memorie racconta come un gran fatto d'avere soomnesso col duca d'Ordeans che a trent'anni essa cesserebbe di mettersi il zossetto, e si vanta d'avera tetunuta la parola e vinto il pepor avanta d'avera tetunuta la parola e vinto il pepor.

Una finezza particolare, e non delle sole, erano i néj; pezzalini di taffetia nero che appiecievansi sulla faccia per rilevarne la candidezza. I Francesi il chiamavano mosche, e li distinguevano con variissima denominazione; mouche pattionnée quella accanto all'occhio; le majetetuse in mezzo alia fronte; l'enjouée sulla ruga del riso; in mezzo alia gota la galante; da un lato della bocca la bairesse; sul naso l'effrontée; sulle labbra la coquette; le rotonole dicensal den atsutinis.

Is Passas.

L' occhio così nell'amorosa reggia Più non distinse le due opposte etadi, E solo vi restè giudice il tatto.

Tu pertanto, o Signor, tu che se' il primo

- 840 Fregio d'onor e dell'acidalio regno, I sacri usi ne serba. Ecco che sparsa Già da provida man la bianca polve Il piccolo stanzin con l'aere pugna, E degli atomi suoi tutto riempie
- 845 Egualmente divisa. Or ti fa core, E in seno a quella vorticosa nebbia . Antimoso ti avventa. — Oh bravo! oh forte! Tale il grand'av tuo tra'l fumo e'l foco Orribile di Marte. foriando.
- 850 Gittossi allor che i palpitanti Lari 81 De la patria difese, e ruppe e in fuga Mise l'oste feroce. Ei nondinneno, Fuliginoso il volto, e d'atro sangue Asperso e di sudore, e co'capegli
- SSS Stracciati ed irti, de la mischia uscio, Spettacol fero a i cittadini stessi Per sua man salvi; ove tu, assai più vago E leggiadro a vederse, in bianca spoglia Scenderai quindi a poco a bear gli occhi 860 De la cara tua natria. a cui dell'asse
  - Il forte braccio, e il viso almo celeste
    Del nipote dovean portar salute.

    Non vedi omai qual con solerte mano 82
    Rechin di vesti a te pubblico arredo
- 865 I dămigelli tuoi? Rodano e Senna Le tesserono a gara; e qui cucille

81 Lari erano gli dei delie città e delle case. Lari chimmavansi pure i magnati dell' antica Etruria. Se voglia dire gli dei della patria, o i grandi, lasciamolo decidere ai teltori.

82 Questo bellissimo brano fin ad Ella ti atlende è in gran parte nuovo, in parte rimpastato,

Opulento sartor, cui su lo scudo Serpe, intrecciato a forbici eleganii, Il tilol di *Monsi*i: nè sol dà leggi

- 870 A la materia la stagion diverse,

  Ma, qual più si conviene al giorno e all'ora,

  Vari sono il lavoro é la ricchezza 53.

  Vieni, o flor de gli.eroi, vieni; e qual suole

  Nel più dubbio de'casi alto monarca
- 875 Avanti al trono suo convocar lento
  Di satrapi concilio, a cui nell'ampia
  Calvizie de la fronte il senno appare;
  Tal di iimpidi spegli a un cerchio in mezzo
  Grave t'assidi, e lor sentenza ascolta.
- 880 Un giacendo al tuo piè, mostri qual deggia Liscia e piana salir su per le gambe

83 • Il nostro abito europeo è ridicelo, e non dubito che i nostri pastera i non sieno per ridersi di noi come ora fanno i popo fiedi Paŝa. Badera i capo, tessere varj capelli di morti in una rete, ungerdi di grasso, coprati di farina, poi metterselli ne apo come una herertate, lugarasi i colo con un lacelo al quale non ci avvezziamo mai, portar un abito il quale appenari difiende le spale e le hraccia dal fredolo, andare armatidi din nagoa equierro a visilar gli amele, cingersi alla cintura, alle ginocchia di doloro origni, lodrasti in naso e gli abiti con una polvere causilea che ci fa cader le lagrime per la forza della sua azione sulle nostre fibre, bella prova della nostra ragionevolezza. Le donne poi in carrozzacon due delancii posticci che le rendono più larghe che lunghe; tutte anch'esse tinte i un copo i infarinate, hella figura che fanno in faccia alle belle Gircasse e alle vezzose Giorgiane! Venan Mai di milza. L' Alfleri nelle salire dipinge uno zerbino in questi termini:

Oi nuova cosa, or che il distingmo, è questa! fiovin d'aspetto, ha il crin canube o folo, E ad ogni scossa della ricat testa Di bianca polve in denso nembo è involto: Pelve ha il petto e le spalle, in fra cui pende bel crin il 'avanzo in negra tasca accolto. Il giubboncel strettino appena scende De' ginocchi a ombreggiari il lembo prima, Sal fino all' anche il corpettin s'estende, E' calzonchi aggiustaticel, e all'imo Di cotania svellezza, appuntatine Scarpette in cui nun pic' appriva estimo.

La docil calza: un sia presento <sup>84</sup> al volto, Un dietro al capo; o la percossa luce Quinci o quindi tornando, a un tempo solo

- 885 Tutto al giudizio de' tuoi guardi esponga L'apparato dell'arte. Intanto i servi A te sudino intorno; e qual, piegate Le ginocchia in sul suol, prono ti stringa Il molle piè di lucidi fermagli;
- 890 E qual del biondo crin, che i nodi eccede, Su la schiena ondeggiante in negro velo I tesori raccoglia 83; e qual già pronto Venga spiegando la nettarea veste. Fortunato garzone, a cui la moda
- 893 In floriti canestri e di vermiglia Seta coperti preparò tal copia D'ornamenti e di pompe! Ella pur jeri A te dono ne feo. La notte intera Faticaron per te cent'aghi e cento,
- 900 E di percossi e ripercossi ferri Per le tacite case andò il rimbombo: Ma non in van, poi che di novo fasto Oggi superbo nel bel mopdo andraï; E per entro l'invidia e lo stupore
- 905 Passerai de' tuoi pari, eguale a un dio, Folto bisbiglio sollevando intorno. Figlie de la memoria, inclite suore <sup>86</sup>, Che invocate scendendo, i fieri nomi De le squadre diverse e de gli eroi

86 Secondo l'etimologia sua di prae esse, star innanzi.
85 Le fibble alle scarpe, la borsa per raccorro i capelli dietro il capo, son mode finite; ma per sempro? la Francia comincia a farci dubitare del no.

86 Le muse. Tutti i poeti, credo perche l'ha fatto Omero, allorquando vengono a far la rivista delle squadro o delle navi, implorano l'ajuto delle muse. Il Parini, facendone la parodia, le invoca ad annoverar le tante cose che devono empire le folte d'inezsie illustri tasche.

910 Annoveraste ai grandi che cantaro
Achille, Enea e il non minor Buglione,
Or m'è duopo di voi: tropp' ardua impresa,
E insuperabil senza vostr'aita,
Fia ricordare al mio Signor di quanti

Fia ricordare al mio Signor di quanti 915 Leggiadri arnesi graverà sue vesti,

Pria che di sè nel mondo esca a far pompa. Ma qual di tanti e sì leggiadri arnesi Si felice sarà che iunanzi a gli altri ,

'Signor, venga a formar tua nobil soma ?

920 Tutti importan del pari Ecco l'astuccio 87.

Di pelli rilucenti ornato e d'oro,
Sdegnar la turba, e gli occhi tuoi primiero
Occupar di sua mole: esso a cent'usi

87 Le tariffe d'ailora accennano astucci d'oro, d'argento, di pietre fine, norceliana, smalto, avorio, madreperia, tartaruga, carta pista, L'astuccio racchiude forbici, stuzzicadenti, spazzorecchi, strappapeli, vasi d'acque nanfe, un torsello d'erbe odorifere. La terra che il Giappon manda è il catecu (terra japonica); che si crede sia un sugo dell' areca (acacia calecha); arriva a noi disseccata e condensata in palle di color rosa scuro, d'un sapore aspro, ed è un fortissimo astringente, col quale si formano pastiglie per corrobogar le gengie e le fauci. Son rinomate le pastiglie di Bologna, Sulla terra del Giappone ha una lettera il Magalotti, prolissa come tutte, dicendola « quella pasta o quel magistero che formato a quel modo in bioccioli, sull' andar de' tartuffi, di peso ordinario di tre in qualtr'oncie l'uno, col nome di Cato o di Cate (fr. Casciù), daile parti più orientali dell'Indie, non esclusone il Giappone medesimo (da cui è anche stato chiamato Terra) viene in Oianda e a Goa, e che in Goa più che altrove alterato con odori e principalmente con ambra, e formato in grani di diverse grossezze e figure, da innocente delizia di Barbari o di semplici Indiani passa a studiato regalo di svogliati lussureggianti, se non iussuriosi Europei, henchè esternamente, o dal fuoco per rasciugario e seccarlo impastato ch'ei l' hanno, o dall' aria e forse dal tempo medesimo pigil quel coloro che i Latini direbbero ferrugineus, e noi di castagna vecchia; a romperlo si trova di dentro rossigno, e quanto ptù puro, tanto più si vede tirare al matton pesto » Lett. XIX.

L'oppio ognun as che stilla dal capo de papaveri incito, e si rarcivolie sinçolarmente unel Caranania, di antichi più elistimanente promuno il fiatro cotta mela cidonis (pomo notogno), e una legge di Solone volvaci egli sposi i a prima sera del comunibio mangiassero di questo pomo. Lo dice Plutarco ne precetti del matrimonio. Il socol nostro più squisito «i profuma il fato cot sigaro.

Opportuno si vanta; e ad esso in grembo, 925 Atta agli orecchi, ai denti, ai peli, all'ugne, Vien forbita famiglia. A i primi onori Seco s'affretta d'odorifer' onde Pieno cristal che a la tua vita in forse Doni conforto allor che il vulgo ardisca

9:0 Troppo accesto vibrar da la vil salma Fastidiosi effluvi a le tue nari. Në meu pronto di quello e all' uopo stesso L' imitante un cuscin purpurco drappo fleca turgido il sen d'erbe odorate 9:55 Che l' antica montagna in tuo favore

Al possente meriggio educa e scalda.

Ecco vien poi da cristallina rupe 88

Tolto nobil vasello. Indi traluce

Il non volgar confetto ove a gli aromi

910 Stimolanti s' uni l'ambra, o la terra Che il Giappon manda a profunar de' grandi L' etereo fiato; o quel che il Caramano Fa gemer latte dall' inciso capo De' papaveri suoi, perchè, se mai

945 Non ben felice amor l'alma t'attrista, Loue serpendo per li membri, acquete A te gli spirti, e ne la mente induca Lieta stupidità che mille adune Immagin dolci e al tuo desio conformi.

950 A tanto arredo il cannocchial succeda E la chiusa tra l'oro anglica lente 89. Quel notturno favor ti presti allora Che al teatro t'assidi, e t'avvicini

<sup>88</sup> Cristallo di rôcca,

<sup>89</sup> L'uso che comanda d'essere o mostrarsi debole di vista dal tempo del Parini in qua non iscadde, anzi

Birci o non birci Oggi il portar occhiali è grande usanza Per darsi una cert'aria d'importanza

- Gli snelli piedi e le canore labbra

  50 Da la scena remota, o con maligno
  Guardo dell' alte vai logge spiando
  Le abitate tenébre, o miri altronde
  Gli ognor nascenti e moribondi amori
  De le tenere dame, onde s'appresti
- 960 All' eloquenza tua nel di venturo
  Lunga e grave materia. A te la lente
  Nel giorno assista, e de gli sguardi tuoi
  Economa presieda; e si ti parta,
  Che il mirato da te vada superbo,
- 965 Nè i malvisti accusarte osin giammai. La lente ancor, sull'occhio uo sedendo, Irrefragabil giudice condanui O approvi di Palladio i muri e gli archi, O di Tizian le tele 90: essa a le vesti.
- 970 Ai libri, al volti feminili applauda Severa, o li dispregi. E chi del senso Comun si privo fla che insorger osi Contro al seutenziar de la tua leute? Non per questa però sdegna, o Signore,
- 975 Giunto a lo speglio, in gallico sermone il vezzoso giornal; non le notate Eburnee tavolette a guardar preste Tuoi sublimi pensier fin ch'abbian luce Doman tra i belli spirti; e non isdegna
- 980 La picciola guaina ove a' tuoi cenni Mille ognora stan pronti argentei spilli. Oh quante volte a cavalier sagace Ho vedut' io le man render beate Uno apprestato a tempo unico spillo!
- 985 Ma dove, ahi dove inonorato e solo Lasci'l coltello a cui l'oro e l'acciaro

<sup>90</sup> Quello insigne architetto vicentino; questo insigne pittore da Cadore.

Donâr gemina lama, e a cui la madre De la gemma più bella d'Anfitrite <sup>91</sup> Diè manico elegante, onde il colore

990 Con dolce variar l'iride imita?

Verrà il tempo, verrà che ne'superbi
Convivi ogn' altro avanzerai per fama
D' esimio trinciatore: e i plausi e i gridi
De' tuoi gran nari ecciterai, qualora.

93 Pollo o fagian con la forcina in alto Sospeso, a un colpo il priverai dell'anca Mirabilmente 92. Or qual più resta omai Onde colmar tue tasche inclio ingombro? Ecco a molti colori oro distinto,

1000 Ecco nobil testuggine, su cui Voluttuose immagini lo sguardo Invitan de gli eroi. Copia squisita Di fumido rapê quivi è serbata 93,

91 La madreperla.

93 Versi aggiunti. Fra le parti dell'educazione cavalleresca era pure il triuciare.

Il più antleo monumento poetico milanese sono le Cinquanta cortesida desco di frà Buonvicino da Riva. Già v'appare l' uso di portarsi dietro il trinciante.

L'oltra (regola) è: mangiand con oltri a qualche invitamento

No mete entro guaina lo cortelo anzi tempo;

No guarna lo cortelo anzi che al compagnon; Fors' altro vien in desco dond tu no se rason.

Il Baretti da como generale in Francia l'uso di non mettere coltelli in tavola, sicché tutti, e anche le donne li portano in tasca. É noto che, con un isifatti coltelli, difendendosì, esso Baretti ammazzo un uomo a Londra.

93 L'uso del tabacco rimonta ottre il 1600. Cirbano VIII nel 1648 e Innocento X nel 1659 somminicano no titrasse tabacco in chiesa. Sasgrazione per chi non sappia che allora ogni votta grattavasi sopra una gratugeta, il che dovea portar un disturbo strano. Del resto è singolare il vodere talvotta un uomo u una donna che sembrano assorti nella preghiera. Paivar la sastola o titare una pessa, che o come dietto, o ome distrazione non dovrebbero. Todocco di Spagna, rapri sono conosciutissimi; Origuela città di Spagna somministrava occellente; radici per fane sastole.

Cos' avrebbe detto il Parini del sudicio egoismo odiorno del fumare? Ma questo eccede i confini del ridicolo, e tocca ai primi elementi della creanza.

- E di Spagna oleoso, onde lontana, 1005 Pur come suol fastidioso insetto, Da te fugga la noja. Ecco che smaglia, Cúpido a te di circondar le dita, Vivo splendor di preziose anella. Ami la pietra ove si stanno iznude
- 1010 Sculte le Grazie, e che il Giudeo ti feco Creder opra d'Argivi, allor ch'ei chiese Tanto tesoro, e d'erudito il nome Ti comparti prostrandosi a'tuoi piedi? Vuoi tu i lieti rubini? O più l'aggrada
- 1015 Seeglier quest'oggi l'indico adamante Là dove il lusso incantata costrinse La fatica e il sudor di cento buoi Che pria vagando per le tue campagne Facean sotto a i lor piè nascere i beni?
- 1020 Prendi o tutti, o qual vuoi; ma l'aureo cerchio Che sculto intorno è d'amorosi motti Ognor teco si vegga, e il minor dito Prémati alquanto, e sovvenir ti faccia Dell'altrui fida sposa a cui se' caro.
- 1025 Vengane alfin degli orioj gemmati, Venga il duplice pondo 94; e a te dell'ore

94 Indicammo a pag. 434 l'uso di portare due oriuoli; e allora erano veramente pondi. In un processo, costruito il 4777 sollo la direzione di Gabricle Verri con-

- tro le sorelle Gazzola per supposta frode in un'eredità del loro fratello, nelle tasche di una di esse arrestata Irovansi i seguenti oggetti, che diamo come contrapposto piebeo alle inezie del nobile.

  "Un piccolo trinciante, lunzo di lama cinque dita trasversali circa, e
- largo quasi un dito, costa da una parte e filo dall'altra, quale va restringendosi verso l'estremità, formando punia. Manico di legno colorito con stacchelle d'ottone, e suo fodero lungo di pelle nera. « Un horsino di velluto russo, che si chiude colla sua molla d'ottone,
- Un borsino di vellulo rosso, che si chiude colla sua molla d'olione, posta al lungo.
- Una scatola d'argento in forma d'arsella, con coperio sagomato al di fuori, rappresentante una cacciatrice con cani, e di dentro dorata.
  - · Una corona di cocco di sel declne, incatenata con filo che sembra

Che all'alte imprese dispensar conviene Faccia rigida prova. Ohimè che vago Arsenal minutissimo di cose

1050 Ciondola quindi, e ripercosso insieme Molce con soavissimo tintinno! Ma v' hai tu il meglio ? Ah si, chè i mici precetti Sagace prevenisti. Ecco risplende, Chiuso in breve cristallo, il dolce pegno

1055 Di fortunato amor: lunge, o profani, Chè a voi tant' oltro penetrar non lice. Compiuto è il gran lavoro. Odi, o Signore, Sonar già intorno la ferrata zampa De'superbi corsier, che irrequieti

1040 Ne' grand' atri sospigne, arretra e volge La disciplina dell' ardito auriga. Sorgi, e t' appresta a render baldi e lieti Del tuo nobile incarco i bruti ancora. Ma a possente signor scender non lice

1045 Da le stanze superne infin che al gelo O al meriggio non abbia il cocchier stanco Durato un pezzo, onde l'uon servo intenda Per quanto immensa via natura il parta Dal suo signore. Or dunque i mici precetti

1050 lo seguirò; chè varie al tuo mattino
Portar dee cure il variar dei giorni.
Tu dolce intanto prenderai sollazzo
Ad agitar fra le tranquille dita
bell' oriquolo i ciondoli vezzosi.
1055 Signore, al cell non è cosa più cara

d'argenio, con medaglia ottangolare d'argento, rappresentante da una parte la Beata Vergine immacolata e dall'altra san Venanzio, con croccita di Gerusalemme legata in argento.

Una cannettina d'osso bianco con brochetta d'ottone, contenente alcunt aghi.

Una forbice piccola con fodero di latta bianca.
 Un temperino serramanico con suo astuccio di cartone nero .

Di tua salute; e troppo a noi mortali È il viver de' tuoi pari util tesoro. Uopo è talor che da gli egregi affanni T' allevii alquanto, e con pietosa mano

- 1060 Il teso per gran tempo arco rallente. Tu dunque, allor che placida mattina Vestita riderà d'un bel sereno, Esci pedestre, e le abbattute membra All'aura salutar snoda e rinfranca.
- 1063 Di nobil cuojo a te la gamba calzi
  Purpureo stivaletto, onde giammai
  Non profanin tuo piè la polve e il limo
  Che l'uom calpesta. A te s' avvolga intorno
  Veste leggiadra che sul fianco sciolta
- 1070 Sventoli andando, e le formose braccia
   Stringa in maniche auguste, a cui vermiglio
   O cilestro ermesino <sup>95</sup> orni gli estremi.
   Del bel color che l'elitropio tigne <sup>96</sup>,
   O pur d'oriental candido bisso
- 1075 Voluminosa benda indi a te fasci
  La snella gola. E il crin... Ma il crin, Signore,
  Forma non abbia ancor da la man dotta
  Dell' artelice suo; chè troppo fora,
  Ahi! troppo grave error lasciar tant' opra
  1080 De le licenziosa sure in balia.
- Nè senz' arte però vada negletto
  Su gli ómeri a cader; ma, o che natura
  A te it nodrisca. o che da ignote fronti

95 Ermesino, panno sottilissimo, detto da Ormus. Anche Benvenuto Cellini aveva « una bella vestetta d'ermesino azzurro ». Il negligé era un altro de' rafinamenti più moderni.

96 il tornasole. Benda per fazzoietto da collo va aggiunto alla Crusca anche coll'esempio della bellissima Ode a Silvia;

Perchè al bei petto e ali' omero Con subita vicenda, Perchè, mia Slivia ingenua, Togli l'indica benda?

- Il più famoso parrucchier lo involi, 1085 E lo adatti al tuo capo, in sul tuo capo Ripiegato l'afferri e lo sospenda Con testugginei denti il pettin curvo. Ampio cappello alfin, che il disco agguagli, Del gran lume (bebe, tutto ti conra.
- 1090 E a lo sguardo profan tuo nume asconda.

  Poi che cesi le belle membra ornate
  Con artifici negligenti avrai,
  Esci soletto a respirar talora
  I matutini fiati, e lieve canna
  - 1093 Brandendo con la man, quasi baleno Le vie trascorri, e premi ed urta il vulgo Che s' oppone al tuo corso. In altra guisa Fora colpa l'uscir; però che andriéno Mal dal vulgo distinti i primi eroi.
- Tal di ti aspetta d'eloquenti fogli Serie a vergar, che al Rodano, al Lemano All'Amstel, al Tirreno, all'Adria legga Il librajo che Momo e Citerea Colmàr di beni <sup>97</sup>, o il più di lui possente
- 1105 Appaltator di forestiere scene,
  Con cui per opra tua facil donzella
  Sua virtu merchi, e non sperato ottenga
  Guiderdone al suo canto. O di grand'alma
  Primo fregio ed onor Beneficenza
- 1110 Che al merto porgi ed a virtù la mano!
  Tu il ricco e il grande sopra il vulgo rinnalzi
  Ed al concilio de gli dei lo aggiugni.
  Tal giorno ancora, o d'ogni giorno forse
  Fien qualch' ore serbate al molle ferro
  1113 Che i peli a te rigermoglianti a pena

<sup>97</sup> l libraj, i quali secondavano le passioni de' ricchi con libri che fomenlassero le libidini o spargessero sulla tetra lor noja le facezie e le novelle, facevano fortuna. Citerea è Venere; Momo il buffone degli dei.

D'in su la guancia miete, e par che invidii Ch'altri fuor che sè solo indaghi o scopra Unqua il tuo sesso. Arroge a questo il giorno Che di lavacro universal convienti

- 1120 Terger le vaghe membra. È ver che allora D'esser mortal dubiteral; ma innalza Tu allor la meute a i grandi aviti onori Che fino a le per secoli cotanti Misti scesero al chiaro altero sangue;
- 1123 E il pensier ubbioso al par di nebbia Per lo vasto vedrai aere smarrirsi Ai raggi de la gloria onde t'investi; E, di te pago, sorgerai qual pria Gran semideo che a sè solo somiglia.
- 1450 Fama è cosi che il di quinto le Fate <sup>98</sup> Loro salma immortal vedean coprissi Già d'orribili scaglie, e in feda serpe Vôlte strisciar sul suolo, a sè facendo De le inarcate spire impeto e forza;
- 1133 Ma il primo Sol le rivedea più belle Far beati gli amanti, e a un volger d'occhi Mescere a voglia lor la terra e il mare. Assai l'auriga bestemmiò finora I tuoi nobili indugi <sup>102</sup>: assai la terra
- 1140 Calpestaro i cavalli. Or via veloce Reca, o servo gentil, reca il cappello Ch'ornan fulgidi nodi: e tu frattanto, Fero genio di Marte, a guardar posto 100

98 Ogni venerdi le maghe diventavano serpi, poi al domani tornavano più belle a celebrare i loro sabali.

99 Il farsi aspettare è scortesia antica del bel mondo. Milone consumó mezz'ora dum uzor, ut fit, se comparat. Didóne, la mattina delia caccia fatale, si fece attendere dai primati.

Reginam thalamo cunctantem ad limina primi Poenorum expectant.

Vingilio, IV, 133. 100 Marte, l'abbiam detto, è dio della guerra. Ai nobili era privilegio ii De la stirpe de' numi il caro fianco, 1145 Al mio giovane Eroe cigni la spada; Corta e lieve non già, ma, qual richiede La stagion bellicosa, al suol cadente, E di triplice taglio armata e d'elso Immane. Ouanto esser nuò mai sublime

- 1130 L'annoda pure, onde la impugni all'uopo La destra furibonda in un momento. Nè disdegnar con le sanguigue dita Di ripulire ed ordinar quel nastro Onde l'elso è superbo. Industre studio
- 1153 È di candida mano: al mio Signore Dianzi donollo, e gliel appese al brando L'altrui fida consorte a lui si cara. Tal del famoso. Artù vide la corte <sup>101</sup> Le inflammate d'amor donzelle ardite.
- 1160 Ornar di piume e di purpuree fasce
  I fatati guerrier , si che poi lieti
  Correan mortale ad incontrar periglio
  In selve orrende fra i gigantle i mostri.
  Volgi, o invitto campion, volgi tu pure 102
- 1163 Il generoso piè dove la bella E de gli eguali tuoi scelto drappello Shadigliando t'aspetta all'alte mense. Vieni, e, godendo, nell'uscire il lungo Ordin superbo di tue stanze ammira.
- 1170 Or già siamo all'estreme: alza i bei lumi À le pendenti tavole vetuste

portare sempre al fianco la spada; diritto concesso anche agli abati, e sieno presidenti delle arti e dei mestieri, quando erano in rappresentanza. In alcuni paesì, come a Ferrara, era permesso anche ai mercanti.

101 Artú é favoleggiato duca di Cornovalia nel 500; gran conquistatore, gran prode, gran gentiliomo: ebbe viltorie senza fine; indi istitui la Tavoia Rotonda, cui convenivano il fior dei cavalieri che dicelero pò soggetto a' romanzi della tavoia rotonda. La spada di lui, chismata Catiburu, fu da Riccardo I di Inghilterra donnia a Tancerdi re di Stelia nel 1091.

102 Questi stupendi versl mancano all'edizioni vulgate.

Che a te de gli avi tuoi serbano ancora Gli atti e le forme. Quei che in duro dante Strigne le membra, e cui si grande ingombra

- 1178 Traforato collar le grandi spalle,
  Fu di macchine autor; cinse d' invitte
  Mura i Penati ; e da le nere torri
  Signoreggiando il mar, verso le aduste
  Spiagge la predatrice Africa spinse 105.
- 1180 Vedi quel magro a cui canuto e raro Pende il crin da la nuca, e l'altro a cui Su la guancia pienotta e sopra il mento Serpe triplice pelo ? Ambo s'adornano Di boga magistral cadente a i piedi.
- 1185 L'uno a Temi fu sacro: entro a' licei La gioventù pellegrinando ei trasse A gli oracoli suoi; indi sedette Nel senato de' padri, e le disperse Leggi raccolle, ne fe narte al mondo.
- 1190 L'altro sacro ad Igia 104. Non odi ancora Presso a un secol di vita il buon vegliardo Di lui narrar quel che da' padri suoi Nonagenarj udi, com'ei spargesse Su la plebe infelice oro e salute
- 1195 Pari a Febo suo nume? Ecco quel grande A cui si fosco parruccon s'innalza Sopra la fronte spaziosa, e scende Di minuti botton serie infinita Lungo la veste. Ridi? Ei novi aperse
- 1200 Studj a la patria; el di perenne aita I niseri dotò; portici e vie Stese per la cittade, e da gli ombrosi

<sup>103</sup> Le spedizioni contro i Barbareschi erano il tirocinio continuo de' cavalieri di Malta e di Santo Stefano.

<sup>104</sup> Dea della salute. Armi, leggi, medicina erano le professioni nobili: e Febo o Apollo era il dio dei medici.

Lor lontani recessi a lei dedusse Le pure onde salubri, e ne' quadrivi

1205 E in mezzo a gli ampli Fori alto le fece Salir scherzando a rinfrescar la state, Madre di morbi popolari. On come Ardi a tal vista di beato orgoglio, Magnanimo garzon! — Folle! A cui parlo?

1210 Ei già più non m'ascolta: odiò que' cefti Il suo guardo geutil; noja lui prese Di si vieti racconti, e già s'affretta Giù per le scale impaziente. Addio 103, De gli uomini delizia e di tua stirpe,

1215 E de la patria tua gloria e sosiegnol Ecco che umili in bipartita schiera T'accolgono i tuoi servi. Altri già pronto Via se ne corre ad annunciare al mondo Che tu vieni a bearlo 106; altri a le braccia

405 Qui leggeansi i seguenti versi dove erano preoccupate le occupazioni del Meriggio.

Or vanne, o mio Signore, e il pranzo ailegra
De la tupa laman: a lei doice ministro
Dispensa i cibi, e detta al suo patato
E a ia sua finane inviolabili leggee.
Ma tu non obbliar, che in nutia cosa Esser mediorea a gran signor non lice:
Abbla il popol confini; a voi natura
Duois canza confini e mente e corte,
Dunque a la mensa, o tu, schifo rifuggi
Ogni vivanda, e te medesmo rendi
Per incelia famoso, o nome acquista
Dillistre voratore, intanto adolio, ece.

105 Accenna un ordine di servi, qui del tutto dismessi, che chiammansi prima i volanti, poi i lorde\ta. Gii mentione di essi trovo in Marin Sanuto ne' Diari, ove, deserivendo l'entrata di Lurerata Borga in Ferrara il 1503, disce Driot errano sei Immbrini, e doi lacache vettiti de brocato d'oro e rano de diserri colori. In una lettera di Gaspare Stemano di Torino 30 ottobre 1358 nei Devenmenti Shoriel di Giuseppe Molini Gir. 1837 vol. II, pag. 389, leggo: - Il fratello the si rudamento rispoca il mio lacal, icce dire al mio servitore che quella risposta fin facta a buon line -. Costoro, in bell'abbio assestato, bianco ed a ricami, con una fascia nila citura, scoverti il capo con heretto o cappello a penne svulezzanti,

1220 Timido ti sostien mentre il dorato
Cocchio tu sali e tacito e severo
Sur un canto ti sdrai. Apriti, o vulgo,
E cedi il passo al trono ove s'asside
Il mio Signore. Ahi te meschin s'ei perde
1225 Un sol per te de 'preziosi sitantit

Temi il non mai da legge o verga o fune Domabile cocchier; temi le rote <sup>107</sup>,

doveano precedere a corsa le carrozze de' grandi. Recavano in pugno uno mazza, sormontata dall'arme del padrone, ovvero un fazzoletto, col quale accennavano al volgo e alle minori carrozze di dar luogo: la notte portavano innanzi fiaccole. Una delle provo più parlanti del niun conto in cui erano tenuti gli uomini, sono queste povere creature, di e notte senza riposo mai, in corso a portar lettere, riferir ambasciate, gareggiare di velocità coi cavalli del padrono, non solo nelle passeggiate, ma fin nei viaggi e nelle sfide: i ricchi di prima bussola ne avevano due, correnti innanzi ai cavalli, due alle sportelle, né di rado accadeva che, o rallentandosi un tratto, o cadendo, fossero calnestati dai cavalli propri o dall'incontro l'altre carrozze, o il correre stesso gli ammazzasse di tratto, come a tutti immiseriva ed accorciava la vita, la una grida del primo luglio 4679, il senato di Milano (credendo di scensar la miseria del popolo col limitare le spese de'ricchi) victava ai signori che i volanti portassero mazze dorate. Ma niuna legge soccorse mai all'umanità, e la corte stessa manteneva di questi miseri. Venne poi quella vituperata repubblica, e proclamando l'eguaglianza, mostró l'indecenza di siffatti corridorl, e caddero da sé stessi. Quando nel 1815 tornarono i Tedeschi, molti speravano, tra le altre cose, di veder rimessa la moda dei lacché, e anche questo non fu che sperato: ma nella coronăzione di Ferdinando I, tra altre deplorabili vigliaccherie di futuri eroj, rivedemmo i lacche correr dinanzi alle carrozze di principi e di ambasciatori.

Of The Carrozze erano cost rara nel secolo precelente, e fuor d'Italia. In Francia la prima che si ricordi servi nel 4133 all'entraja d'un ambascidore di Mantova. Al tempo di Francia costo, Parigina e aveva tre solo, coggi n'ha 40,000, ed Enrico IV servieva a Sully gli imprestasse la carrozzo, perche quel giorno la sua era adoparta dalla regina. A meta del secolo XIII a Genova n'erano diciotto. Verso il 1600 in Italia s' Inventi di porvi victi; nel 1757 in Francia si sosposevo a molle d'acciglo temparto. Poco prima s'erano introdute a Parigi carrozze da nolo, che stanziavano sulla riazza di San Fiscre, donde trassero il nome di faceres.

Lo statuto (63 di Jiliano del 4532 vieta severamente alle donne d'andar in carrozza per città, eccettuate alcune primarie, Nel 1666 Gualdo Priorato, nella Retazione della città e stato di Mitano, numerava in Milano (13 tiri a sei, 437 tiri a quattro, 4034 a due e 1500 cavalli da sella. Prima del 1838 Che già più volte le tue membra in giro Avvolser seco, e del tuo impuro sangue 1250 Corser maechiate, e il suol di lunga striscia, Spettacol miserabile! segnaro <sup>106</sup>.

in Milano 1227 case tenevano carrozza, e si poteano trovare 3400 cavalli da servizio pubblico, e 2200 di privati.

Per gravità le carrozze signoriil andavano lente, e a Verona si riocava che Dorolea Mafel, madre d'Ippolito e di Govanni Findemonti, fu la prima a introlurre l'uso di trottare. Gli eleganti voleano invece corver a faceacollo per le vie: onde più sinisti avvenere di pedestri schiaciti. Molte grida uscirono a porvi freno, si minacció e si diefer anche nonla e battuture al disobbedienti. Eco una grida del 31 gennaĵo 1753. 
No sexuz rarea indignazalone ha li serenissimo amministratore inteso

ed osservato che, non ostante la chiara ed efficace disposizione della grida del 48 febbrajo 4760, sia risorto l'atroce abuso di correre impetuosamente per la città e di giorno, e più di notte colle carrozze ed attiragli, rinnovandosi le abbominevoli emulazioni e gare di corso, e con esse le tragiche scene già detestate e corrette con pubbliehe dimostrazioni e con le pene niù risentite. E volendo S. A. S. assolutamente e determinatamente tolta una si inumana riprovevole corruttela, fa seriamente inearicare il regio capitano di giustizia, il regio suo vicario, il podestà di Milano, li giudici del gallo e del cavallo e ll regi vicari generali, che, raddoppiando le loro veglie e ronde, ed instruendo opportunamente le loro rispettive famiglie di giustizia all'esatto adempimento dell'ordinato, e disposto in detta grida, non cessino dalle più oculate e vigorose pratiche per far detenere qualunque coechière, vetturale o condottiere, che sia côtto in attuale corso smoderato: o indiziato ed imputato d'inosservanza della grida, facendo indilatamento subire a' contravventori la comminata pena di tre pubblici tratti di corda, procedendo la seguito per le ulteriori a norma della detta grida; con avvertenza ehe d'ogni dissimulazione o connivenza in questa parte ne sarà responsale al governo insieme e il giudice e la famiglia di giustizia che non si sarà efficacemente prestata alle rispettive parti del suo ufficio in questo particolare. E perché non vaglia pretesto o scusa di scordanza. oblivione o tolleranza, sarà il presente decreto nelle regolari forme dedotto a pubblica notizia ».

a punnien notza ».

Altora fuordina al birri di gettar dell'estanghe fra i raggi delle ruote dellecarrozze che corressero troppo. Ed è notato nei fasti aristocratici qualmente la prima carrozze ciù sius questo affotto, come lo giudicavannon solo i volgari patrizi ma fin Pietro Verri (vedl Scritti Inediti, pog. 21),
fu quella della contessa Brebbia nata Zonati.

ti Parini non ne fa cenno, ma allora era comune l'uso delle portantine o bussole; e singolarmente le adopravano i gran signori, l'arcivescovo, cec. Ermo sedie portatili, ornate secondo la ricclezza del padrone.

108 L'edizioni vulgate si chiudono in versi 4083.

## IL MERIGGIO.

Ardirò ancor fra i desinari illustri Sul meriggio innoltrarmi umil cantore '; Poi che troppa di te cura mi punge, Signor, ch' io spero un di veder maestro

5 E dittator di graziosi modi

Scilicet expectas ut te în convicia ducam
El quaeris monitus hac quoque parte meas.

Ovinio, Ars amandi, III.
i uranzare a mezzodi è tanto conforme alla distribuzione delle occ

li pranzare a mezzodi è tanto conforme alla distribuzione delle occupazioni, che ne troviamo cenno fin in Omero. L'ora

> Che in montana foresta il legnajuolo Pon mano al parco desinar, sentendo Ball'assiduo tagliar cerri ed abeti Stanche le braccia e fastidito il core, E dolce per la mente è per le membra Serpe dei chi il natural deslo.

Fra i populi coli, cioc den non mangiano quando senteno bisegno, ma quando lo impoe l'uso, varió l'ora del pranzo. Da li formani facessi i notte (e lo cisiamavano conso) per non sottrarre niuna parte dall'interziornata. Fra i nuovi populi duro l'uso del pranzo medigalano, del principato del monte para mezzodi, al locco di queste cessavasi, chi mestiere de agli impieghi per metteresi a desinare, chi n'avesse. ProvaAll'alma gioventù che Italia onora.

Tal fra le tazze e i coronati vini ²,
Onde all' ospito suo fe lieta pompa
La punica regina, i canti alzava
10 Jopa crinito: e la regina in tanto
Da begli occhi straniero iva beendo
L' oblivion del misero Sicheo ³.

che i nostri padri non perdeano troppo tempo ne'dicasteri, e che si levavano più presto. Era proverbio del tempo di Francesco I, cloè del 4500;

Lever à cinq, diner à neuf, Souper à cinq, concher à neuf,

Fail rivre d'ans nonantenenf.

Sotto Enrico IV si desinava alle undici ore. Montaigne scrive ne' Soggi.

lib. Bl Dell'esperienza: « Dove despoto lo , non desino mai avanti le
undici, o non ceno se non dopo le sei ». Sotto Luigi XIV pranzavasi a
mezzodi: onde è quello di Bolleau:

J'y cours midi sonnant, au sortir de la messe.

Allora pure il teatro cominciavasi alle cinque, finiva alle nove. Si pranses più il disaine signorile verso le due o le tre depo mezzodi. Ita noi gli ufful aprivansi di buori ora; e l'excellentissimo senato, che pur cra di vecchi patri, congregavasi al lavar del sole: e con deveto del maggio 1601 è stabilito che la messa, da cui cominciavasi l'adannara, è rechter a media hora despuse da heure exclurecto del dia. Su mezzodi velopie mani per irea premmo, e riternavano sulla bass'era se gli affarti il pranzo fin sul presso della sera, en di imitammo. Il bel mondo dei nu-stri giorni in inverno usa al corso avanti pranzo, al contrario di quel che freeva a igiorni del Parini.

2 Cruteras statuunt et vina coronant.... Cithara crinitus Iopas

Personat gurata.

Virgilio, Æn. I.

Chi non conosce gli amort di Enea trojano con Distone o Elisa, rragiun punica, cloè cattaginese, e vedova di Sieheo ucciso dal fratello? La storia li smeniiser, ma che fa, dopo che Virgilio il rese inmortali? Al diesco che essa imbandi allo straniero, Jopa cantava, e quel che è da notare, can-tava le dottirio del sabelemo (reramen tunama, solispue tabores, Arcturum, pluricisque hyadas, ecc.) el altre cose che aveva imparate dal massimo Allanie.

3 Ancho nel Monti, Feroniade III, Giove profetizza che Giunone e Feronia un giorno,

Entrambe amiche, toccheran le tazze Propinando a vicenda, e in larghi sorsi L'obblio beran delle passate cose. E tale, allor che l'orba Itaca in vano 4 Chiedea a Nettun la prole di Laerte,

- 15 Femio s'udia co'versi e con la cetra La facil mensa rallegrar de' Proci Cui dell'errante Ulisse i pingui aguelli. E i petrosi licori e la consorte Convitavano in folla. Amici or china,
- 20 Giovin Signore, al mio cantar gli orecelti; Or che tra nuove Elise e nuovi Proci, E tra fedeli ancor Penelopée Ti guidano a la mensa i versi miei. Già dall'alto del cielo il Sol fuggendo
- 23 Verge all'oceaso; e i piccoli mortali Dominati dal tempo escon di novo A popolar le vie ch' all'oriente Spandon ombra gia grande: a te null' altro Dominator fuor che te stesso è dato,
- 50 Stirpe di numi: e il tuo meriggio è questo. Alfin di consigliarsi al fido speglio La tua Dama cessò. Cento già volte <sup>5</sup>

6 L'isola d'Itaca è la patria di Ulisse figlio di Lacrte. Mentre era orba del suo signore, i Proci, pretendenti alla sposa di lui Penelope, ne godovano gli agnelli e i vini; e alle mense imbandite ad essi cantava il cieco Femia

4 Buché il fiaile pomo Isilliò il desiderio di piacree, la beltà femninie volle ritevarsi cogli ornamenti, ei primi nonumenti del disegno riella parola attesiano questà cura. Solone già reprimeva l'eccesso deitenies in ciò volidio, varzio, Narziale ei mostrano con quanta arte i-Romane cercassero imbellirsi. Preferivano i capelli di hindo vivo, spadvandoli di antienno, tenevania arricciati con un apune, annerivano issupraciglià e le inarcavano con una spilla crinate, e avenno modo di ne puere meno dissosali gii occità, trappavanali peli dai volto, avenno spaziolini pel denti, e ne metevano di postieri, anal dentiere compite. Tutta to del Gianco sulle Ornaterio, delle quali fin venitiquativo servivano una sola tavoletta in diversi utiti, Famosa era la pontata detta poppovano praguis, inventada da Poppea annate di Nerone, che formava una maschera sul viso alla denna finche restasse in casa; volendo comparire, și levata a forza di laite d'a Sina, e kastava la pelle morbida e liscia.

O chiese o rimando novelli ornati, E cento ancor de le agitate ognora Damigelle, or con vezzi or con garriti, Rovesciò la fortuna; a sè medesma, Quante volte convien, piacque e dispiacque; E, quante volte è duono, a sè ragione

Nel sortidere alla tavoletta delle nostre signore, troviamo però a grandumente cossolare del progresso dell'umanità, se la paragoniamo a quelle delle dame romano, dipintaei da Giovenale. Erano servite da schiavi e rabite i e tra questi era ma agazzino, silpendiato a bella posta per flagellare chi ne' servigi men bene meritases. Se il rossetto non era a puntato distributio, se l' editido del capo non ben convenira coll' ultimo no, se non crano ben dissimulati i difetti del viso o del corpo, la dama orinava di battere le danzielle, e menti esse stifutavano e sanguinavano, essa discorrea, unguesa, i feera jo cuti, sientele fosse surà delle vunetta. Un estidioni nel nado seno della mal riuscita estituato la dana configere avilino in el nado seno della mal riuscita estituato.

Glaudiano dipinge la tavoletta di Venere in modo consono a quel del nestro poeta.

Appunto allora in folgorante soglio Venere assisa, artificiosa forma, Iva ponendo al erin: le idalie suore, A destra, a manca intente, una diffonde Larga pioggia di nettare; le ciocche Spartite, l'altra coll'eburneo dente Solca del pettin numeroso; dietro Stringe la terza vari nodi, in giusto Ordin le anella attorce, e parte lascia, Ove l'error più giovi, ad arte incolte : Ne dl specchio giudlzio al volto ha duopo, Chè in tutta al par la lucida parete Sè medesma rimira, ed a sè piace. Del figlio ehe venia scôrse l'imago. E sull'ambrosio sen stretto in amplesso Il fanciullo feroce, - Onde (diceva) Tal gioir? Cattivel, quai pugne sudi? Chi cadde ai dardi tuoi? Forse il Tonante Ancor per te fra le sidonie mandre Mugge? O Minerva domi? o al pastorali Antri la luna un' altra volta inviti?

Parini, che spese tanti versi alla tavoletta del giovane signore, speditamente si acqueta del descrivere quella della dama. La ragione è chiara. Chi farebbe colpa alle donne di crescer coll'arte il bello, se ne traggono dominio, stato, vantaggi d'immaginazione e reali?

- Fece e a'suoi lodatori. I mille intorno O Dispersi arnesi afilin raccolse in uno La consapevol del suo cor ministra: Alfin velata di legger zendado È 'l' ara tutelar di sua beltade; E la secrojola sacra un no' rimossa.
- 45 Languidetta l'accoglie. Intorno a lei Pochl giovani eroi van rimembrando I cari lacci altrui, mentre da lunge Ad altra intorno i cari lacci vostri Pochi giovani eroi van rimembrando.
- 50 Il marito gentil queto sorride
  A le lor celie; o s' ei si cruccia alquanto,
  Del tuo lungo tardar solo si cruccia.
  Nulla però di lui cura te prenda
  Oggi, o Signore; e s' ei, del vulgo a naro.
- 55 Prostrò l'anima imbelle, e non sdegnosse Di chiamarsi marito, a par del vulgo Senta la fame esercitargti in petto Lo stimol fler degli oziosi sughi Avidi d'esca; o se a un marito alcuna
- 60 D'anima generosa ombra rimane, Ad altra mensa il piè rivolga, e d'altra Dama al fianco si assida, il cui marito Pranzi altrove lontan, d'un'altra al fianco Che lungi abbia lo sposo: e così nuove
- 65 Auella intrecci a la catena immensa Onde, alternando, Amor l'anime avvince. Pur, sia che vuol, tu baldanzoso innoltra Ne le stanze più interne. Ecco precorre Ad annunciarti al gabinetto estremo
- 70 Il noto scalpiccio de'piedi tuoi. Già lo sposo t'incontra. In un baleno Sfugge dall'altrui man l'accorta mano De la tua Dama; e il suo bel labbro intanto

Ti apparecchia un sorriso. Ognun s'arretra, 75 Chè conosce tuoi dritti, e si conforta Con le adulte speranze, a te lasciando Libero e scarco il più beato seggio.

Tal colà, dove infra gelose mura <sup>6</sup> Bisanzio ed Ispaan guardano il flore

- 80 De la belia che il popolato Egeo Manda, e l'Armeno e il Tartaro e il Circasso Per delizia d'un solo, a bear entra L'ardente sposa il grave musulmano. Nel maestoso passeggiar gli ondeggiano 85 Le late spalle, e su per l'alta testa
- 85 Le late spalle, e su per l'alta testa Le avvelle fasce : dall'arcato ciglio Intorno ei volge imperioso il guardo, Ed ecco al suo apparire umil chinarsi, E il piè ritrar l'effeminata, occhiuta
- 90 Turba, che d'alto sorridendo ci spregia. Or comanda, o Signor, che tutte a schiera Vengan le grazie tue; si che a la Dama, Quanto elegante esser più puoi, ti mostri. Tengasi al fianco la sinistra mano
- 95 Sotto al breve giubbon celata, e l'altra Sul finissimo lin pôsi, e s' asconda Vicino al cor; sublime alzisi 'l petto; Sorgan gli ômeri entrambi, e verso lei Piega il duttile collo; ai lati stringi
- 100 Le labbra un poco; vêr lo mezzo acute Rendile alquanto, e da la bocca poi,

<sup>6</sup> l'escrive un harem o appartamento femminile del Turchi, Bissnaio (elegia fu Gostanducopoli, ogri Stambul, fra poco chi sa quala nome avria) e citik capitale della Turchia: Ispaban, della Persia. I gravi sil raccolono cola il flor delle belle, che vengono appunto dalle Isole Egge, dall' Armenia, dalla Tartaria e dai dintoral della Gircassia. Di fasce gli orientali avvolgono sili capo. Effeninata turcha, gli omunchi. — I sottili potrana appuntare queste tre similitudini cominciate oci Tat; Tal fra le lazzo — E tale allor che l'orba. — Tal cola dove, a l'alto chi orba.

Compendiata in guisa tal, se n'esca Un non inteso mormorio. Qual fia Che a tante di beltade armi possenti

- 105 Schermo s' opponga? ecco la destra ignuda Già la bella ti crede. Or via, la stringi, E con soave negligenza al labbro Qual tua cosa l' appressa, e cader lascia Sopra i tiepidi avori un doppio bacio.
- 110 Siedi fra tanto, e d'una mano istrascica Più a lei vicin la seggioletta. Ogu'altro Taciasi; ma tu sol curvato alquanto, Seco susurra ignoti detti, a cui Concordin vicendevoli sorrisi,
- 115 E sfavillar di cupidette luci
  Che amor dimostri, o che il somigli almeno.
  Ma rimembra, o Siguor, che troppo nuoce
  In amoroso cor lunga e ostinata
  Tranquillità 7. Nell'oceano ancora
- Pinguis amor, nimiumque potens, in taedia nobis Vertitur, et stomacho, dulcis ut esca, nocet.

  OVIDIO, Ars aman

"
Ovidio, Ars amandi.
Fra le canzonette del Parini n' è una sull' indifferenza :
Ouesto è il maggior cimento

Degli animi costanti; Questa è il peggior tormento Dei delicati amanti .... Lo sveniurato amanie Sofferto avria costante Il rigore indiscreto, Il capriccio inquieto. Lo sdegno minacciante, Lo scherno umiliante, La dubbiosa incostánza. L'ansiosa lontananza Il rifiuto ostinato, Il bando disperato. Ma non polè soffrire La tranquilla apparenza, E lo fece morire La fredda indifferenza.

- 120 Perigliosa è la calma: ahi quante volte Dall' immobile prora il buon nocchiero Invocò la tempesta! e si crudele Soccorso ancor gli fu negalo; e giacque Affamato, assetato, estenuato,
- 125 Dal venenoso aère stagnante oppresso
  Fra le inutili ciurme al suol languendo.
  Dunque a te giovi de la scorsa notte
  Ricordar le vicende, e con obliqui
  Motti pugnerla alquanto; o se, nel volto <sup>8</sup>
- 150 Paga più che non suole, accor fu vista Il novello straniero, e co' bei labbri Semiaperti aspettar, quasi marina Conca, la soavissima rugiada De'novi accenti; o se cupida troppo
- 155 Col guardo aecompagno di loggia in loggia L'almo alunno di Marte, idol vegliante De femminili voti, a la cui chioma. Col lauro trioutal mille s'avolgono E millo froudi dell' idalio mirto 9.
- Colpevole o innocente, allor la bella
  Dama improvviso adombrerà la fronte
  D'un nuvoletto di verace sdegno
  O simulato, e la nevosa spalla
  Scoterà un poco; e premerà col dente
- 143 L'infimo labbro; e volgeransi affine Gli altri a bear le sue parole estreme. Fors'ance rintuzzar di tue rampogne Saprà l'agrezza, e noverarti a punto Le visite furtive a i cocchi, a i tetti, 450 E all'alte lorgre de le modi illustri

<sup>8</sup> Questa Il Balzac la chiamerebbe une etincelle d'amour propre, baptisée du nom de jalousie.

<sup>9</sup> Ida è monte sacro a Venere, cui pure è sacro il mirto. Gli antichi favogiarono gli amori di Venere con Marte dio della guerra. Nè la prediczione delle donne pei guerrieri pare fin qui cessaia.

Di ricchi popolaria cui sovente Scender, per calle dal piacer segnato, La maestà di cavalier non teme.

Felice te, se mesta o disdegnosa

- 155 La conduci alla mensa, o s'ivi puoi Solo piegarla a tollerar de'cibi La nausea universal! Sorridan pure A la vostre dolcissime querele I convitati, e l' un l' altro percota
- 160 Col gomito maligno. Ahr non di meno Come fremon lor alme; e quanta invidia Ti portan, te mirando unico scopo Di si bell'iret Al solo sposo è dato In cor nodrir magnanima quiete,
- 165 Aprir nel volto ingenuo riso, e tanto Docil fidanza ne le innocue luci. O tre fiate avventurosi e quattro, Voi del nostro buon secolo mariti, Ouanto diversi da' vostr' avi! Un tempo 10

40 Leggansi gli Studj, pag. 123. Parla molto de' cicisbei li Passeroni nel Cicerone, e conchiude alla cariona:

Eppur certuni han gusto di vedere Che la lor casa venga frequentata Da gente che vuol bene atla mogliore E che l'ajuta a consumar l'enirata. E più d'uno di loro ha dispiacere Che la sua donna resti abbandonata E gil avventori va cercando ei stesso; Oh aran boni deeti uomini d'adesso;

Per dar a conoscere uno de' seguaci del Parini, poniamo qui un de' migiori, tratti dell' Uso del Duranti, ove appunto si discorre del cicisheismo. Che distanza dal nostro lombardo!

> O delizia del mondol o libertadei Tuo vanto egti é, se all'ombra tua sleura La fede adesso conjugal riposa; Sol tua mercò de' più ferrigni tempi Armoilli vide i barbari costumi Nostra felice età. Non più di duro Assedio or premon le iremanti spose I sospettiosi rigdi mariti;

- 170 Uscia d'Averno con viperei crini, Con torbid'occhi irrequieti e fredde Tenaci branche un indomabil mostro, Che ansando ed anelando intorno giva Ai nuziali letti, e tutto empiea
- 175 Di sospetto, di fremito e di sangue.
  Allor gli antri domestici, le selve,
  L'onde, le rupi alto udular s'udifino
  Di femminili strida; allor le belle
  Dame con mani incrociecchiate, e luci
  180 Pavide al ciel, tremando, lagrimando,
  Tra la pompa feral de le lugibri
  Sale vedean dal trues sposo offirisi

Le tazze attossicate o i nudi stili.

Nė più le affanna d'indiscreta vecchia La vigil cura, né d'armati sgherri La feroce custodia e il crudo ceffo. Per te fra l'ombre dell'amica notte Imbacuccati di funeree cappe, Non plù sospesi alle ferrate in alto, O pei sdruccioli tetti brancolando Osan gli amanti cimentar la vita, Per te non più con lagrime e con doni Della discreta damigella accade L'opra interpor, ne più tentar con l'ore La quadrilustre fedellà del servo. Al chiaro di per le patenti porte Tu per man guidi, e su per l'ample scale Fin ne' più sacri penetrali adesso La casta turba de' sicuri amanti: Frena Il dover ne le contigue stanze Tue fide guardie, damigelle e servi; Nė mai per entro la segreta soglia Osano porre il temerario plede, Finché il tintinno della tarda squilla Non li chiami a suo tempo. Ognor prudente E giusto insieme sui diritti altrul Cede libero il campò, e qual haleno . Via sparisce il marito; e lieto intanto. O preziosa libertade, il mondo Or per te vede pudicizia e pace Stabil regnar ne' talanıl de' grandl.

- Ahi pazza Italia! til tuo furor medesmo Soltre l'Alpe, oltre il mar destò le risa Presso agli emuli tuoi che di gelosa Titol ti diero, e t'è serbato ancora Ingiustamente. Non di cieco amore Vicendevol desire, alterno impulso,
- 190 Non di costume simiglianza or guida Giovani incauti al talamo bramato; Ma la prudenza coi canuti padri Siede, librando il molto oro e i divini Antiquissimi sangui: e allor che l'uno
- 195 Bene all'altro risponda, ecco Imeneo Scoter sue faci; e unirsi al freddo sposo, Di lui non già, ma de le nozze amante, La freddissima vergine che in core Già i riti volge del Bel Mondo, e lieta
- 200 La indifferenza maritale affronta. Così non fien de la crudel Megera <sup>§1</sup> Più temuti gli silegni. Oltre Pirene <sup>12</sup> Contenda or pur le desiate porte Ai gravi amanti, e di femminee risse
- 203 Turbi Oriente. Italia oggi si ride Di quello ond'era già derisa; tanto Puote una sola età volger le menti. Ma già rimbomba d' una in altra sala, Signore, il nome tuo. Di già l' udiro
- 210 L'ime officine ove al volubil tatto Degl'ingenui palati arduo s'appresta Solletico che molle i nervi scota,

41 Megera è una furia. L'Ariosto:

Che abbominevol peste, che Megera È venuta a turbar gli umani petti, Che s'odano il marito e la mogliera Sempre garrir d'ingiuriosi detti ? La gelosia degli Spagnuoli era ripomata. In Ories

12 La gelosia degli Spagnuoli era rinomata. In Oriente cagiona turbamenti fra i femminili ricetti, cioè gli harem, E varia seco voluità conduca Fino al core dell'alma. In bianche spoglie <sup>13</sup>

- 215 Affrettansi a compir la nobil opra Prodi ministri ; e lor sue leggi deta Una gran mente, del paese uscita ta Ove Colberto e Risceliù fur chiari. Forse con tanta maestade in fronte
- 220 Presso a le navi ond'ilio arse e cadeo A gli ospiti famosi il grande Achille 15 Disegnava la cena: e seco intanto Le vivande cocean su i lenti fochi Patroelo fido, e il guidator di carri
- 225 Automedonte: O tu, sagace mastro Di lusinghe al palato, udrai fra poco Sonar le lodi tue dall' alta mensa. Chi fla che ardisca di trovar mai fallo Nel tuo lavoro ? Il tuo Signor farassi
- 250 Campion de le tue glorie: e male a quanti Cercator di conviti oseran motto Pronunciar contro a te; chè sul cocente Meriggio andran peregrinando poi Misori e stanchi, e non avran cui piaccia
- 255 Più popolar de le lor bocche i pranzi.

13 Dura ancora l'uso di vestirsi di bianco i cucchi. Fin dal 16 giuriniga il manos patre Benedetto Castelli scriveva a li più famoso Gallice Gallici, aliora detenuto dal Tamoso sant'uffizio: - La delodeza del cervolti unani è ridotta a unita miscria che sono ingramente premiati i escetatori e cucchi, i quali con nauva invenzione di escete e pasticei s'afficiacion di dar guato alla bizzarria et al palato degli uomini, et al contrario son pora altissime colona agli intelletti speculativi co inon pira uffra, quasi che in queste si sia saputo tutto le scibile, e in quelle non bastino le delifici rirrovate sia nui -

14 il maggiordomo o maestro di casa traevasi di Francia, della quale i nostri nobili, e pur troppo i nostri filosofi erano una colonia.

45 Il protagonista dell' Hiode, principale autore della distruzione di Hio o Troja. Omero ci dipinge quegli erol in loro semplicità, che da sé iniliano, negli schidoni le terga di porci per imbandirne le cene, Patroclo, fidissimo amico d'Achille, Automedonte, suo cocchiero, stavano ad aggirar l'arrosto al leuto fuoco.

Imbandita è la mensa. In piè d' un salto Alzati, e porgi, almo Garzon, la mano A la tua Dama; e lei, dolce cadente Socra di te, col tuo valor sostieni.

- 240 E al pranzo l'accompagna. I convitati Vengan dopo di vol; quindi il marito Ultimo segua. O prole alla di Numi, Non vergognate di donar voi anco Brevi al cibo momenti. A voi non vile
- 245 Cura fia questa. A quei sol tanto è vile Che il duro irrefrenabile bisogno Stimola e caccia. All' impeto di quello Cedan l' orso, la tigre, il falco, il ribbio, L' orca, il delfino, e quant'altri animanti
- 250 Crescon qua giù: ma voi con rosee labbra La sola Voluttade al pasto appelli, La sola Volutta che le celesti Mense apparecchia, e al nettare convita I viventi per sè Dei sempiternl.
- 255 Vero forse non è; ma un giorno è fama Che fur gli uomini eguali, e ignoti nomi Fur Plebe e Nobiltade <sup>16</sup>. Al cibo, al bere,

16. Ancho Ovisto, De arke anandă, lib. II.
Prima fuir revum conțius aine ordine moles,
Unaque verd facies sidera, terra, prehum.
Max ocelum inpostium est terris, humus aquore cincla est,
Inque mas partes copși tianne chaos.
Sixue feras cepți, voluerea galabilis aer,
In liquida, piezes, delituistis aqua.
Tum genus humanum ositis erubat in aquis;
Ilisque merae vires et rude corpus erat.
Sixue domus fuerat, chios herba, cubilia frondes:
Janque din nulti copnitus alter erat.
Blanda trues animos ferur moltisse voluptas, ecc.

Come opportunamente ricorda il poeta al signor suo l'origine comundegli nomini i Qui il De Coureil esclama: — In buona fede si poteva eglifar un racconto più prolisso, più verboso di questo? Parturi montes, mascetur ridiculus mus». All' accoppiarse d' ambo i sessi, al sonno Uno istinto medesmo, un' egual forza

- 260 Sospigneva gli umani, e niun consiglio, Nulla seelta d'objetti o lochi o tempi Era lor concedula. A un rivo stesso, A un medesimo frutto, a una stess' ombra Convenivano (nsieme i primi padri
- 265 Del tuo sangue, o Signore, e i primi padri De la plebe spregiata: e gli stess' antri, E il medesimo suol porgeano loro Il riposo e l'albergo, e a le lor membra I medesmi animai le irsute vesti.
- 270 Sola una eura a tutti era comune Di s'fuggire il dolore, e ignota cosa Era il desire agli uman petti ancora. L'uniforme degli uomini sembianza Spiacque a' Celesti; e a variar lor sorte
- 275 Il Piacer fu spedito. Eeeo il bel Genio, Qual già d'Ilio su i campi Iride o Giuno, Lieve lieve per l'aere labendo 47

Anche il Manfredi ridusse quesdo concetto in versi .

Biero la scorta de l'und chiart passi,
Signor, ne vengo, d'una in altra etate,
Pri nostri avi a cercar di nobilitate
Le insegne, onde talun si altero stassi,
Ma più che in quel cammino addietro vassi,
Scogo la rozza antica povertate,
Sempleid mense in umil foggla ornate
E schiette vesti, e letti oscuri e bassi;
Insin che a le capanne et a le gliande,
Mi veggo addutto, e al prisco stato umile,
E il meschin troro paregiato e il grande.
O nobilis, com' e negietta e vite
I con comitato del comitato del control del comitato del control del

Virtù, che sola può farti gentile!

17 Questo bel verso manca nell'ultima lezione del Parini. Dante nel Vi
del Paradiso scrisse:

L'alpestre rocce, Po, di che tu labi.
Ai Latini più propriamente significava lo scendere quieto di cosa , prinripalmente dal cielo. Così Virgilio (Eneide X, 588) Labere, Nympha, polto:

A la terra s'appressa: e questa ride Di riso ancor non conosciuto. Ei move,

280 E l' aura estiva del cadente rivo E dei clivi odorosi a lui blandisce Le vagne membra, e lenemente sdrucciola Sul tondeggiar dei muscoli gentile. A lui giran dintorno i Vezzi e i Giuochi.

285 E come ambrosia, le lusinghe scorrono Da le fraghe del labbro; e da le luc Socchiuse, languidette, umide fuora Di tremulo fulgore escon scintille Ond' arde l' aere che scendendo ei varca.

290 Alfin sul dorso tuo sentisti, o Terra.

Sua prima orma stamparsi; e tosto un lento
Fremere soavissimo si sparse
Di cosa in cosa e, ognor crescendo, tutte
Di natura le viserre commosse:

295 Come nell' arsa state il tuono s'ode, Che di lontano mormorando viene, E col profondo suon di monte in monte Sorge; e la valle e la foresta intorno Muggon del fragoroso alto rimbombo,

500 Finchè poi scroscia la feconda pioggia, Che gli uomini e le fere e i flori e l'erbe Ravviva, riconforta, allegra e abbella. On beati fra gli altri, oh cari al cielo

Viventi, a cui con miglior man Titáno 503 Formò gli organi egregi e meglio tese, E di fluido agilissimo inondolli!

e (Georgicke, I 365) Stellas praecipites codo labi: Valerio Flarco, VH. 259.
Com levis a usperio ad te modo laberer auris. E già prima Lacrezio,
445, Splendida signa videntur Labier advernum nimbos. In tal senso appunto l'aveva usain il poeta nostro, e dietro lui il Monti, Peroniade III:
E come stella che, alle notti estilo,
Precipite labendo, il cielo fende
Di momentano solto.

Voi l'ignoto soffetico sentiste Del celeste motore. In voi ben tosto La voglia s'inflammò, nacque il desio;

- 510 Voi primieri scopriste il buono, il meglio: Voi con foga dolcissima correste A possederli. Allor quel de i duo sessi, Che necessario in prima era soltanto, D'amabile e di bello il nome ottenne;
- 515 Al gindizio di Paride fu dato <sup>18</sup>
  Il primo esempio: tra feminei volti
  A distinguer s'apprese; o fur sentite
  Primamente le Grazie. Allor tra mille
  Sapor fur noti i più soavi: allora
- 520 Fu il vin preposto all'onda, e il vin si elesse Figlio de' tralci più riarsi e posti A più fervido sol, ne' più sublimi Colli, dove più zolfo Il suolo impingua. Così l'uom si divise: e fu il signore
- 525 Da i volgari distinto, a cui nel seno Troppo languir l'ebeti fibre, inette A rimblatar sotto i soavi colpi De la nova cagione onde fur tocche: E quasi bovi, al stol curvati, ancora 530 Dinanzi al nungol del bisegno andaro:
  - E tra la servitute e la viltade
    E il travaglio e l'inopia a viver nati,
    Ebber nome di Plebe. Or tu, Garzone,
    Che per mille feltrato invitte reni
- 335 Sangue racchiudi, poi che in altra etade Arte, forza, o fortuna i padri tuoi Grandi rendette, poi che il tempo al fine Lor divisi tesori in te raccolse, Godi de gli ozi tuoi a te da i numi

<sup>48</sup> Paride, chiesto giudice fra Giunone, Pallade e Venere, diede il pomo della bellezza a quest' ultima.

540 Concessa parte; e l'umil vulgo intanto <sup>19</sup>, Dell'industria donato, a te ministri Ora i piaceri tuoi, nato a recarli Su la mensa regal, non a goderne. Ecco splende il gran desco. In mille forme 545 E di mille sapor, di color mille,

545 E di mille sapor, di color mille, La variata eredità de gli avi Scherza in nobil di vasi ordin disposta. Già la Dama s' appressa; e già da i servi Il morbido per lei seggio s'adatta.

330 Tu, Signor, di tua mano all'agil fianco Il sottopon, si che lontana troppo Ella non sieda, o da vicin col petto Abil di troppo non prema: indi un bel salto Spicca, e chino raccogli a lei del lembo <sup>20</sup> 330 Il diffuso volume, e al fin t'assidi.

## 19 Deus nobis haec otia fecit

Virgitie

90 Le donne usavano un corsaletto strettissimo alla vita, che dilatavasi al disopra per accogliere il petto, al disotto ancor più, in grazia del guardinfante. Questo era una serie di ceretti, crescenti in progressione, che facevano linorno alta donna un larghissimo volume, incomodo quanto potecimangianri si quando s'assettassero, si nell'entrare per le pote, si nelle scontrarsi per le vic. Di dietro, il lembo della vesta prolungavasi fin di molto braccia, formando uno strascico, o coda.

Anche le riccho popolane, potevano aver la coda all'abito, e andando attorno o la raccoglievano sul braccio sinistro o la sospendevano ad un elegante e ricco gancio dalla banda sinistra della cintura, o la strascicavano sul terreno. Delle nobili sole era il diritto di farselo reggere da un servo o da più, secondo i quarti di nobiltà. Il cavaliere servente avea la sua parte assegnata nel raccogliero questo lembo diffuso. Era arte di lungo studio Il camminare in modo da non calpestare tali vesti, e singolarmente nei ballare. Ma i balli d'allora ognun sa quanto fossero gravi e pesanti, imparandosi in essi quegli atteggiamenti che ogni ben educato doveva poi trasportaro nella società tutto di. San Bernardino da Siena, vissuto nel 4400, ha un sermone contro le code, dimostrando la esse dodici mali, cioè: Moltiplicazione di spese, somiglianza di bestie, polverose all'estate, fangose all'inverno, scopa delle stolte, turibolo infernale, payone nel fango, causa di bestemmie, superba rapacità, serpe dell'inferno, quadriga del demonj, spada insanguinata del diavolo. Se volete vedere come provi tutto ciò, guardate il suo sermone XLVII.

Prossimo a lei. A cavalier gentile Il lato abbandonar de la sua Dama Non fia lecito mai, se già non sorge Strana cagione a meritar ch' egli usi

- 560 Tanta licenza. Un nume ebber gli antichi <sup>21</sup> Immobil sempre, che al medesmo padre Degli Dei non cedette, allor ch' ei scese Il Campidoglio ad abitar, sebbene E. Giuno e Febo e Venere e Gradivo
- 565 E tutti gli altri dei da le lor sedi, Per riverenza del tonanto, usciro. Indistinto ad ognaltro il loco fia Al nobil desco intorno; e s' alcun arde Ambizioso di brillar fra gli altri,
- 570 Brilli altramente 32. Oh come i varj ingegni La libertà del genial convito Desta ed inflamma! Ivi il gentil Motteggio , Maliziosetto svolazzando, reca Sonra le penne fuggitive, ed ágita
- 575 Ora i raccolti da la Fama errori
  De le belle lontane, ora d'amante
  O di marito i semplici costumi;
  E gode di mirare il queto sposo
  Rider primiero e di crucciar con lievi
- 580 Minacce in cor de la sua fida sposa I timidi segreti. Ivi abbracciata Co'festivi Racconti esulta e scherza

21 Il dio Termine. Quando fu cretto in Campidoglio un tempio a Gi-ve, tutti gli altri numi si ritrassero, ecetto lui solo, Giunone era madre degli Dei; di Febo, Venere, Gradivo o Marte già parlammo.

22 Brillare in tat senso menca alla Crusca. Anche nella Notte canto Ognun sua cura

Ha fra l'altre diletta onde più brilli. E nel Mattino trovammo il brillante danzator Narciso.

Pare di sentire la sentenza de' Metinnesi che intimavano Chi vnol segualarsi vada altrove: e so io de' paesi ove questa sentenza s' intima lacitamente.

L'elegante Licenza: or nuda appare Come le Grazie; or con leggiadro velo

- 585 Solletica più scaltra; e pur fatica Di richiamar de le matrone al volto Quella rosa natia che caro fregio Fu dell' avole nostre ed or ne'campi <sup>25</sup> Cresce solinga, e tra i selvaggi scherzi
- 590 A le rozze villane il viso adorna. Forse a la Dama di sua man le dapi Piacerà ministrar, che novi al senso Gusti otterran da lei. Tu dunque il ferro, Che forbito ti giace al destro lato <sup>24</sup>.
- 595 Quasi spada sollecito snudando Fa che in alto lampeggi; e chino a lei Magnanimo lo cedi. Or i vedranno De la candida mano all' opra intenta I muscoli giocar soavi e molli;
- 500 E le Grazie, piegandosi con essa,
  Vestiran nuove forme, or da le dita
  Fuggevoli scorrendo, or as u l'alto
  De'bei nodi insensibili aleggíando,
  Ed or de le pozzette in sen cadendo,
  505 Che de'nodi al confin y'impresse Amore.
- Mille baci di freno impazienti
  Ecco, sorgon dal labbro ai convitati;
  Già s'arrischian, già volano, ma un guardo
  Sfugge dagli occhi tuoi, che i vanni audaci
- 410 Fulmina ed arde e tue ragion difende.

23 Mi piaceano 1 versi dell'edizione:

Quella rosa gentil, che fu già un tempo Onor di belle donne, all'amor cara, E cara all'onestade.

23 È il trinciator cottetto di cui si parla nel Mattino. Variante: al destro lato

> Nuda fuor esca, e come quel di Marte Seintillando lampeggi, indi la punta Fra due dita ne stringi, e chino ecc.

Sol de la fida sposa, a cui se' caro, Il tranquillo marito immoto siede: E nulla impression l'agita e scuote Di brama, di timor; però che Imene

- 413 Da capo a pie fatollo. Imene or porta
   Non più serti di rose al crine avvolti,
   Ma stupido papavero, grondante
   Di crassa onda letea, che solo insegna 25
   Pur dianzi era del Sonno. Abit quante volte
- 420 La dama delicata invoca il Sonno Che al talamo presieda, e seco invece Trova lineneo; e timida s'arretra, Quasi al meriggio stanca villanella Che tra l'erbe innocenti adagia il fianco
- 425 Licta e secura, e di repente vede
  Un serpe; e balza in piedi inorridita;
  E le rigide man stende, e ritragge
  Il cubito, e l'anelito sospende;
  E immota e muta e con le labbra aperte
- 450 Il guarda obliquamente! Ahi quante volte Incauto amante a la sua lunga pena Cercò sollievo; ed invocar credendo Imene, ahi folle! invocò il Sonno; e questi Di fredda oblivion l'alma gli asperse,
  - 4.55 E d'invincibil noja e di torpento Indifferenza gli ricinse il core.
     Ma se a la Dama dispensar non piace
     Le vivande, o non giova, allor tu stesso
     La bell'opra intraprendi. A gli occhi altrui
     440 Più così smagliera l'enorme gemma,
  - 440 Più così smaglierà l'enorme gemma, Dolc'esca a gli usuraj, che quella osaro A le promesse di signor preporre

<sup>25</sup> Chi dicesse che questa digressione è fuor di tempo, noi non vorremmo contraddirgli. Lete, flume d'Averno, della cui onda bevendo, si deponeva ogni memoria.

Villanamente: e contemplati fiéno I manichetti, la più nobil opra

- 545 Che tessesser giammai angliche Aracni <sup>56</sup>. Invidieran tua delicata mano I convitati ; inarcheran le ciglia Sul difficii lavoro; e d'oggi in poi Ti fia ceduto il trinciator coltello.
- 4.50 Che al cadetto guerrier serban le mense 27. Sia tua cura fra tanto errar su i cibi Con sollecita occhiata, e prontamente. Scoprir qual d'essi a la tua bella è caro; E qual di raro augel, di stranio pesce
- 155 Parte le aggrada. Il uno coltello Amore Anatomico renda; Amor che tutte De gli animanti noverar le membra Puote, e discerner sa qual aggian tutte Uso e natura. Più d'ogn'altra cosa
- 460 Però ti caglia rammentar mai sempre Qual più cibo le noecia, o qual più giovi; E l' un rapisci a tel, l' altro concedi Come duopo a te pare. Oh Dio! la serba, Serbala ai cari figli. Essi dal giorno
  - 465 Che le alleviaro il delicato flauco Non la rivider più: d'ignobil petto Esaurirono i vasi, e la ricolma Nitidezza lasciaro al sen materno 28.

26 Aracne, giovinetta spertissima in ricamare. Splacque tant'abilità Minerva (chè neppur le dee vanno netto d'invidia), e la converti in ragno, che seguita ancora le antiche abitudini.

27 Da qui innanzi è cambiato l'ordine dalla primitiva edizione. 28 Si fa gioria a Rousseau di quale mandava i sono figli all'ospedale) di aver persusso le midri ricche ad allattare l'propri bambini. Pure in Italiari Girdanno Savonarola, receneriquant'a min o fie, predievar intaliari veri alla primerime che, senza buona ragione, davano a balia i loro figli. El il Tansillo ha un poema Lo badia, diretto a questo scopo:

Nutre bestia i nemici per pietade, E noi mandiamo i nostri figli altrove: O vituperio dell'umanitade! Sgridala, se a te par ch' avida troppo 470 Al cibo agogni; e le ricorda i mali Che forse avranno altra cagione, e ch'ella Al cibo imputerà nel di venturo. Nè al cucinièr perdona, a cui non calse Tanta salute. A te sui servi altrui

- 473 Ragion fu data in quel beato istante
  Che la Noja o l'Amore ambo vi strinse
  In dolce nodo, e pose ordini e leggi.
  Per te sgravato d'odioso incarco
  Ti fle grato colui che dritto-vanta
- 480 D'impor novo cognome a la tua Dama, E piute strascinar su gli aurei cocchi, Giunte a quelle di lei, le proprie insegne: Dritto sacro a lui sol, ch' altri giammai Audace non tentò divider seco.
- 485 Vedi come col guardo a te fá cenno, Pago ridendo, e a le tue leggi applaude; Mentre l'alta forcina intanto ei volge Di gradite vivande al piatto ancora. Non però sempre a la tua bella intorno
- 490 Sudin gli studj. tuoi. Anco tal volta Fia lecito goder brevi riposi; E de la quercia trionfale all'ombra Te de la polve olimpica tergendo, Al vario ragionar degli altri eroi
- 493 Porgere orecchio, e il tuo sermone ai loro Frammischiar ozioso. Uno già scete Le architettate del bel crine anella

E un poeta latino del secolo XVI, Scevola di Sainte-Marthe, esortava in madri con forme pariniane.

Dulcia quis primi captabit gaudia risus, El primas voces, et blaesae murmura linguae? Tunc fruenda alii poles ista relinquere demens? Tantique esse pulas tereiis servare papillae Integrum decus, et juvenilem in pectore florem? Su la guancia ondeggianti : e ad ogni scossa, De' convitati a le narici manda

500 Vezzoso nembo d'arabi profumi.

A lo spirto di lui l'alma Natura Fu prodiga cosi, che più non seppe Di che il volto abbellirgli ; e all' Arte disse :

Tu compi'l mio lavoro, e l' Arie suda

- 505 Sollecita d'intorno all'opra illustre, Molli tinture, preziose linfe, Polvi, pastiglie, delicati unguenti, Tutto arrischia per lui. Quanto di novo. E mostruoso più sa tesser spola,
- 510 O bulino intagliar gallico ed anglo. A lui primo concede. Oh lui beaio, Che primo ancor di non più viste forme Tabacchiera mosiròl l'etica invidia I grandi, cguali a lui, lacera o mangia; 515 Ed ei, pago di sè, superbamente
- Crudo fa loro balenar su gli occhi L'ultima gloria onde Parigi ornollo. Forse altera così d'Egitto in faccia, Vaga prole di Sémele, apparisti, 520 I giocondi rubini alto levando
- Del grappolo primiero: e tal tu forse, Tessalico garzon, mostrasti a Joleo 29 L' auree lane rapiie al fero drago. Or vedi, or vedi qual magnanim' ira
- 525 Nell' eroe che dell' altro a canto siede A si novo spettacolo si desta! Vedi quanto ei s'affanna: e il pasto sembra Obbliar declamando. Al certo, al certo Il nemico è a le porte : ohimè ! i Penati 30

29 Bacco daii India portó ia vigna in Europa. Giasone ando a conquistare ii veilo d'oro, cioè le lane dei Fasi.

30 Penati sono dei minori che presiedono alie case private. Ai modo

530 Tremano, e in forse è la civil salute. Ma no : più grave a lui, più preziosa

Cura lo infiamma: - Oh depravato ingegno

· Degli artefici nostri! In van si spera

stesso il Gozzi, sentendo il bussare di quelli che fanno le visite inutiti. esclama:

D' onde faccenda così grave e tanta -Fretta han le genti ? O miseri , s'apprese Alle case la fiamma? o di soccorso Altro v'è duopo? ho umano petto e sento: Pietà d'umani casl. - Uno o due inchini -Son le faccende, ecc. ecc.

Sullo strepito delle mense abbiamo altre belle strofe del Parini nella Recita de' versi , rammentando i soggetti dei discorsi d' allora , le ostilità di Giuseppe II coll' Olanda per la navigazione della Schelda, i parafulmini, i voli areostatici.

Non odi aito di voci I convitati sollevar tumulto, Che i Centauri feroci Fa rammentar quando con empio insulto All'ospite di liti Sparsero e guerra i nuziali riti? V'ha chi al negato Scaldi Con gli abeti di Cesare veleggia; E la vast' onda e l saldi Muri sprezzati, già nel cor saccheggia De' Batavi mercanti Le molte di tesoro arche pesanti. A Giove altri l'armata Destra di fulmin spoglia; ed altri a volo Sopra l'arla domata Osa portar novelle genti al polo. Tal sedendo contida Ciascuno; e sua ragion fa de le grida, Vincere il suon discorde Sneri colui che di clamor le folli -Menadi, allor che, lorde Di mosto il viso, baizan per li colli, Vince, e con alta fronte Gonfla d'audace verso inezie conte; O gran silenzio intorno A sè vanti compor Fauno procace, Se, del pudore a scorno, Annunzia carme onde a' profani piace; .Da la cui lubrie' arte Saggia matrona vergognando parte.

- · Da la inerte lor man lavoro egregio,
- 555 · Felice invenzion, d' uom nobit degna :
  - · Chi sa intrecciar, chi sa pulir fermaglio
    - · A patrizio calzar? chi tesser drappo
    - · Soffribil tanto che d'ornar presuma
    - « I membri di signor che un lustro a pena
- 540 « Conti di feudo? In van s'adopra e stanca
  - · Chi la lor mente sonnolenta e crassa
    - · Cerca destar: di là dall'Alpi è duopo
    - « Appellar l'eleganza : e chi giammai
  - · Fuor che il genio di Francia osato avría 31
- 545 . Su i menomi lavori i grechi ornati
- - · Condur felicemente? Audò romito
  - « Il Buongusto finora, spaziando
  - · Per le auguste cornici, e per gli eccelsi
- · Timpani de le moli a i numi sacre
- 550 . O a gli uomini scettrati; ed or ne scende
  - · Vago al fin d'agitar gli austeri fregi
  - « Entro a le man di cavalieri e dame.
  - « Ben tosto si vedrà strascinar anco

3t Questo perpetuo lodar le cose di Francia fu morso dal Parini anche in un sonetto milanese, ove induce una dama che deplora coll'altra i gran ·misfatti della rivoluzione francese, e pur finisce col lodare i Francesi come autori di squisite mode, Riportiamolo, avvertendo che nel primo verso del secondo quartetto si accenna Pethion, presidente della Convenzione,

> Qui sœu birbonl de' Franzes, che han traa La leg , la fed e tutt coss a monton?

Madamm gh'ala quai noeya de Llon ? Massacren anc' adess i pret e i fraa

Cossa n'è de colù de quel Petion, Ch' el pretend cont sta bella libertaa De mett insemma de nun nobiltaa E de nun dam tutt quant l mascalzon? A proposit: che la lassa vedè Quel cappell là, che gh' ha dintorna on vell; Eel staa inventaa dopo ch'han mazzaa el re? Eel el primm ch'é rivas? oh bell! oh bell! Oh I gran Franzes! besogna dill; no gh'é Popol che sappia fa i mej coss de quell.

- Fra i nuziali doni e i lievi veli
- 555 « Le greche travi ; e docile trastullo « Fien de la Moda le colonne e gli archi-
  - Ove sedeano i secoli canuti.
     Commercio, alto gridar; gridar Commercio 34
     All' altro lato de la mensa or odi
- 560 Con fanatica voce: e tra'l fragore
  D' un peregrino d'eloquenza flume,
  Di bella novità stampate al conio
  Le forme apprendi, onde assai meglio poi
  Brillantali i pensier picchin lo spirto.
- 563 Tu pur grida Commercio; e un motto ancora La tua bella ne dica. Empiono, é vero, Il nostro suol di Gerere i favori Che tra i folti di biade immensi campi Move sublime, e fuor ne mostra a pena <sup>35</sup>
- 570 Tra le spighe confuso il crin dorato;
  Bacco e Vertunno i lieti poggi intorno
  Ne coronan di poma; e Pale amica
  Latte ne preme a larga mano, e tonde
  Candidi velli, e per li prati pasce
- 575 Mille al palato uman vittime sacre: Sorge fecondo il lin, soave cura Di verni rusticali; e d'infinita

32 Era in moda allora più che mai il Colbertismo, che voleva tutte le cure de' governi rivolte a far fiorire le arti e le manifatture, anzi che la prima fonte delle ricchezze, l'agricoltura. Parini mostra bene di sentir diversamente, e sa vedere la ricchezza delle nostre glebe.

33 Cerret, Bacco, Verbuno, Pale, sono deità autiche, le quall simbegiano la prina le blade, che da la apoundo disono ceruli; il secondo i vini: il terno le frutte: la quarta la passierita, ll cardinale Caparra, che fu poi arcivessovo di Milano, nel 173 come nuurio pontificio ando a Londra, del che non è qui luogo a dire quanto s'alimanaccasse fra i politicastri el ticologastri. Serisse al papa una sagace relazione di que suo viaggio, ove, tra l'altre cose, dice: « Gl'Ingiesi oggi son volti con gran cura a planiare gesti; e in ció riescom meglio che collo viti. L'Italia dovrà risentirne gli effetti. Han fatto venir operal Italiani perche insegnino a lavorat i a seta, non tarderanno a formare organnial per le loro stoffe-.

Serie ne cinge le campagne il tanto Per la morte di Tisbe arbor famoso 34.

- 580 Che vale or ciò 7 Su le natie lor balze Rodan le capre; ruminando il bue Per li prati natti vada; e la plebe, Non dissimile a lor, si nutra e vesta De le fatiche sue: ma a le grand' alme.
- 585 Di troppo agevol ben schife, Cillenio 53 Il comodo ministri, a cui le miglia Pregio acquistino e l'oro; e d'ogn'intorno Commercio risonar s'oda, commercio. Tale dai letti de la molle rosa
- 590 Sibari un di gridar soleva; e i lumi Disdegnando volgea da i frutti aviti, Troppo per lei ignobil cura; e mentre Cartagin dura a le fatiche, e Tiro, Pericolando per l'immenso sale,
- 595 Con l'oro altrui le voluttà cambiava, Sibari si volgea sull' altro lato <sup>36</sup>;

34 Storia rieanista e sempre bella. Tiebe, leggiadrissima fanciulia lashimee, fuguzendo le case paterne per segultare l'amante Piramo, giunta il iugoo ove s'erano data la posta, vede una lionessa. Fugue, e tra il fugire lascia cadersi un vedo, che la fiera dilania e la intride di sangue, Piramo sopraggiunge, e visto quel velo, argomentando che l'amata fosse stata predat d'una belava, si ucelde. Tishe, toramolo, conosce il fiero caso, e s'ucede anchi cessa. Accadie la morte loro a pile d'un getos. È uno dei più affettusal raccordi della miologia, e s'io guardo che non c'entraro dei, e considera della miologia, e s'io guardo che non c'entraro dei, e con considerato della miologia, e s'io guardo che non c'entraro dei, e con considerato della miologia, e s'io guardo che non c'entraro dei con considerato della miologia greca. Che se lo Invento Ovidera della miologia della della miologia greca. Che se lo Invento Ovidera della miologia greca. Che se lo Invento Ovidera della miologia della della della miologia della della miologia della della della miologia della della miologia della della della della miologia della della miologia della della della miologia della della miologia della della della miologia della della della miologia della della della miologia della della miologia della della miologia della della

35 Mercurio, dio de' mercanti e de ladri 36 Tiro città della Fencia di anchissimo commercio. Dalla Fencicia usci una colonia che fabbrico Cartagine sulla costa settentrionale dell'Africa, e che emtiò in commercio is madre patria. Sibart, città fiorentissima della Alagna Grecia, avea rindonanza di molissima, tanto che uno de'sool, dormendo sulle rose, passó male la notte perché una fogtia di esse gii si pieco sotto. E non premute ancor rose cercando, Pur di commercio novellava e d'arti. Ma chi è quell'eroe che tanta parte

600 Colà ingombra di loco, e mangia e fiuta E guata e, de le altrui fole ridendo, Si superba di ventre agita mole? Oh di mente acuttissima dotate Mamme del suo palato! oh da' mortali

603 Invidiabil' anima che siede
Fra l'ammirauda lor testura, e quindi
L'ultimo del piacer deliquio sugge!
Chi più acuto di lui peneira e intende
La natura migliore; o chi più industre

610 Converte a suo piacer l'aria, la terra, E il ferace di mostri ondoso abisso ? Qualora s' accosta al desco altrui, paventano Suo gusto inesorabile le smilze Ombre degli avi <sup>37</sup> che per l'aria lievi

615 Aggiransi vegliando ancor d'intorno
Ai ceduti tesori: e piangon lasse
Le mal spese vigilie, i sobri pasti,
Le in preda all'aquilon case, le antique
Digiune rózze, gli scommessi cocchi,

620 Forte assordanti per stridente ferro Le piazze e i tetti; e lamentando vanno Gl'invan nudati rustici, le fami Mal desiate, e de le sacre toghe L'armata in vano autorità sul volgo.

37 Simile richlamo fa il Gozza nel sermone sul cillogiare: Ah se il stucero adieso futor metase Di qualche arca comune il capo industre Ammassando sepolto, O chet' direbbe, Dove ne va tal barcat' alla campagna Si ripiena o si ricca i il bastoncello, Un valigiotto era il mio arredo, e tenta Soldi, nolo al nocchiero, o men talvolta, E incogniti compagni, allegra ciurma, ecc.

- 625 L'altro vicin chi sa? Per certo il caso 38 Congiunso accorto i duo leggiadri estremi, Perche doppio spetlacolo campeggi, E l'un dell'altro al par 38 più lustri e splenda. Falcato Dio degli orti 40, a cui la greca
- 650 L\u00e4mpsaco d'asinelli offrir solea Vittima degria, al giovane seguace Del sapiente di Samo 41 i doni tuoi Reca sul desco : egli oz\u00e4uso siede Aborrendo le carni, e le narici
- 633 Schifo raggrinza, e in nauseanti rughe Ripiega i labbri, e poco pane intanto Rumina lentamente. Altro giammai

as Un disoafo che va a' pranzi altrul per maledire le carai parri pitta toto carictura che vertia. Na sia a penderei dei mio se ll Parini noi la toto dal vero. E che il tipo del nostro poeta non fosse unico, lo prova il tato toto dal vero. E che il tipo del nostro poeta non fosse unico, lo prova il tato toto dal vero. E che il tipo del nostro poeta non fosse unico, lo prova il pitto che vi si presenta qui linnami ri o' una prova. Quanti innocari animali non vedete vol qui sagrificati all'ingordiglia della sua golat Chemale aveva fatto ull'unono que povero bue colo che in sizeanto in tanti pezzi ; aveva fore' esso fatto altra cosa fuorche la vorare la terra perche organo avesse del pane\*e que povero castrou, ch' e insegna della mantenza del proventa con esta della mantenza del proventa cara con la consulta della mantenza del proventa cara con consultati della co

39 Al pari, al paragone. Così il Di Costanzo nel libro V delle storie di Napoli. • Quelli re si poteano dire piecoli signeri al pari di due potenti e così grandi •, cioè al paragone di Carlo V e Filippo II. Modo ambiguo.

40 Priapo. Figuravasi con una falce in mano, e ponevasi a spaventacchio degli uceelli pereich one guastassero gil orti. Avea cullo singolarmente a Lampsaco, citilà della Propontide, e l'asino eragli sacro. Questo dio rappresentavasi anche sotto il simbolo della generazione.

44 Sano é citià d'Asia e d'Italia. Da quest'ultima pare nato Pilagona, seppure Pilagora non è un tipo simbolies siccume Ourero, Ercele, eve. Teneva seudo in Crotone, dove fondó la setta italica: ed insegnando la metempiossi, eloé che le anime da corpi umani passassero la altri, o metle basele, cretera delitto l'uceldere questo. I suot solari, astennedia delbi animali, non manglavano che vegetali. Non so se sapessero quanti animaletti e si mansileavano no l'order una fogita di cavoli.

Vit. Orge .

con ware

): connective

A la squallida inedia eroe non seppe Durar si forte; nè lassezza il vinse,

640 Ne deliquio giammai, nè febbre ardente; Tanto importa lo aver scarse le membra, Singolare il costume, e nel bel mondo Onor di filosofico talento.

Qual anima è volgar, la sua pietate

- 645 Serbi per l'uomo; e facile ribrezzo
  Déstino in lei del suo simile i danni,
  I bisogni e le piaghe. Il cor di lui
  Sdegna comune affetto; e i dolci moti
  A più lontano limite sospinge.
- 650 « Pera colui che prima osò la mano
   « Armata alzar su l' innocente agnella 42
  - « E sul placido bue; ne il truculento
  - « Cor gli piegaro i teneri belati,

42 Parafrasi del versi aurei che recitavansi nel banchetti del pitagoriei. Anche Ovidio canta, Met. XV, 116: Duid meruistis, oves, placidum pecus, inque tuendos

Quad merustus, ovez, ptaraum pecus, inque inendo. Natum homines? pleno quae ferits in ubere neclar, Mollia quae nobis vestras velamine lanas Praebetis, vilaque magis quam morte juvalis? Quid meruere bores, animal sine fraude dolisque,

Praebetis, vilaque magis quam morle juvalis?
Quid meruere boces, animal sine fraude dolisque,
Innocuum, simplez, nalum tolerare labores?
Il maledire chi osò primo ammazzar gli animali potrebbe parer ad'al-

ruuo sentenza non degna del sarcasmo, se pure non ne sono degni Pitagore e i susi; ma vogliasi por mene all'artilito del poeta, il qualpose quesio lagno in bocca d'uno che sdegna la volgare pietà verso i mini suot, cio esturca al prossituo la compassione che largisce alle bestie. Più si oserva, e maggiore si trava l'artificio del Parini. È nell'sistesso senso de Gilliert esriese questi le de versi:

Parlevaije d'hist charm la prine el l'aime.
C'est un cour-, mois su cour l'est l'humanité mème,
Que d'un piel étaurait, quelque fenne érenté,
Frappe en courant son châm qui tappe épouvanté.
La voité qui se meurt de tendresse el d'alarmas;
La voité qui se meurt de tendresse el d'alarmas;
Un papillo nouffrant lui fait verser des larmas...
Must aussi qu'en public à mourir condamné,
Lalli soit en spetaleté à l'échéqual trainé,
Elle tra la première à celle horrible fête
Achère le plassir de voir lombes sa tête.

- « Nè i pietosi muggiti, nè le molli
- Lingue lambenti tortuosamente
   La man che il loro fato, ahimè, stringea!
   Tal ei parla, o Signor: ma sorge inlanto
   A quel pietoso favellar dagli occhi
   De la tua Dama dolce lagrimetta
- 660 Pari a le stille tremule, brillanti,
  Che a la nova stagion gemendo vanno
  Da i palmiti di Bacco, entro commossi
  Al tiepido spirar de le prim'aure
  Fecondatrici. Or le sovvien del giorno,
- 663 Ahi fero giorno! allor che la sua bella Vergine cuccia, de le Grazie alunna, Giovanilmente vezzeggiando, il piede Villan del servo con gli eburnei denti Segnò di lieve nota; e questi audace
- 670 Col sacrilego piè lanciolla: ed ella Tre volte rotolò, tre volte scosso Lo scompigliato pelo, e da le vaghe Nari soffiò la polvere rodente. Indi, i gemiti alzando, Aita aita <sup>5</sup>,
- 678 Parea dicesse; e da le aurate volte
  A lei l'impietosita Eco rispose.
  E dall'infime chiostre i mesti servi
  Asceser tutti; e da le somme stanze
  Le damigelle pallide, tremanti
- 680 Precipitaro. Accorse ognuno; il volto 44 Fu d'essenze spruzzato a la tua Dama.

43 Questo verso imitativo del guaire d'un cagnuolo doveva mostrare a que tanli versiscioltai dove stia la vera imitazione. L'armonia imitativa si ritrova sovente nel nostro poeta; bassi citare i elondoli dell'orotogio: Arsonal minutissimo di cose:

It Parixi.

e il correr d'una carrozza con cui finisce il Mattino,

<sup>44</sup> Chi volesse nel Satirico di Petronio Arbitro il tipo del Parini, troverebbie alcuna somiglianza fra questo episollo, e quello ove il Lalino descrive un paggio oliremisura caro a Trimalcione, che cade a terra. - Gridarono i servi, ne meno i convitati, non per si vile creatura, che si

Ella rinvenne altin: ira, dolore L'agitavano ancor; fulminei sguardi Gettò sul servo, e con languida voce

633 Chiamò tre volte la sua cuecia: e questa Al sen le corse; in suo tenor vendetta Chieder sembrolle: e tu vendetta avesti, Vergine cuecia, de le Grazie alunna. L'emplo servo tremò; con gli occhi al suolo

690 Udi la sua condanua. A lui non valse Merito quadrilustre; a lui non valse Zelo d'arcani ufficj: lu van per lui Fu pregato e promesso; ei nudo andonne, De le assise spogliato, oude pur dianzi

605 Era insigne a la plebe: e in van novello Signor sperò; chè le pietose dame Inorridiro, e del misfatto atroce Odiàr l'autore. Il mistro <sup>45</sup> si giacque Con la squallida prole, e con la nuda <sup>45</sup> 700 Consorte a lato. su la via spargendo

f-ses pur rotto il collo, ma pel cattivo esito della cena, e perché nou dovessero far corrotto per un morto altrul. Trimaledione ggli stesso, avendogravemente gemuto, ed appoggiatosi sovra il braccio, accorsero i metici, accorse prima la Fortunata, searmigliata il crito, con una coppa, gridando: Ohimé misera, ohimé tapina! E già il caduto ragazzo glrava tra il nostri piedi, chiclenno libertà, ecc. ecc. »

Trovo nelle cronsche del putido regno di Luigi XV qualmente madamigicila di Coulanges, una delle costui amanze, non pianse mal in sua vita, fuorche quando il signor borat de Cubiéres, sololanccio che non mettevasi ni sulla faccia, portava una spoda vera in luogo della ceruse di bolena como gli altri, lanciò irriculmente col piede la sua cugnetta Zubieri. I comparito i del Paria il ricovatano della Lilla della marciesa Travasa nella partico del proportion d'un altro insigne mantro di silo, che resenutuanente goli sua additi and dialetto, e nello selectro malevolo e invercoulo.

43 Lascio misero , benchè il concero porti perfido.
46 Pellitur, palernos

In sinu ferens deos,

Et uxor et vir, sordidosque natos.

ORAZIO, II, 18
L'abituline di aver cagnuoli è antica fra le dame milanesi, tantocho i

Al passeggero inutili lamenti: E tu, vergine cuccia, idol placato

Davle vittime umane, isti superba.

Nè senza i miei precetti e senza scorta 705 Inerudito andrai, Signor, qualora

Il perverso destin dal fianco amato

Ti allontani a la mensa. Avvien sovente

pittori della scuola lombarda ne mettono su tutti i quadri. L'eccesso di tale affetto è, bonariamente, come soleva, criticato dal Passeroni.

Quasi ogni dama oggi vuole il suo cane, E lo vuol di Parigi, o di Bologna, O di Malta, o d'altre isole lontane. E molte n'han tre, o quattro, se bisogna; E taluna di lor, che non ha pane, Non ha pan da manglar, non si vergogna Di far patir la fame a' figliolini, Per mantener II cane a biscottini. Se talora voi fate orazione, Avete in braccio il vostro cagnolino. Il qual vi rompe la divozione, E la rompe sovente anche al vicino: Se ascoltate una messa, od un sermone, Badar solete al cane ogni tantino, E disattente scorgovi alle note, Arrossisco per voi, del sacerdote. Non v'osate ne meno inginocchiare, Quando l'avemmaria voi recitate. E talvolta, per non incomodare, Il can che russa, vei non vi segnate: E fate cose tali che mi pare Che col Petrarca dir voi pur possiate: Questo m' ha fatto men amare Iddio, Ch'io non doveva e me porre in obblio. Voi senza il cane non sanete stare Un giorno; e i mesi con allegra faccia State senza il marito: e non mi pare Che questa cosa troppo onor vi faccia: Ma tra marito e moglie io non vo' entrare Che non è cosa che mi si confaccia: Né voglio far l'ufficio del demonio. Mettendo mal nel santo matrimonio. Voi dell'amato vostro cagnolino V'accomodate ad ogni impertinenza,

E discacciate un govero bambino

Che un grande illustre 47 or l' Alpi, or l'oceano Varchi, e scenda in Ausonia 48, orribil ceffo

- 740 Per natura o per arte, a cui Ciprigna Rôse le nari, o sale impuro e erudo Snudò i denti ineguali. Ora il distingue Risibil gobba, or furiosi sguardi, Obliqui o losehi; or rantoloso avvolge
- 715 Fra le tumide fauei ampio volume
  Di voce che gorgoglia ed esce alfine
  Come da inverso fiasco onda che goecia.
  Or d'avi, or di cavalli, ora di Frini
  Instaneabile parla; or de' Celesti
- 720 Le folgori deride. Aurei monili
  E nastri e gemme, gloriose pompe,
  L'ingombran tutlo; e gran titolo suona
  Dinanzi a lui. Qual più tra noi risplende
  inclita stirpe ch'onorar non voglia
- 725 D'un ospite si degno i lari suoi? Ei però sederà de la tua Dama Al fianco ancora; e tu lontan da Giuno, Co' Silvani capripedi 49 n'andrai

Scma cagion dails vostra presenza, video il cane sempre aver vicino, ¿Or figil non ci avete pazienza; E lasciate di lor ha cura alirui, Fidandovi, Dio sa, domne, di cui; Lu quali son lativola disurmane. ¿Od loro sangue, o almen sono indolenti: ¿Si cayasino es i dan mille tomenti: ¡Si cavano per loi di hocca ii pane, E caceriansi, sia per dire, i denti; Lo vogilon seco fin nel letto, e spesso Mangian col cane du un piatello stesso.

<sup>67</sup> Non sono rari questi schifosi avanzi di sozzi piaceri, che schernono le roso più sacre sena" avere conosciule che le più turpi. 18 luini: di Frine pariammo nel Matthao nota 35.
90 Silvani, della de' boschi, merz' uomini, mezro capra. Gli dei maggiori erano Giove, Giunone, Vesta, Cerrer, Diana, Minerva, Venere, Marie, Ner-curio, Nettuno, Vuitano, Anolio, I milori sono innumerevoli.

- Presso al marito; e pranzerai negletto .

  750 Col popol folto degli dei minori.

  Ma negletto non già dagli occhi andrai
  De la Dama gentil, che a te rivolti
  - Ma negletto non già dagli occhi andrai De la Dama gentil, che a te rivolti Incontreranno i tuoi. L'acre a quell'urto Arderà di faville; e Amor con l'ali
- 753 L'agiterà. Nel fortunato incontro I messagger pacifici dell'alma Cambieran lor novelle, e alternamente Spinti\_ritorneranno a voi eon dolee Delizioso tremito su i cori.
- 740 Allor tu le ubbidisci, o se t' invita
  Le vivande a gustar che a lei vicine
  L' ordin dispose, o se a te chiede in vece
  Quella che innanzi a te sue voglie punge
  Non col soave odor, ma con le nove
- 745 Leggiadre forme onde abbellir la seppe Dell' ammirato cucinier la mano. Con la mente si paseono gli dei Sopra le nubi del brillante Olimpo 50; E lor labbra immortali irrita e move
- 750 Non la materia, ma il divin lavoro.

  Nè intento meno ad ubbidir sarai
  Il eenno de' bei sguardi or ehe la Dama
  Di licor peregrino ai labbri aceosta
  Colmo biechiere, a lo eui orlo intorno
  - 755 Serpe striseia dorata; e par che diea: « Lungi, o labbra profane: a i labbri solo
    - « De la diva, che qui soggiorna e regna,
      - È il castissimo caliee serbato:
         Nè cavalier con alito maschile
    - « Osi appannarne il nitido cristallo;
    - « Nè dama convitata unqua presuma
      - « I labbri apporvi: e sien pur casti e puri,

50 Monte di Tessaglia, sovra il quale aveano stanza gli dei.

E quanto esser può mai cari all'amore » <sup>51</sup>.
 Tu, al cenno de' bei guardi e de la destra

765 Che, reggendo il biechier, sospesa ondeggia, Affettuoso attendi. I lumi tuoi, Di gioja sfavillando, accolgan pronti Il brindisi segreto: e ti prepara

In simil modo a tacita risposta.

770 Immortal come voi, la nostra musa Brindisi grida all'uno e all' altro amante; All' altrui flda sposa a cui se' caro, E a te, Signor, sua dolce cura e nostra. Quale annoso licor Lico vi mesce <sup>58</sup>.

773 Tale Amore a voi mesca eterna gioja Non gustata al marito, e da coloro Invidiata che gustata l' hanno. Veli con l' ali sue sagace obblio

Le alterne infedeltà che un cor dall' altro 780 Poriéno un giorno separar per sempre; E sole agli occhi vostri Amor discopra

Le alterne infedeltà che in ambo i petti Ventilar ponno le cedenti fiamme, Di sempiterno indissolubil nodo

783 Canti auguri per voi vano cantore: Nostra nobile musa a voi desia Sol quanto piace a voi durevol nodo.

51 Qui l'autore seguiva con versi di tal esagerazione, che poi vi die di frego. Diceano:

Nessun'aitra è di lei nin cara cosa:

Chi macchiarla oserà i le infre invano Da le arenos i of urne versando Cento limpidi rivi, al candor primo Tornar vorrieno il profanato vaso, E degno farlo di salir di nuovo A le labbra celesti, a cui non lice inviolate approssimarsi ai vasi Che convitati cavalieri, e dame Convitate macchiar coi labbri loro.

52 Dio del vino.

Duri fin che a voi piace, e non si sciolga Senza che Fama sopra l'ale immense

- 790 Tolga l'alta novella, e grande n'empia Col reboato dell' aperta tromba L'ampia cittade, e dell'Enotria <sup>55</sup> i monti E le piagge sonanti, e, s'esser puote, La bianca Teti <sup>54</sup> e Guadiana <sup>55</sup> e Tule <sup>55</sup>:
- 795 Il mattutino gabinetto, il corso,
  Il teatro e la mensa in vario stile
  Ne ragionin gran tempo: ognun ne chieda
  Il dolente marito; ed ei dall'alto
  La lamentabil (avola comine) 37
  - 800 Tal su le scene, ove agitar solea
    L'ombre tinte di sangue Argo piagnente 35,

53 Italia.

54 ll mare, così detto dalla dea che gli presiede.

53 Fiume di Spagna.

- 56 L'Islanda, elie gli antichi ponevano per ultimo confin della terra: onde da Battro a Tile, che era già un de' luoghi comuni de' nostri fabbricatori di versi.
- 57 Cósì Virgilio, Æneas sic orsus ab atto. Favola in poesia è racconto, o vero o falso.
- 38 Città di Grecia: altade alla tragedia delle Ementidi. Edipo per fatalità utchie il proprio padre; spesa, senza concaserria, sua madre; accortosi de inon suoi peccati, si sveile gli occii. I tragediantichi facsuno parie principale della tragedia il coro, cie il popolo, e un messo o uri ancelia il tenera informato di quanto avveiriva. Così accade nella tragedia Edipore, di Soforle, qui accennata dall'antore. Il Parini la reputava il capolativo della d'ammatile. Un re vittuoso oppure trascianto dal destino alipiù atroci acclieraggini, che una serle d'eventi terribili discorpe, chi vedi medesimo punisce in sè, che rivota ai popoli cone il destino maledire perfino le virlis dei re, parevagti in sommo grado opportuno a destarro fosse ogni volta mitigato da qualche gentilezza. Unde nell' ode 11 dono cantava:

Caro dolore e specie
Gradevol di spavento
È mirar finto in tavota
E squallido e di lento
Sangue rigato il giovane
Che dal crudo einghiale ucciso fu;
Ma sovra luf se pendere

Squallido messo al palpitante coro Narrava, come furiando Edipo Al talamo seu corse incestuoso:

S05 Come le porte rovescione, come
Al subito spettacolo riste,
Quando vicina del nefando letto
Vide in un corpo solo e sposa e madre
Pender strozzata: e del fatale uncino

810 Le mani armossi, e con le proprie mani A sè le care luci da la testa Con la man proprie, misero! strapposse.

Ma già volge al suo fine il pranzo illustre. Già Como e Dionisio <sup>89</sup> al desco intorno

813 Rapidissimamente in danza girano
Con la libera Gioja : ella saltando,
Or questo or quel de i convitati lieve
Tocca col dilo : e al suo toccar scoppiettano

La madre degli Amori Cingendol con le rosee Braccia si vede, i cori Oh quanto allor si sentono

Da glocondo lumulto agitar più ! Nella Gratifudine egli dipinge il cardinal Durini che va a visitarlo in iscuola mentre spiegava

del miserando
Di Labdaco nipote

Brillanti vivacissime scintille,

Le terribili noie,
E il duro fato e l'easi atroci e il bando,
Quale all'antiche genti
Già Il finse di colul l'altero carme
Che la patria ouror traltando l'arme
E le tibie piagnenti;
E de lo regie dal destin converse

Sorti, e dell'arte Inclito esemplo offerse.

L'opera Elipo a Colono, musicata da quel Sacchini la cui morte fu pianta con una bell'ode del nostro poeta, era parsa agli Inglesi Il punto supremo cui la musica potesse arrivare.

59 Dionisio è ancora Bacco; Como è il dio dei conviti. Uno de' tanti proverbj relativi a mensa, oggi rimasti alla campagna e ai preti, diceva: In principio sitentium; in medio stridor dentium; in fine fragor gentium.

- 820 Ch' altre ne destan poi. Sonan le risa 60: Il clamoroso disputar s'aceende. La nobil vanità pugne le menli ; E l'Amor di sè sol, baldo scorrendo, Porge un scettro a ciascuno, e dice : Regna.
- 825 Questi i concilj di Bøllona 61, e quegli Penetra i tempj de la Pace; un guida I condottieri; ai consiglier consiglio L'altro dona, e divide e capovolgo Con seste ardite il pelago e la terra;
- 850 Qual di Pallade l'arti e de le muse Giudica e libra ; qual ne scopre acuto L'alte cagioni, e i grau principi abbatte Che creò la natura, e che tiranni Sopra il senso degli tomini regnaro

Co' voli arditi del felice ingegno

853 Gran tempo in Grecia, e nel paese tosco
Rinacquer poi più poderosi e forti.
Colanto adunque di saper è dato
A nobil capo? Oh letti, oh specchi, oh mense,
Oh corsi, oh scene, oh feudi, oh sangue, oh avi,
 840 Che per voi nou s' apprende? Or tu, Signore,

#### 60 Anche il Gozzi:

Già prende l'arme il gloviale amico Delle cucioc, che venduia ha l'alma Per lautezza di mense, e all'onestate Antepone gl'intiggoli e l'arrosto; Razza ingegnosa, che gli scotti paga Con barzelette in vol destando il riso. Costui sa di zerbini e di civette Sitzee, paca el accordi, e le notiurne Lascivie e le diurne. Egil è il cronista Arcanamente, or il pronunzia aperti. Chi può megito adoprar l'armi e la forza Contro al saggio, di lui, gloja comune più strana biggiata 7 Ei glia lo Stida, ecc.

6t Bellona dea dell'armi; Pallade e le Muse, della sapienza e della letteratura. Sovra ogn' altro t' innalza. Il campo è questo Ove splender più dèi: nulla scienza, Sia quant' esser mai puote arcana o grande,

- 845 Ti spaventi giammai. Se cosa udisti, O leggesti al mattino, onde tu deggia Gloria sperar, qual cacciator che segue Circuendo la fera, e si la guida E volge di lontan che a poco a poco
- 850 A le insidie s'accosta e dentro piomba, Tal tu il sernone altrui volgi sagace Fin che la cada ove spiegar ti giove Il tuo novo tesoro. E se pur jeri Seesa in Italia peregrina forma
- 855 Del parlar t'è già nota, allor tu studia Materia espor che, favellando, ammetta. La nova gemma; e poi che il punto hai còlto, Batto la scopri, e sfolgorando abbaglia Qual altra è mente che superba andasse
- 860 Di squisita eloquenza ai gran convivj. In simil guisa il favoloso mago 62, Che fe gran tempo deslar l'amante A l'animosa vergiu di Dordona, Da i cavalier che l'assalien bizzarri.
  - 865 Oprar lasciava ogni lor possa ed arte; Poi ecco in mezzo a la terribil pugna Strappava il velo. a lo incantato scudo, E quei, sorpresi dal bagliore immenso, Cicchi spingeva e soggiogati a terra.
  - 870 Talor di Zoroastro e d' Archimede 63

<sup>62</sup> Alanie. Sul cambiamento qui fatto ved Indietro, a pag. 293.
53 Zonosatro è nome faveloso di un grande astronomo e matematico di Persia, riformatore del culto sabco. Archimede siracusano, studiosissimo delle matematiche, ne voise git studi alla più santa delle artit, la difesa della patria, difegiando i lavori onde i suo conditadini repulsavano le armi della superba Roma, 201 anno avanil Cristo. Qui vuol dir dunque un matematico.

Discepol sederà teco a la mensa: Tu a lui ti volgi: seco lui ragiona <sup>64</sup>, Suo linguaggio ne apprendi, e quello poi, Qual so innato a te fosse, alto ripeti:

- 875 Ne paventar quel che l'antica fama Narra de' lor compagni 65. Oggi la diva Urania 66 il crin compose; e gl'irti alunni Smarriti vergognosi balbellanti Trasse de le lor cave, ove già temno
- 880 Col profondo silenzio e con la notte Tenean consiglio, e le servili braccia Fornien di leve onnipotenti, ond' alto Salisser poi piramidi, obelischi Ad eternar de' popoli superbi
- 885 I gravi casi <sup>67</sup>; oppur con feri dicchi <sup>68</sup> Stavan contro i gran letti; o di pignone Audace armati, spaventosamente Cozzavan con la piena; e giù a traverso Spezzate, rovesciate dissipavano

65 Seco lui è modo riprovato da chi cura la proprietà del dire: come sarebbe anche qui solto Non disdegnia per non disdegnare.

65 Gli antichi astronomi, vivendo per lo più solinghi, sulle alture, notturni, erano guardall dal popolo sicome non so che cosa strania e diversa d'ogni ostume, e facilmente s'Imputavano di magiche arti; perché il popolo suol vedere sempre perversità e malizia in quel che non capisce.

66 La musa che presiede all'astronomia: il suo nome suona celeste, 67 Son le opere degli antichi matematici. Davvero chi consideri cerie

opere autérie, come l'exauli ed l'lapit del Nils, le piramilit, gil obleisch, le strade maggiori, il colosso di Bedi, gil acquestotti romani, le mura peisagiete, la strada souto l'Eufrate che di tanti secoli prevenne il tunnel di Lordra, de concopire leich aeto elevata della mecanica degli antichi. E non aveano ne la polivere nel il vapore. Ma la schiavittà faceva durare a fattlei mimente la testia nome.

68 Dicco, nome olandese, consono a diga: pignone, pennello che sono li porsi alla riva dei lorrenti per decompore l'uro to spezzarne il consi. De Coureil esclama: — da pedanderia di questo squarcio è veramente in: De coportable, e non si sa come nati il Partini est al alacalta o stuggiere dalla penna, se non percibe egil aveva la smania d'affettar erudictione e di spargerne pre fue i per nefaei il sono lavoro ».

890 Le tetre corna, decima fatica 69
D'Ercole invitto. Ora i selvaggi amici
Urania ingentili: baldi e leggiadri
Nel gran mondo li guida, o tra'l clamore
De' frequenti conviy, oppur tra i vezzi

893 De'gabinetti, ove a la docil dama E al caro cavalier mostran qual via Venero tenga <sup>70</sup>, e in quante forme e quali Suo volto lucidissimo si cangi.

Nè del poeta temerai che befti 71

- 900 Con satira indiscreta i detti tuoi,
  O che a maligne risa esponer osi
  Tuo talento immortale. All'alta mensa
  Voi lo innalzaste; e tra la vostra luce
  Beato l' avvolgeste; e, de le muse
- 905 A dispetto e d' Apollo, al sacro coro
  L' ascriveste de vali. Ei de la mensa
  Fece il suo Pindo; e guai a lui, se quindi
  Le dee sdegnate giù precipitando
  Con le forchette il cacciano. Meschino!
- 910 Più non poría su le dolenti membra

gó Erode, simbolo del sole errante, secondo II sabeismo, o di 'que' primi mortali de beneficavano gli unomi domando la natura, per decima fatica, impostagli dalla madre degli dei sua nentea, combalie dei lique Acheio, o vinse, gli sirappo un corno (perché i flumi e) elli giavano cornuti ad indicare i vari rami in che deviano), il qual comivenne quello dell'abbondanza, e l'avieno se precipito nell'altro tiume Tonque. Traduciamo II genegitifo in parlar comune. Uno de' primi benefioto degli unonit, volendo le ruine che portava ai terre il il fiume Acheio, gli si oppose coll'arte, ristoppo i rigagnali tra' cui libero-errava, e lo volici un un attro fuume, foendo così unberdossisti il retrere i prima da ini devastati. Se la mitologia si studieri coll'interazione, di andar all'utile midollo, aazide' irinamere alla belia socra, no sarà studio di carabatiole.

<sup>70</sup> Venere è anche un pianeta, quel che primo si mostra la sera ed ultimo scompare la mattina. L'ambiguità è maligna.

<sup>71</sup> Apollo è padre de poeti: Pindo è il monte sacro a quel Dio ed alte muse, ne cui recessi soleano i poeti cercare le ispirazioni, che si dovrebbero trarre dall'indagar il niù intimo delle cose.

Del suo infermo signor chiedere aita 72 Da la bona Salute; o con alate Odi ringraziar, nè tesser inni Al barbato figliuol di Febo intonso 75.

- 915 Più del giorno natale i chiari albori Salutar non potrebbe, e l' auree frece Nomi-sempiternanti all'arco imporre: Non più gli urti festevoli, o sul naso L'elegante scoccar d'illustri dita
- 920 Fora dato sperare. A lui tu dunque Non disdegna, o Signor, volger talora Tu' amabil voce; a lui tu canta i versi Del delicato cortigian d'Augusto 74, O di quel che tra Venere e, Lieo
- 925 Pinse Trimalcion. La Moda impone Ch' Arbitro o Flacco a i begli spirti ingombri Spesso le tasche. Oh come il vate amico Te udrà, maravigliando, il sermon prisco O sciogliere, o frenar, qual più ti piace 781.
- 950 E per la sua faretra, e per li cento Destrier focosi che in Arcadia pasce 76, Ti giurera che, di Donato al paro 77,

73 Edo eco I soliti argomenti de' poeti de la coterie.
73 Febo è dipinto come giovane di tutta leggiadria ed intonso. Suo figlio
Esculapio, dio della medicina, è un barbuto vecchione meditabondo. Il verso
è foggiato alla frugoniana. Anche Petronio fa pizzicar di letterato Il suo
Trimalcione: Oportet ettam inter coenandum philologiam nosse, etc.

74 Questi é Orado Flacor: l'altro é Petronio Arbitro, che nel Satiriori, dipinsa frinaicione (voisili fosse una caricatura di Revone imperatore) e le voluttuose sue cene fra la crapula (Lino) e lo oscenità (Fearer). Diennume nell'educatione si stiliasse amore o conoscenat de classici. Oggi, essendosi tanto moltiplicate le senole di latino, son ridotti a si pochi que che l'intendono, che destrebbe al riso come pedante chi ardisse citar u verso latino. A forza di disapprovar gli studi classici abbiamo disgustata di questi ngi gioventui, senza che poi sapesimo impirarle attro cipetulante presunzione e vantosi signoranza, e fame del giornalisti.

<sup>73</sup> Cioè far errori di prosodia.

<sup>76</sup> Allude ai possessi che tutti que' pastori avevano in partibus.

<sup>77</sup> Celebre grammatico.

Il difficil sermone intendi e gusti.

E questo aucor di rammentar fla tempo
955 I novi sofi che la Gallia o l'Alpe <sup>78</sup>

Ammirando persegue; e dir qual arso
De'volumi infelici, e ando macchiato
D'infame nota: e quale asilo appresti,
Filosofia al morbido Aristippo

940 Del secol nostro; e qual ne appresti al novo Diogene, dell'auro sprezzatore E della opinione de' mortali. Lor famosi volumi, o a te discesi, Da le fiamme fuggendo, a gran giornate 943 Per calle obliquo, e compri a gran tesoro, O da cortese map prestati, fiéno

Lungo ornamento a lo tuo speglio innante:

78 Andamento nuovo prese la letteratura francese a mezzo del secolo passato. Felici eventi avevano dato impulso al pensiero, che, postosi audacemente alla ricerca del vero, spezzó ogni barriera. E barriera parve la religione: onde fu assalita non solo nelle sue forme, ma nella sostanza, ne' misteri ; per ischerzo, per far effetto si negò la virtù, il sagrifizio; si nego blo. La politica fu chiamata ad esame; senza aver riguardo a re od a repubbiiche, riveduto il patto sociale; messa in dubbio o in beffa tutta la storia; concuicate le fame Illustri, le opinioni, l'educazione. Tanto fermento fu soliccitato dagli estensori deil'Enciclopedia, i cui capi si proponeano di abbatter la infame, col qual nome indicavano la religione di Cristo, Il Vaticano; illanguidito nella bonaccia e in ringhi preteschi, non sapeva opporvi che fulmini spuntati, e la voce de' pochi e non calorosi disputanti. I principi, dapprima osservatori freddi, e in alcuni paesi anche fautori delle dottrine novelle, s'avvidero del pericolo, sol quando videro scaizare le basi del loro troni. Aliora cominciarono le persecuzioni, ma finacchè anch' esse, come ogni cosa d'allora, non ottennero se non d'inasprire gli animi, d'ingloriare colla persecuzione, e farti più svejati alla guerra. Ne la guerra di penne fini sinche aitri-tumulti, altre guerre non reco la rivoluzione. Il poeta allude a questi filosofi, specialmente a Voltaire e Rousseau, paragonando li primo ad Aristippo, l'altro a Diogene. Aristippo da Cirene professava che la felicità dell'uomo sta nel placere. Questo sistema, le sue arguzle, l'esser vissuto con Dionigi di Siracusa come Voltaire con Federico di Prussia, fanno somiglianti Aristippo e il francese. Diogene, illosofo cinico, sprezzava gli uomini, e si prendea diletto di urtar le loro opinioni in ogni cosa. Ad egual modo (secondo la differenza del secolo) operava Gian Giacomo Rousseau, che sovverti veramente la baso della virtù, cioè il

Poi che scorsi gli avrai brevi momenti Ornandoti, o a la man garrendo indotta

950 Del parrucchier; poi che l'avran più notti Conciliato il facil sonno, al fine A la teletta passeran di quella Che comuni ha con te studj e liceo, Ove togato in cattedra elegante

935 Siede interprete Amore. Or fia la mensa Il favorevol loco ove al Sol esca De' brevi studj il glorioso frutto.

De' brevi studj il glorioso frutto. Qui segnalar ti dei co' novi soft, Schernendo il fren che i creduli maggiori 960 Atto solo stimăr l'impeto folle

A vincer de' mortali, a striguer forte Nodo fra questi e a sollevar lor speme

sentimento del dovere, pretendendo sostituirel lo slancio libero e passionato. Voltaire era ricco, aveva protezioni; onde quantunque il parlamento parigino sentenziasse al fuoco alcune opere suo, potè vivere bestamente. e alla fine ritirato a Ferney presso Ginevra, vi riceveva una specie di culto da trutti gl'ingegni del suo tempo; e diffondendo intorno a se il benefizio. suscitò una piccola città in luogo de' primitivi casolari. Tempestosa vita menò invece Gian Giacomo: l' Emitio, il Contratto sociale, altri libri suoi furono per man del boja bruciati: egli perseguitato, ramingo di terra in terra . di condizione in condizione, sempre inveendo contro la civilia, sempre rubello a tutto il mondo, sempre briaco di orgoglio, tanto più radicatogli in cuore, quanto men occasioni aveva avute di espanderlo e di vederlo lusingato; straniero in mezzo alla società che disamava e da cul era disamato, trovo alfine un ricovero nell'isoletta di Saint Pierre nel lago di Bienne, e poscia ad Ermenonville, « Oui (dice Byron) pose fine alla sua carriera di sventure Rousseau, sofista ingegnoso in creare tormenti a sè niedesimo, apostolo della malinconia, che con magici tocchi dipinse la passione dell'amore; con irresistibile eloquenza feca parlar il dolore; vesti azioni e pensieri colpevoli con un colorito di parole abbagliante come raggio di sole ». La sua Novella Eloisa , l'opera più cerca dal damerini, cangiò il romanzo da intreccio complicato di fatti, in pittura del cuore e sviluppo di passioni, ove la minor parte sono gli accidenti, il suo Contratto sociale suppone la società siasi formata per una convenzione fra gli uomini, non già per la natura di questi e per la necessita delle cose; in conseguenza può essere sciolta come un altro contratto qualunque. Le opere di questi duc e degli altri loro compagni Elvezio, Diderot, D' Alembert, La Metrie, Mirabeau, flobach, quanto più riprovate, tanto più cerche diventavano.

Con penne oltre natura alto volanti. Chi por freni oserà d'inclita stirpe

- 965 A l'animo, a la mente ? il vulgo tema Oltre natura: e quei cui dona il vulgo Titol di saggio, mediti romito Il ver celato; e alfin cada adorando La sacra nebbia che lo avvolge intorno-
- 970 Ma tu, come sublime aquila, vola Dietro a i sofi novelli. Alto dia plauso Tutta la mensa al tuo poggiare audace; Te con lo sguardo e con l'orecchio beva La Dama, da le tue labbra rapita;
  - 97.5 Con cenno approvator vezzosa il capo Pieghi sovente: e il calcolo, e la massa <sup>79</sup>, E la imersa rajion sonino aneora Su la bocca amorosa. Or più non odia Ee le scuole il seimene Amor meestro;
  - 980 E l' Academia e i Portici passeggia <sup>80</sup>
    De filosofi al fianco, e con la molle
    Mano accarezza le cadenti barbe.
    Ma guardati, o Signor, guardati, oh Dio!
    Dal tossico mortal che fuora esala
- 985 Da i volumi famosi; e occulto poi Sa, per le luci penetrato all' alma, Gir serpendo ne' cori; e con fallace

<sup>73</sup> Per imitare i rapienti francesi, volovasi che le seienze esatte d'Avenissero modello di tutte le seienze, e ciul non le sapeza doven fingere di sapezie. In un Haifa, stampata nel 1778 come traduzione dal francese, si infece a Firenze e resi latrodotta la cidebanira malentale; e che occorre di sentire fra galanti colicqui, In ragione compota del vostro affeto. – In ragione fiverza del rino lampurer. — Moltificata di amata per ta reloctifa della missi servitia, e rabitata quantità est modo delta costra perdo massa: della discipazione della missi appropria della discipazione di controlo composito.

<sup>80</sup> Negli orti di Academo si adunavan gli scolari di Platone: quei d'Aristotele sotto i portiei o peripato d'Atene: onde ad essi il nome di Academici e Peripatetici.

Lusinghevole stil corromper tenta Il generoso de le stirpi orgoglio

- 990 Che ti scevra dal vulgo. Udrai da quelli Che ciascun de' viventi all' altro è pari, È caro a la Natura e acro al Cielo È non manco di te colui che regge I tuoi destrieri, e quel ch' ara i tuoi campi;
  - 993 E che la tua pietade o il tuo rispetto Devrien fino a costor scender vilmente st. Folli sogni d'infermo! Intatti lascia Cosi strani consigli; e solo attigni Giò che la dolce voluttà rinfranca.
- 1000 Ciò che scioglie i desiri, e ciò che nudre
  La liberta magnanima 8ª. Tu questo
  Reca solo a la mensa; e sol da questo
  Plauso cerca ed onor. Così dell'api
  L'industrioso nonolo ronzando
- 1005 Gira di flore in flor, di prato in prato;
  E i dissimili sughi raccogliendo,
  Tesoreggia nell'arnie: un giorno poi
  Ne van colme le patere dorate
  Sopra l'ara de' numi; e d'ogul lato
  1010 Billocez la fragrante alma dolezzza.
- Or versa pur dall' odorato grembo

81 Questo massime proclamate dal filosofi erano avviate alla pezifine nelle societa de Franchi Muranto, non fignote nepora Miliano, che pero si limitavano ad un epicureismo filantropico, convegni, enc., vicedevcio iscorsi. Più selzisiosamente comitectavano in que giorni a predicare sali olutrine gli illuminati, istituiti allora appunio in Germania da Welsbaupt. I loro dogni erano: Upacalizara e liberta sono idittini essenziali dell'immo nella perfezione originaria. Il primo attentato contro l'equaglianza fu la proprieta il primo attentato contro la libertà firmo le società politiche e del proprieta dell'immo attentato contro la libertà firmo le società politiche e della proprieta della primo attentato contro la libertà firmo le società politiche e della proprieta della primo attentato contro la libertà firmo de società politiche con controllo della proprieta dela proprieta della proprieta della proprieta della proprieta della

<sup>83</sup> Per non profanare le cose sacre o giustificar l'ironia, avrei amatomeglio la licenza.

I tuoi doni, o Pomona 85'; e l'ampie colma Tazze che d'oro e di color diversi Fregia il Sassone industre. E tu dai greggi,

1015 Rustica Pale 84, coronata vient
Di melissa olezzante e di ginebro;
E co'i lavori tuto di presso latte
Declina vergoguando a chi ti chiede
Ma deporti non osa: In su la mensa
1020 Porien, deposti, le celesti nari

Punger ahi't troppo e con ignobib senso Gli stomachi agitar : solo torreggino Sul ripiegato lino in varia forma I latti tuoi cui di serbato verno

1025 Assodarono i sali, e fecer atti •
A dilettar con subito rigore

Di convitato cavalier le labbra.

Tu, Ŝignor, che farai; poi che la Dama Con la mano e col piè lieve puntando,

1050 Move in giro i begli occhi, e altrui dà cenno Che di sorger è tempo ? In piè d'un salto Balza primo di tutti; a. lei soccorri, La seggiola rimovi, la man porgi ; Guidala in altra stanza, e più non soffri 1055 Che lo stagnante de le dani odore

Il célabro le offenda. Ivi con gli altri

83 Pomona fu ninfa amantissima de giardini e de frutteti. Le frutta servivansi in tavola per lo più in vasi di porcellana: e delle porcellane europee passava per migliore quella di Sassonia, tanto ancora cercate cel titolo di rétuz tazz.

84 Pale, l'abbiam detto, presiede alia pastorizia. Anche oggi non si pongono in tavola i caci, ma recansi in giro: come del caffe ancora alcuni preparano le tazze sopra un deschetto coperto d' un tappellno. Son noti i versi di Delille:

> It est wne tigueur au poète plus chère Qui manquait à Virgite, et qu'adorait Voltaire.... C'est loi, divin café, dont l'aimable tiqueur Sans attèrer la tête, épanouit le coeur..... Et lu seut lu reunis les tributs de deux mondes.

Gratissimo vapor la invita, ond'empie L'acre il caffè, che preparato fuma In tavola minor, cui vela ed orna

1040 Indica tela. Redolente gomma
Quinci arde intanto; e va lustrando e purga
L'aere profano, e fuor caccia de' cibi
Le volanti reliquie. Egri mortali,
Che la miseria e la fidanza un giorno

1045 Sul meriggio guidaro a queste porte; Tumultuosa, ignuda, atroce folka Di tronche membra e di squaltitle facco, E di bare e di grucce, or via, da lunge Vi confortate; e per le alzale nari

1050 Del divin prandio il nettare beete Che favorevol aura a voi conduce: Ma nou osate i limitari illustri. Assediar, fastidioso offrendo-Snettacolo di mali a i nostri eroi.

A te, nobil Garzon, la tazza intanlo-Apprestar converrà, che i lenti sorsi Ministri poi de la tua bella a i labbri; E memore avvertir s' ella più goda O' sobria o liberal temprar con dolce

1060 La bollente bevanda; o se più forse L'ami così, come sorbir la gode 88. Barbara sposa, allor che, molle assisa Ne' broccati di Persia, al suo signore Con le dita pieghevoli il selvoso-

Mento vezzeggia, e la svelata-fronte-Alzando, il guarda: e quelli sguardi han possa-Di far che a poco a poco di man cada. Al suo signore la fumante canna.

<sup>, 85</sup> Gli Ottomani crederebbero guastar l'aroma del casse temprandolo collo zucchero. Essi nutrono la barba, come non si faceva in Europa al tempo del Parini. Fumante canna, la pippa.

Mentre i labbri e la man v'occupa e scalda 1070 L'odoroso licor, sublimi cose Macchinerà tua infattabil mente: Quale oggi coppia di corsier de'il carro Condur de la tua bella; o l'alte moli Che per le fredde piagre educa il Cimbro:

1073 O quei che abbeverò la Drava, o quelli Che a le vigili guardie un di fuggiro <sup>83</sup> Da la stirpe campana. Oggi qual meglio Si convegna ornamento a i dorsi alteri: Se semplici e negletti, o se pomposi

1080 Di ricche nappe e variate stringhe
Andran su l'alto collo i crin volando;
E sotto a cuoi vermigli e ad auree fibbie
Ondeggeranno li ritondi fianchi.
Quale oggi cocchio trionfanti al corso

1085 Vi porterà : se quel cui l'oro copre, Fulgido al sole, e de vostr' alti aspetti Per cristallo settemplice concede Al popolo bearsi ; o quel che, tutto Caliginoso e tristo e a la marmorea 1000 Tomba simi che de vostr' avi chiude

I cadaveri cecelsi, ammette a pena Cupido sguardo altrui. Cotanta mole Di cose a un tempo sol nell'alto ingegno Tu verserai; poi col supremo auriga

1695 Arduo consiglio ne terrai, non senza Qualche lieve garrir con la tua Dama. Servi l' auriga ogni tua legge: e in tanto

s6 Le razzo più pregiate di cavalli, quelle dell'Holstein, del Napolelano, ecc. I Cimiro, popolo affice ai Galii, che si saiaro in Danimerin, popolo affice ai Galii, che si saiaro in Danimerin en dittiland. Draca, flume della Baviera. Campenia, nome anito della Inrorra di Leoro ai mezzoi dell'Ibalia. Contano cito dello Stato di Nuesto si ussissen l'anno 70,000 acchini in cavalli. I cavalli solevansi carizare di bardature, rebede di seta odi metalli. I cocchi dipingevansi sassi più cercatamente che oggi, non solo con stemmi, ma con soggetti di genere: ce qualche sportelo in pol sericalo prefessamente come u quadro.

- Altra cura subentri. Or mira i prodi Compagni tuoi che, ministrato a pena
- 1100 Dolce conforto di vivande a i membri,
   Già sectto il campo, e già distinti in banda,
   Preparansi, giocando, a fieri assati.
   Cosi a queste, o Signore, illustre inganno
   Ore lente si faccia. E s' altri ancora
- 1105 Vuole Amor che s' inganni, altrove pugni La turba convitata : e tu da un lato Sol con la Dama tua quel gioco eleggi Che due soltanto a un tavoliere ammetta. Già ner ninfa gentil tacito ardea
- 1110 D'insoffribile ardor misero amante, Cui null' altra eloquenza usar con lei, Fuor che quella degli occhi, era concesso; Poichè il rozzo marito, ad Argo eguale <sup>57</sup>, Vigilava mai sempre; e quasi biscia
- 1115 Ora piegando, or allungando il collo, Ad ogni verbo con gli orecchi acuti Era presente. Oimè! come con cenni, O con notato tavole giammai, O con servi sedotti a la sua bella
- 1120 Chieder pace ed aita? Ogui d'amore Stratagemma finissimo vineca La gelosia del rustico marito. Che più lice sperare? Al tempio ei viene Del nume accorto che le serpi intreccia 85
- 1125 All' aurea verga, e il capo e le calcagna D' ali fornisce. A lui si prostra umile E in questi detti, lagrimando, il prega:

<sup>87</sup> Animaie a cent'occhi, alla cul custodia Glunone aveva commessa la fanciulla amata da Glove, per sottrarla da costul abbracciamenti. Ma amore sa ingannare anche i cent'occhi.

<sup>88</sup> Mercurio ha per distintivo te all al capo e ai piedi, ed in mano una verga cidamata caduceo, intorno a cui sono avvinghiate due serpi. È figlio d' Atlante e di Maia.

- « O propizio a gli amanti, o buon figliuolo
- e De la candida Maja, o tu che d' Argo
- 1150 · Deludesti i cent' occhi, e a lui rapisti
  - · La guardata giovenca, i preghi accogli
  - · D' un amante infelice ; e a lui concedí,
  - « Se non gli occhi, ingannar gli orecchi almeno
  - D' importuno marito ». Ecco, si scote
- 1155 Il divin simulacro, a lui si china, Con la verga pacifica la fronte

Gli percote tre volte: e il lieto amanto Sente dettarsi ne la mente un gioco

- Che i mariti assordisce. A lui diresti 1140 Che l'ali del suo piè concesse ancora
- Il supplicato Dio; cotanto ei vola Velocissimamente a la sua donna. La bipartita tavola prepara <sup>89</sup>.
- Ov' ebano ed avorio intarsiati
- 1145 Regnan sul piano; e partono alternando In due volte sei case ambe le sponde.

89 È lo sbaraglino, uno dei diversi giuochi delle tavole. Il tavoliere è doppio, compartito in piramidi bianche e nere, e vi si giuoca con quindici pedine nere, e quindici bianche, due dadi, due bossoll. Ciascun glocatore impila le sue pedine al vertice delta prima piramide; in uno dei bossoli scuole i due dadi, e li lancia contro la sponda dell'avversario: secondo che i dadi fanno pariglia o no, si regola la mossa della pedina. i numeri eguali fanno andare da freccia bianca in bianca; o da nerasin nera: i caffi da freccia nera in bianca o viceversa. L'intento è di occupar l'estremità, ove si fa damare la propria pedina, per poter poi assatire l'avversario nelle sue case. Dal fracasso che doveano fare pedine, bossoli, dadi, fu questo giuoco chiamato il Trictrae; dal quale poco differisce il Tac, Nè voglio nè devo insegnarvi a giocare; e molti ponno aver veduto a giocarlo; glacché, sebben raro, non é disusato, singolarmente in Francia, ove un proverbio dice che il trictrae non l'imparano le donne che dailoro amanti, nè gli uomini che dalle amiche. Chi ne volesse conoscere le teoriche, guardi l'Encyclopèdie méthodique, jeux, Trictrac. Prospero Mérimée uno de romanzieri più rinomati di Francia, pubblicò un racconto La partita di trictrac. Delille, nell' Homme des champs, ha una lunga descrizione d'una partita a trictrac. Platone diceva che il mondo è simile allo sbaraglino: si comincia dal gettar casuale del dado; poi il giudizio dispone ie mosse.

Quindici nere d'ebano roielle, E d'avorio bianchissimo altrettante Stan divise in due parti ; e moto e norma

- 1130 Da duo dati gittati attendon, pronte Gli spazi ad occupar, e quinci e quindi Pugnar contrarie. On cara a la Fortuna Quella che corre innanzi all'altre, e seco Trae la compagna, onde il nemico assallo
  - 1155 Forte sostenga I Oh giocator felice Chi pria l'estrema casa occupa; e'l'altro De gli spazi a sè dati ordin riempie Con doppio segno! Ei trionfante allora Da la falange il suo rival combatte.
- 1160 E in proprio ben rivolge i colpi ostili.

  Al tavolier s'assidono ambidue,
  L'amante eupidissimo e la ninfa:
  Quella una sponda ingombra e questi l'altra,
  Il marito col gomito s'appoggia
  1165 All'un de'lati: ambo gil orecchi tende:
- Tutto questo brano sembra al De Courell una pueritità, una pedanteria, un'affettata erutiatione di scolastiche cognizione, i eruva singolarmente rivisione che un moderno zerbino ricorra a Mercurio per ajuto. Na chi gli ita detto che questo trovato fosse moderno e Platone attibulase Plavancalione de giucchi di zara appunto a Mercurio Trismegisto. I Greci avvano ildiagramismo, e i Romani le duodona erepita che somigliava ben bene al nostri teierac. Gli Annati perizani io fanno antico quanto gli seacchi. Perceccide recontaino che, d'untata tunga guerra fra Belagi re d' India e Nuscirvan re di Persia, quegli per finiria alla quieta mando al Persiano un giuco o di oldo, scoprisero Parte di questo qimon. Bacciognosi i sapienti dei regno: Bozzurgenhir arriva a discoprire i misteri degli seacchi; e per mostra che il Persiani no solo ne sassevano dei pari ma vide che il rificalio, i, me el Persiani no solo ne sassevano dei pari ma vide che il rificalio, i, me te il Persiani no solo ne sassevano dei pari ma vide che il rificalio, i, me

i dotti dell'India riusci vana, e Belagi pago il Iributo (Annales de la litbrature et de arts, tom. 18, pag. 85). Il padro Girolamo Saccheri, gesulta, professore di matematica a Pavia, fra altri ammati esercizi di memoria, facera questo di giocare a tro scacchieri contemporaneamente o senza vederit; e il più delle volte vinceva: poi, se piacesso, rifesseva a memoria tutte le mosse.

ventò il trictrae: inviato dal suo re, porta all' Indiano si la spiegazione degli scacchi, si la sfida a conoscere il nuovo giuoco. La sapienza di tutti

E sotto al tavolier di quando in quando Guata con gli occhi. Or l'agitar de i dadi Entro a sonanti bossoli comincia; Ora il picchiar de' bossoli sul piano :

- 1170 Ora il vibrar, lo sparpagliar, l'urtare, Il cozzar de i duo dadi; or de le mosse Pedine il martellar. Torcesi e freme Shalordito il geloso: a fuggir nensa. Ma rattienle il sospetto. Il fragor cresce,
- 1175 Il rombazzo, il frastono, il rovinio. Ei più regger non puote; in piedi balza, E con ambe le man tura gli orecchi. Tu vincesti, o Mercurio: il cauto amante Poco disse, e la bella intese assai. .
- Tal ne la ferrea età, quando gli sposi 1180 Folle superstizion chiamava all' arme, Giocato fu. Ma poi che l'aureo surse Secol di novo, e che del prisco errore Si spogliaro i mariti, al sol diletto
- 1185 La dama e il cavalier volsero il gioco. Che la necessità trovato avea. Fu superfluo il romor; di molle panno La tavola vestissi, e de' patenti Bossoli 1 sen: lo schiamazzio molesto Tal rintuzzossi : e durò al gioco il nome
- 1190 Che ancor l'antico strepito dinota.

# IL VESPRO.

Ma de gli augelli e de le fere il giorno i E de' pesci squamosi e de le piante E dell'umana plebe al suo fin corre <sup>2</sup>. Già sotto al guardo de la immensa luce

4 Dicemmo che ii Vespro e la Notte non si stamparono se non morto i' autore, cioè trentadue anni dopo i primi. La più parte però del Vespro ed alcun che della Notte era già inserito nei Meriggio, Perocchè, dopo li verso con che ora quello finisce, seguiva questa descrizione della sera fino al verso venticinque. Ouivi si appiccava la scena del corso, Già di cocchi frequente il corso splende fino al verso Ratlegra or tu la moribonda tuce: Indi si passava a descrivere le cure dei due amanti prima di salir in cocchio, Già d' untuosa polvere novetta ecc., e gli avviava al corso. Era un protendere ii Mezzodi troppo oltre i suoi confini; e saviamente l'autore nel manoscritto trasportó ai Vespro i brani accennati, aggiungendone altri per ridurio come è. Il De Coureji malmeno il Reina per avere stampato questi due poemetti, come fosse stato mosso da sola ingordigia di guadagno; e vl trova stile meno vivace, men preciso, meno elegante e poetico; che, paragonati ai due primi, son come un corpo etico e rifinito dall' età in confronto ad un robusto e sano, ben colorito e pieno di gaja gioventu.

Anche altri, comunque amorevoli del Parlni, asseriscono che questi poemetti non vagliono di gran pezza i primi. Certo ai due poemetti mancò l'ultima manco, e tratto. tratto s'avvisano de' nel che un nuovo rilocco avrebbe levato; però in moito parti delia Notte sentesì il brio e la forza comica dell'attor del Mattiro del Mattiro del

2 Il giorno di tutti gli esseri viventi finisce col venir della notte: quello del *Bet Mondo* si protrac molto più in là: ed oggi può dire cominci alla sera.

- 5 Sfugge l' un mondq; e a berne i vivi raggi <sup>5</sup> Cuba s' affretta e il Messico e l' altrice <sup>4</sup> Di molte perle California estrema: E da'maggiori colli e dall'eccelse Rôcche il Sol manda gli ultimi saluti
- All'Italia fuggente; e par che brami
  Rivederti, o Signor, prima che l'Alpe
  O l' Appennino o il mar curvo ti celi s
  A gli occhi suoi. Altro finor non vide
  Che di falcato mietitore i fianchi
- 13 Su le campagne tue piegati e lassi; E su le armate nura or braccia or spalle Carche di ferro, e su le aeree capre <sup>6</sup> De gli edifici tuoi mau scabre e arsicce; E villan polverosi innanzi a i carri
  - 20 Gravi del tuo ricolto; e su i canali E su i fertili laghi irsuti petti Di remigante che le alterne merci A' tuoi comodi guida ed al tuo lusso: Tutti ignobili aspetti. Or colui veggia 7
- 3 Il Parini s'attiene al vero sistema mondiale per Indicare il cader del giorno diversamente da quello che l'aveano detto gil antichi. Non vedo perche, invece di far altrettanto, credasi più poctico il dire che il sole tramonta, si alta; e so occorre, farlo alzar ancora col cavalil su per la fervida curva.
- 4 Cuba, una delle grandi Antille. Messico, provincia d'America, di cui già parlammo, e della quale formava parle la California, penisola prolungata nell' Oceano Pacifico, ricchissima un tempo per la pesca delle perle, ora per gl'inesauribili terreni auriferi.

Anche il Pindemonte canto ne' Viaggi:

E le candide perie che al tornito Collo l'estrema California Invia.

5 Vedasi quanto queste idee sieno nuove, sieno belle, sieno vere. Eppure alcuno si oslina a dire che il vero è tomba de' poeti. Il mare seconda la curva della terra che fascla.

6 Il culmine del tetto; radice di capriata.

7 Insiste sempre sull' egoistica pretensione di credersi esseri superiori al volgo laborioso, Anche Giovenale, Sat. VIII. Messoribus illis

Qui saturant urbem circo scenaeque vacantem.

- 25 Che da tutti servito a nullo serve.

  Pronto è il cocchio felice. Odo le rote,
  Odo i licit corsier che all'alma sposa
  E a le suo fido cavalier nodrisce
  Il placido marito. Indi la pompa
- 50 Affrettasi de' servi; e quindi attende, Con insigni berretti e argentee mazze, Candida gioventù che al corso agogna I moti espor de le vivaci membra; E nell' audace cor forse presume
- 55 A te rapir de la tua bella i voti 8. Che tardi omai ? Non vedi tu com' ella Già con morbide piume a i crin leggeri La bionda, che svani, polve rendette; E con morbide piume in su la guancia
- 40 Fe più vermiglie riflorir che mai Le dall'aura predate amiche rose? Or tu, nato di lei ministro e duce, L'assisti all'opra; e di novelli odori La tabacchiera e i bei cristalli aurati
  - 45 Con la perita mano a lei rintegra: Tu il ventaglio le seegli adatto al giorno 9; E tenta poi fra le giocose dita Come agevole scorra. Oh qual con lieti

## 8 Vedi il Mattino nota 106.

9 Eran gran parte del lusso d'allora i ventagli, e beata or la signora che ne rinviene alcuno fra le ciarpe di casa. Faccansi d'avorio ed oro, con carte miniate, e talora alcuni versi, al qual uso ne fece anche il Parini. Riportiamo questi:

Finchè il sole arde in lione, Son cercalo, son gradito; Ma se cambia ia stagione, A me logoro e sdrucito Più nessun non volge il ciglio. Beile donne, a chi somiglio?

Anche degli uomini taluni portavano ia veniola, a fra i privilegi che godevano gli excellentissimi senatori era pur questa d'averne ogni giorno sulta loro tavola in senato una bell'e nuova. Nè ben celati a te guardi e sorrisi

59 Plaude la Dama al tuo sagace tatto! Ecco ella sorge e del partir dà cenno: Ma non senza sospetti e senza baci A le vergini ancelle il cane affida, Al par de' giochl, al par de' cari figli 10

- 55 Grave sua cura: e il misero dolente, Mal tra le braccia contenuto e i petti, Balza e guaisce in suon che al rude vulgo Ribrezzo porta di stridente lima; E con rara celeste melodia
- 60 Scende a gli orecchi de la Dama e al core.

  Mentre così fra i generosì affetti
  E le intese blandizio e i sensi arguti
  E del cane e di se la bella obblia
  Pochi momenti, tu di lei più saggio
- 65 Usa del tempo; e a chiaro speglio innante I bei membri ondeggiando, alquanto libra Su le gracili gambe; e con la destra; Molle verso il tuo sen piegata e messa, Scopri la gemma che i bei lini annoda;
- 70 E in un di quelle, ond' hai si grave il dito, L' invidiato folgorar cimenta: Poi le labbra componi: ad arte i guardi Tempra qual più ti giova; e a te sorridi. Al fin, tu da te sciolto, ella dal cane, A pole, al fin y agorgesto. Elli da i, luni.
  - 75 Ambo al fin v'appressate. Ella da i lumi Spande sopra di te quanto a lei lascia

### 10 Già il Fagiuoli scriveva:

E piuttosto vorran farsi vedere In collo una canina di Bologna, Che sulle braccia un figliolin tenere.

La nostra dama del resto era ancor più amorevole del signor Western nel Tom Jones di Fielding, il quale « subito dopo i suoi schioppi, i suoi cani, i suoi cavalli, amava e apprezzava la figliuola sua sovra tutte l'altre cose del mondo. D'eccitata pietà l'amata belva; E tu sopra di lei da gli occhi vêrsi Quanto in te di piacer destò il tuo volto.

- 80 Tal seguite ad amarvi; e insieme avvinti, Tu a lei sostegno, ella di te conforto, Itene omai de' cari nodi vostri Grato dispetto a provocar nel mondo. Qual primiera sarà ehe da gii amati
- 85 Voi, sul vespro nascente, alti palagi Fuor conduca, o Signor, voglia leggiadra? Fia la santa amistà, non più feroce, Qual ne' prischi eccitar tempi godea L'un per l'altro a morir gli agresti eroi :
- 90 Ma pacata e innocente al par di questi, Onde la nostra età sorge si chiara, Di Giove alti incrementi 11. O, dopo i tardi De lo specchio consigli e dopo i giochi, Dopo le mense, amabil dea, tu insegni
- 95 Come il giovin marchese al collo balzi Del giovin conte ; e come a lui di baci Le gote imprima ; e come il braccio annode L'nno al braccio dell'altro ; e come insieme Passeggino, elevando il molte mento
- 100 E volgendolo in guisa di colomba; E palpinsi e sorridansi e rispondansi Cou un vezzoso tu 12. Tu fra le dasme Sul mobil arco de le argute lingue I già pronti a scoccar dardi rattieni.
- 105 S'altra giugne improvviso, a cui rivolti Peudean di già: tu fai che a lei presente Non osin dispiacer le fide amiche;

# 41 Magnum Jovis incrementum.

Vingilio.

Tu le carche faretre a miglior tempo Di serbar le consigli. Or meco scendi

- 440 E i generosi ufici e i cari sensi Meco detta al mio Eroe; tal che famoso Per entro al suon de le future etadi E a Pilade s'eguagli, e a quel che Irasse <sup>13</sup> Il huon Teséo da le tenarie foci <sup>14</sup>.
- 113 Se da i regni che l'Alpe o il mar divide Dall'italico lido in patria or giunse Il caro amico, o da i perigli estremi Sorge d'arcano mal che in dubbio tenne Lunga stazione i fisici eloquenti.
- 120 Magnanimo Garzone, andrai tu forse
  Trepido ancora per l'amato capo
  A porger voti sospirando? Forse
  Con alma dubbia e palpitante i detti
  E i guardi e il viso esplorerai de' molti
- 125 Che il giudizio di vol, menti si chiare
  Fra i primi assunse d'Esculapio alunni 15 ?
  O di leni origlieri all' omer lasso
  Porrai sostegno; e vital sugo a i labbri
  Offrirai di tua mano? O pur con lieve
- 450 Bisso 16: il madido fronte a lui tergendo,

13 Pilade, per salvare il suo Oreste cercato a morte, si finsc'iui: Piritoo seese persin nell'inferno per cavarne l'amato suo Teseo. Agli amici d'oggi noi cerchiamo assai meno, e ci persuadiamo che l'amicizia è un flor bellissimo, ma chi vuol conservario conviene non lo colga...

44 Tenario dicevasl anticamente il capo Matapan della Laconia, il cui orrore fece credere che desse adito all'inferno. Taenarias-eliam fauces, alta ostia ditis. Ving.

45 Esculapio è dio della medicina. Fin trattandosi della vita e della morte ci doveva entrar la moda; e se questa aveva gridato sommo un medico, non doveva una persona di garbo morire che in mano o per mano di queilo. La moda è cessata?

46 Bisso è lino finissimo, crescente Intorno ad Elim nell' Acala, e computato a peso coll'oro. Ma Forsier ( De bysso antiquorum) pretende aon fosse aliro che li nosiro cotone d' India: Con esso facevasi una rela finissima, che per lo più tingevasi in porpora, il più pregiato fra colori: onde bisso fu preso presso per color di conpora.

E le aurette agitando, il tardo sonno Inviterai a fomentar con l'ali La nascente salute? Ah no! tu lascia, Lascia che il vulgo di si tenui cure

153 Le brevi anime ingombri; e d'un sol atto Rendi l'amico tuo felice a pieno. Sai che, fra gli ozi del mattino illustri,

Del gabinetto al tripode sedendo, Grand' arbitro del bello, oggi creasti

- 140 Gli eccellenti nell'arte. Onor cotanio.

  Basti a darti ragion su le lor menti
  E su l'opre di loro. Util ciascuno
  A qualch'uso ti fia. Da te mandato,
  Con acuto epigramma il tuo poeta
  145 La mentila viriti trafigrer puote
- D' una bella ostinata; e l'elegante
  Tuo dipintor può con lavoro egregio
  Tutti dell' amicizia, onde ti vanti,
  Compendiar gli ufici in breve carta <sup>17</sup>;
- 130 O se tu vuoi che semplice vi splenda Di nuda maestade il tuo gran nome, O se in autica lapide imitata Inciso il branii; o se in trofeo sublime Accumulate a te mirarvi piace
- 135 Le domestiche insegne, indi un lione Rampicar furibondo, e quindi l'ale Spiegar l'augel che i fulmini ministra 18; Qua timpani e vessilli e lance e spade, E là scettri e collane e manti e velli.
  - 160 Cascanti argutamente. Ora ti vaglia

OBAZIO.

<sup>47</sup> Punge il ridicolissimo e comodissimo uso de'viglietti di visita, allora non volgarizzato quanto adesso; e che, come segno d'aristocrazia, portava che avessero un'eleganza proporzionata al grado o alle pretensioni dell'offrente.

<sup>48</sup> Ministrum fulminis alitem.

Questa carta, o Signor, serbata all' uopo; Or fia tempo d' usarue. Esca, o con essa Del caro amico tuo voli a le porte Alcun de' nuncj tuoi; quivi deponga

- 165 La tessera beata; e fugga, e torni
  Ratto sull'orme tue, pietoso eroe
  Che, già pago di te, ratto a traverso
  E de' trivj e del popolo dilegui.
  Già il doles amico tuo nel cor commosso.
- 170 E non senza versar qualche di pianto Tenera stilla, il tuo bel nome or legge Seco dicendo: • Oh ignoto al duro vulgo • Sollievo almo de mali! oh sol concesso • Facil commercio a noi alme sublimi
  - 475 E d'affetti e di curel Or venga il giorno
     Che si grate alternar nobili veci
     A me sia dato I Tale sbadigliando
    Si lascia da la man lenta cadere
    L'amata carta; e te, la certa e il nome
    180 Soavemente in grembo al sonno obblià.
  - 180 Scavemente in grembo al sonno obbit.
    Tu fra tanto cola rapido il corso
    Declinando intraprendi ove la Dama,
    Co labbri desiosi e il premer lungo
    Del ginocchio sollecito, ti spigne
    185 Ad altre onre cortesi. Ella nou meno
  - All' imperio possente, a i cari moti Dell'amistà risponde. A lei non meno Palpita nel bel petto un cor gentile. Che fa l'amica sua ? Misera! Jeri,
  - 490 Qual fosse la cagion, fremer fu vista Tulta improvviso, ed agitar repente Le vaghe membra; indomito rigore Occupolle le cosec; e strana forza Le sospinse le braccia; illividiro
  - 195 I labbri onde l' Amor l' ali rinfresca;

Enfiò la neve de la bella gola; E celato candor da i lini sparsi Effuso rivelossi a gli occhi altrui. Gli Amori si schermiron con la benda;

- 200 E indietro rifuggirousi le Grazie. In vano il cavalier, in van lo sposo Tentò frenarla, in van le damigelle, Che su lo sposo e il cavaliere e lei Scorrean col guardo, e poi ristrette insieme
- 205 Malignamente sorrideansi in volto. Ella, truce guatando, curvò in arco Duro e feroce le gentili schiene 19; Scalpitò col bel piede; e ripercosse La mille volte ribaciata mano
- 210 Del tavolier ne le pugnenti sponde. Livida, pesta, scapigliata e scinta Al fin sjancò tutte le forze ; e cadde Insopportabil fondo sopra il letto 20.

Del capo e delle schiene Bodomonte La terra impresse.

ARIOSTO XLVI, 435.

20 Sarà grato ai lettori (di leggitrici non oso lusingarmi) ch' io compendii uno de' più spiritosi scrittori e più mordaci della Francia, in quel tristo libro ove analizza i congegni più segreti della politica maritale. Pariando della guerra civile fra gli sposi, da per le armi più terribili la micrania e le affezioni nervose. - « O micrania protettrice degli amori, imposta conjugale, studio innanzi a cui vengono a spirare tutti i maritali delirj. O possente micranla i poffardio che gli amorosi non t'abbiano ancora celebrata, divinizzata, personificata? O micrania miracolosa! o ingannevole micrania! benedetto il cervello che primo ti concepit malann'aggia ti medico che ti trovasse un preservativo! Ah si : tu sei l'unico male onde le " donne non si querelano, certo per riconoscenza de' beni che tu loro dispensi, o fallace micrania, o micrania miracolosa!

 Pure v'ha una potenza superiore ancora. Come tutte le scoperte più utili. non si sa a chi sia dovuta: certo pero verso il mezzo del passato secolo i vapori cominciarono a comparire in Francia: mentre Giacomo Watt applicava a problemi di meccanica la forza dell'acqua evaporata, una Francese innominata, aveva la gloria di dotar il suo sesso del potere di vaporizzare i suoi fluidi... Le affezioni nervose sono di due sorta, rispetto all' uso che ne fanno le maritate: convulsioni classiche, e convulsioni roman-

Nè fra l' intime stanze o fra le chiuse 215 Gemine porte il prezioso evento Tacque ignoto molt' ore. Ivi la Fama

tiche. Le classiche hanno un non so che di bellicoso ed animato: vioiente nelle loro comparse come le Pitonesse, furibonde come le Menadi , agitate come le Baccanti; sono insomma l'antichità tale e quale. - Le affezioni romantiche son doici e lamentose come lo baliate che si cantano in iscozia fra le nebbie: pallide come fanciulle ridotte alla tomba dal ballo o dall'amore; elegiache in grado superlativo, sentono la nordica melanconia. Costei dalle chiome corvine, dall'occhio penetrante, di tinta vigorosa, di secche labbra, di robusta mano, sarà bollente, convulsiva, rappresenterà il genio delle nervose classiche. Una bella bionda, di carnagione bianca, sarà il genio delle nervose romantiche. All'una spetta l'imperio

de' nervi, all' aitra quel de' vapori,

« Spesso un marito nel tornar a casa vi trova sua moglie in pianto. - Cos' hai, angelo mio? - Oh, niente. - Ma tu plangi. - Piango senza sapere il perchè; son così melanconica... Ho visto in aria certe figure... poco mi resta da campare ». - E qui la vi parla sotto voce del fu suo padre, del povero suo zio, della buon, anima di suo nonno: ne invoca le ombre, ne risente tutti i malanni: ne prova tutti 1 patimenti: sente il cuore batter con troppa violenza, e la miiza gofifia, e crampi allo stomaco, e se voiete carezzarla vi prega di iasciarla aila sua melanconia, alle sue reminiscenze; vi paria di testamento, del suo funerale, dei salice piangente che ricoprirà la sua tomba.... Tra le vaporose ce n'ha aicune più bionde, più delicate, più sensitive, che hanno il dono delle lagrime, Piangono quando, come e quanto vogliono: ordinano un sistema offensivo, che consiste in una rassegnazione sublime, e riportano vittorie tanto più stupende, quanto che rimangono in flor di salute. Un marito irritato vien tutto in gote a dettare de' comandi? Esse lo guardano sommesse, chinan il capo, e zitte. Questa pontomima è un disastro per un marito; in si fatte lotte conjugali, un uomo preferisce sentir la donna parlare, difendersi, perchè ailora esaltamenti, rabbia. Ma con queste donne, niente affatto; il loro silenzio v'inquieta; sentite un non so quai rimorso, come ii sicario che, non avendo ritrovato resistenza nella sua vittima, prova un doupio timore: avrebbe voluto assassinarlo sulle difese. -- Voi tornate a \* casa. Al venir vostro la moglie terge gli occhi e asconde il fazzoletto in modo di lasciarvi accorgere che ha pianto. Siete commosso: la pregate a parlare: avete dimenticato ogni cosa. Aliora elia singhiozza parlando, e parla singhiozzando: vi stordisce colle lacrime, colle idee rinfuse ed affoliate.... 'Ma tutte queste maliziucce moderne cosa sono mai a petto "del genio antico, delle possenti convulsioni, della pirrica conjugale ? Deh quante promesse per un amante nella vivacità di questi moti convulsi, nel fuoco di quegli sguardi, nella rigidità di quelle membra, graziose fin nel ioro eccesso! Aliora una donna s'avvoltola come il turbo cho spira, lanciasi come le flamme d'un incendio, piegasi come un'ombra che striscia via

Con uno il colse de' cent' occhi suoi 21; E il bel pegno rapito usci portando . Fra le adulte matrone, a cui segreto

- 220 Dispetto fanno i pargoletti Amori, Che da la maestà de gli otto lustri Fuggon volando a più seherzosi nidi. Una è fra lor che gli altrui nodi or cela Commoda e strigne; or d'ispida virtude
- 223 Arma suoi detti; e furibonda in volto E inflammata ne gli occhi alto declama, Interpreta, ingrandisce i sagri arcani De gli amotosi gabinetti; e a un tempo Odiata e desiata eccita il riso
- 250 Or co' propri misteri, or con gli altrul 22.

  La vide, la notò, sorrise alquanto

  La volatile dea; disse: « Tu sola

  Sai vincere il clamor de la mia tromba »;

  Disse e in lei si mutò. Prese il ventaglio,
- 255 Prese le tabacchiere, il cocchio ascese, E là venne trottando ove de' grandi È il consesso più folto. In un momento Lo sbadigliar s' arresta : in un momento Tutti gli occhi e gli orecchi e tutti il labbri
- 240 Si raccolgono in lei: ed ella al fine, E ansando e percotendosi, con ambe Le mani, le ginocchia, il fatto espone

sopra candide pietruzze; vede l'avvenire e profelizza; vede sopratutto il presente, e abhatte il marito, e gli incute una specie di terrore. Gli allacchi di nervi stancano troppo, e di giorno fin giorno si fanno più rari: prevale il romanticismo.

24 Uno dei simboli più belli dell' antichità è appunto la Fama con cenl'occhi, altrettante orecchie e bocche per vedere, utilre, raccontar tutto. Di queste ciancere che tutto sanno anche il non mai avvenuto, e nulla taciono, v'è chi crede non ancor estinta la razza.

22 Com'é stupendamente caratterizzata la maledica! Un antico disse: Nil tam colucre quam maledictum, e il Ming Siu Pao Kien cinese: « Una buona azione non varea la soglia: d'uma cattiva il rumor si diffonde a cento leche ».

E del fatto le origini riposte. Riser le dame allor, pronte domane

245 A fortuna simil, se mai le vaghe
Lor fantasie commovera negato
Da i mariti compenso a un gioco avverso;
O in faccia a lor, per deità maggiore,
Negligenza d' amante, o al can diletto

250 Nata subita tosse: e rise ancora

La tua Dama con elle; e in cor dispose
Di teco visitar l' egra compagna.

Ite al pietoso ufficio, itene or dunque:
Ma lungo consigliar duri tra voi «

235 Pria che a la meta il vostro cocchio arrive. Se visitar, non già veder, l'amica Forse a voi piace, tacita a le porte La volubile rota il corso arresti: E il giovinetto messagger salendo

- 260 Per le scale sublimi, a lei v'annunzi Si che voi non volenti ella nou voglia. Ma, se vaghezza poi ambo vi prende Di spiar chi sia seco, e di turbarle \*5 L'anima un poco, e ricercarle in volto
- 265 De' suoi casi la serie, il cocchio allora
  Entri ; e improvviso ne rimbombi e frema
  L' atrio superbo. Egual piacere inonda
  Sempre il cor de le belle, o che opportune
  O giungano importune a le lor pari.
- 270 Già le fervide amiche ad incontrarse Volano impazienti; un petto all' altro Già premonsi abbracciando; alto le gote D' alterni baci risonar già fanno; Già strette per le man, co' dotti fianchi

<sup>23</sup> Un terribile diplomatico nostro contemporaneo, che osava dir alto quel che gli altri pensano e sentono, M. Talleyrand, diceva che « Amici e parenti sono spie e delatori ».

- 273 Ad un tempo amendue cadono a piombo Sopra il sofa. Qui l' una un sottil motto Vibra al cor dell'amica; e a i casi allude Che la Fama narrò: quella repente Con un altro l' assale. Una nel viso
- 280 Di bell' ire s' inflamma ; e l' altra i vaghi Labbri un poco si mordes: e cresce in tanto E quinci ognor più violento e quindi Il trepido agitar de i duo ventagli. Cosi, se mai al secol di Turpino 33
- 285 Di ferrate guerriere un paro illustre Si scontravan per via, ciascuna ambiva L'altra provar quel che valesse in arme; E dopo le accoglienze oneste o belle Abbassavan lor lauce, e co'cavalli
- 290 Urtavansi feroci; indi infocate Di magnanima stizza, i gran tronconi Gittavan via de lo spezzato cerro, E correan con la destra a gli elsi enormi. Ma di lontan per l'alta selva fiera
- 295 Un messagger con clamoroso suono
  Venir s'udiva galoppando; e l'una
  Richiamare a re Carlo, o al campo l'altra
  Del giovane Agramanto. Osa tu pure,
  Osa, invitto Garzone, il ciuffo e i ricci,
- 500 Si ben finti stamane, all'urto esporre De'ventagli sdegnati; e a nuove imprese La tua bella invitando, i casi estremi

<sup>28</sup> L'activescovo Turpino è un finto nome di scrittore di una cronaca di Carlo Magno e delle imprese che fece il e mono Agramante, quando venne assediar Parigi. La storia non fu mai si stranamente fialasta; epuner i più la insigne poma cavalleresco de abbila l'Italia, l'Orlando Furioso, versa su quel fatti. Tanto quel potentissimo ingegno dell'Ariosto non conobbe ii vero e santo fine delis possia, la vocazione degli ingegni eletti. Qui allude specialmente ai duelli fra Martisa e Bradamante, narrati dall'Ariosine el onno XXXVII.

De la pericolosa ira sospendi.

Oh solenne a la patria, oh all' orbe intero

505 Giorno fausto e beato, al fin sorgesti Di non più visto in ciel roseo splendore A sparger l'orizzonte! Ecco la sposa Di rami eccelsi l'incli' alvo al fine Sgravò di maschia desiata prole

510 La prima volta. Da le lucid' aure Fu il nobile vagito accolto a pena, Che cento messi a precipizio usciro Con le gambe pesanti e lo spron duro <sup>23</sup> Stimolaudo i cavalli, e il gran convesso

515 Dell'etere sonoro alto ferendo
Di scutiche e di corni: e qual si sparse
Per le cittadi popolose, e diede
A i famosi congiunti il lieto annunzio:
E qual per monti a stento rampicando

320 Trovò le rôcche e le cadenti mura De' prischi feudi, ove la polve e l'ombra Abita e il gufo; e i rugginosi ferri Sopra le rote mal sedenti al giorno, Di ñovo espose, e fe scoppiarne il tuono;

525 E i gioghi de vassalli e le vallec Ampie e le marche del gran caso empieo. Ne le muse devote, onde gran plauso Venne l'altr'anno a gl'imenei felici, Già si tacquero al parto. Anzi, qual suole

550 Là su la notte dell'ardente agosto Turba di grilli, e più lontano ancora Innumerabil popolo di rane Sparger d'alto frastuono i prati e i laghi, Mentre cadon su lor, fendendo il·bujo,

555 Lucide strisce, e le paludi accende

<sup>25</sup> Gli stivali di tromba che usano i corrieri.

Fiamma improvvisa che lambisce e vola; Tal sorsero i cautori a schiera a schiera; E tal piovve su lor foco febeo, Che di motti ventosi alta comnagine

540 Fe dividere in righe, o in simil suono Uscir pomposamente. Altri scoperse In que' vagiti Alcide; altri d' Italia Il soccorso promise; altri a Bisanzio Minacciò lo sterminio <sup>56</sup>. A la clamore

545 Non ardi la mia musa unir sue voci; Ma del parto divino al molle orecchio Appressò non veduta, e molto in poco

Strinse dicendo: Tu sarai simile
Al tuo gran genitore. . . . . . . .

350 Già di cocchi frequente il Corso splende <sup>27</sup>;

26 Luoghi comuni delle poesie per nascite illustri, e coi quali si son fatte di componimenti molte migliala. Il concetto di si fina Ironia con cul finisce lo squarcio, parve al De Courell ozioso e insipido.

37 I. Oziosa frequezza del ricchi andava antivamente ad asolaria nella strada Marina, or detta Isara, e il secentista Torre, nel Ritratio di Midano, si piacque descrivere a gran rincalzo di metafore quesa « deliziosa piaggia, cinia da ogni lato da ombrose piante, quais ai anuigrer guardiane provvectute di smisurate lancie, che sono i toro ranti, dando ad intendere di starsene quivil per lener lungi gli orgegliosi danneggiatori di così delicate vaghezze. Chiamasi Siroda Marina, non che le sia contiguo il mare, di marchino solo i concili soglio ni nel i ondeggiare a centinaja le dana di Bilano, i actimos solo i megodata nelle morre quegli cechi che i siamo carina, i actimos solo i megodata nelle morre quegli cechi che i siamo carina con conservato del processo del conserva del conserva

Il Păriai nella Descrizione delle feate celebrate în Mitono per le nozaz degli arcidentă, ecc., dice, sensa purezaz nê eleganaza : Il coso de degli arcidentă, ecc., dice, sensa purezaz nê eleganaza : Il coso de carrozze ê un oggetto massimamente considerabile nellă nostra citià per el Borprendente numero di quelle e per la riccheza cel eleganaza lorul îl giro delle carrozze chiamasi corso alla romana ... stendesi per tutto il lunghissimo trato che conduce dalla piazaza del Dumon fino alle madella Porta Orientale e în porta Novava, questa porte di Citià è veramente la più amena, e quella che gode d'un'aria più satubre. L'ampiezza del luogo via appresta tutul oi comodo imangiambile a qualunque folla strandique pola strandique folla strandique pella strandique pel

E di mille che la volano rote Rimbombano le vie. Ficro per nova Scoperta biga il giovane leggiadro, Che cesse al carpentier <sup>28</sup> gli aviti campi,

- 555 La si scorge tra i primi. All' un de lati
  Sdrajasi tutto, e de le stese gambe
  La snellezza dispiega. A lui nel seno
  La conoscenza del suo merto abbonda;
  E con geniti sorriso arde e balena
- 500 Su la vetta del labbro; o da le ciglia Disdegnando, de' cocchi signoreggia La turba inferior: soave in tanto Egli alza il mento, e il gomito protende; E mollemente la man ripiegando,
  - 565 I merletti finissimi su l'alto
    Petto si ricompon con le due dita.
    Quinci vien l'altro che pur oggi al cocchio
    Da i casali pervenne; e già s' ascrive
    Al concilio de' Numi. Egli oggi impara

di carrozze e di potolo: e l'elevatezza di quello presenta un assai avasto e piacevole orizzonte. Ba un lato si domina le vasta piante vasto e piacevole orizzonte. Ba un lato si domina le vasta piante il giro delle non molto distanti colline, e finalmente l'atta carena de nostri mondi, a fronte tura gran parte delle lottane Alpi, e dall'all'auto uno de m gitori aspetti della città. Si sate da questa inservibilmente alla numera le mante della contra del posseggio soprosei la hellistanta pompa d'un anumerabile quiantità di carrozzo quivi schierate, e di popolo che vi si sta divertendo .

Verso il 1759 gli spaldi della città funno resi accessibili alle carrozze, con piazze e panchice di zolle e piante di gesti, in mebis muris directi anfractas, exacquatum nolum, patefactus cursus, statae arbores, arrac el subsellita ca expelia domanta cistosto, come dievas l'heritione elegante, Al iempi del Partini, e a disegno del Piermarini, si spano e albero losquilo ria parta brienale e la Nuova, stotu i Francei la piantacione si prociercana l'indervallo fra porta Orientale e porta al roas; il resid nel 1844, e ne secuenti anchi nel profita Orientale e porta Orientale e porta Drientale e porta

Il lusso delle carrozze è antico e sempre sostenuto fra l Milanesi, e anche ai di nostri si ricorda chi ner esso andò in ruina.

28 Parola latina (carpentarius), conservata nel francese charpentier.

- 570 A conoscere il vulgo, e già da quello Mille miglia lontan sente rapirsi Per lo spazio de' cieli. A lui davanti Ossequïosi cadono i cristalli De' generosi cocchi oltrepassando;
- 575 E il lusingano ancor per che sostegno Sia de la pompa loro. Altri ne viene Che di compro pur or litol si vanta; E pur s'affaccia, e pur gli orecchi porge, E pur s'embragli udir da tutti i labbri
- 580 Sonar le glorie sue. Mal abbia il lungo De le rote stridore e il calpestio De' ferrati cavalli e l' aura e il vento, Che il bel tenor de le bramate voci Scender non lascia a dilettargli il core.
- 585 Di momento in momento il fragor cresce, E la folla con esso. Ecco le vaghe, A cui gli amanti per lo di solenne Mendicarono i cocchi. Ecco le gravi Matrone, che gran tempo arser di zelo
- 590 Contro al bel mondo, e dell'ignoto corso
  La scellerata polvere dannaro;
  Ma poi che la vivace amabil prole
  Crobbe, e invitar sembrò con gli occhi Imene,
  Cessero al fine; e le tornite braccia 29,
- 595 · E del sorgente potto i rugiadosi Frutti prudentemente al guardo apriro De i nipoti di Giano <sup>50</sup>. Affrettan quindi Le belle cittadine, ora è più lustri Note a la Fama, poi che ai tetti loro

<sup>29</sup> Non so perché il Botta, rimproverando le leziosaggini francesi degil seritori del secolo passato, non sapula itrovare che badetta, pofa termiti-vircica (Continuazione, libro 50). Non avesser che queste colpe!
30 Giano, antichtsimo re d'Italia, solio il quale si godette ogni bene.
Se si vuol trovar il tempo che l'Italia stette bene, è pur duopo ricorrera alle favole

- 400 Dedussero gli Dei, e sepper meglio E in più tragico stil da la teletta A i loro amici declamar l'istoria De'rotti amori; ed agitar repente Con celebrata convulsion la mensa.
- 405 Il teatro e la danza. Il lor ventaglio, Irrequieto sempre, or quinct or quindi Con variata eloquenza esce e saluta. Convolgonsi le belle: or su l'un fianco, Or su l'altro si posano, tentennano,
- 110 Volteggiano, si rizzan, sul cuscino Ricadono pesanti, e la lor voce Acuta scorre d'uno in altro cocchio. Ma ceco al fin che le divine spose De gl'italici eroi vengono anch'esse.
- 413 Io le conosco a l messagger volanti Che le annuncian da lungi, ed urtan fleri E rompono la folla; io le conosco Da la turha de servi al vomer tolti, Per che oziosi poi di retro pendano
  - 420 Al carro trionfal con alte braccia <sup>31</sup>. Male a Giuno ed a Pallade Minerva E a Cinzia e a Citerea mischiarvi osate <sup>32</sup> Voi, pettorute Najadi e Napée <sup>33</sup> Vane di piecclol fonte o d' umil selva.

31 La popolazione della campagna è un'i altro che eccedente al hisognodi quella della città gran parte è contreta vivere d'accatio e de sossidi quella della città gran parte è contreta vivere d'accatio e de solicitare limosine, dott, sussidi dai luogiti pii. Perché dunque la servi si secigono di preferenza alla campagna è e fra gente rozza e ignara degiti usi ila risposta non ò a più difficile a chi non negli ia prevalenza fisica, intellettuale, morale de forest sui cittadini. La superiorità di carattero d'exarrajencio è un fatto avvertito come dai Sismondi, così da tutti gli osserlori: ci è naturale; essi non hanno ne la conversazione, ne i giornali;
mentre conservono la famiglia oi ci acteleismo.

<sup>32</sup> Cinzia è Diana, dea delle caccie e della iuna: Citerea è Venere; tutte, con Giunone e Minerva, appartenenti alla aristocrazia degli Dei.

<sup>33</sup> Ninfe custodi delle fonti e de' boschetti.

- 425 Che a gli Egipani 24 vostri in guardia diede Giove dall'alto. Vostr' incerti sguardi, Vostra frequente inane maraviglia, E l'aria alpestre ancor de' vostri moti Vi tradiscono, ahi lasse! e rendon vana
- 430 La multiplice in fronte a i palafreni Pendente nappa ch' usurpar tentaste, E la divisa onde copriste il mozzo E il cucinier, che la seguace corte Accrebber stauchi, e i miseri lasclaro
- 455 Cannti padri di famiglia soli
  Ne la muta maglon serbati a chiave.
  Troppo da vol diverse esse no vanno
  Ritte ne gli alti coechi alteramente;
  E a la turba volgare che si prostra
- 440 Non badan punto: a voi talor si volge
  Lor guardo negligente; e par che dica:
  « Tu ignota mi sei » o nel mirarvi,
  Col compagno susurrano ridendo.
  Le giovinette madri de gli eroi
  - 445 Tutto empierono il Corso, e tutte han seco Un giovinetto eroe o un giovin padre D'altri futuri eroi, che a la teletta, A la mensa, al teatro, al corso, al gioco Segneleransi un giorno: e flen cantati.
- 450 S' io scorgo l' avvenir, da tromba eguale A quella che a me diede Apollo, e disso: c Canta gli Achilli tuoi, canta gli Augusti Del secol tuo •. Sol tu manchi, o pupilla Del più nobile mondo: ora ne vieni,
- 455 E del rallegrator dell'universo

34 Delia de' monti o de' boschi con gambe di capra, e corna adorne di pino (pinu praccincti cornua Panes, Ovidio, Met. XIV, 638). Il primo Egipane nacque da Pane e da Ega ninfa, il cui nome in greco suona capra. Rallegra or tu la moribonda luce <sup>33</sup>.

Già tarda a la tua Dama, e già con essa

Precipitosamente al Corso arrivi.

Il menore cocchier serbi quel loco

- 460 Che voi dianzi sceglieste; e voi non osi Tra le ignobili rote esporre al vulgo, Se star fermi a voi piace; ed oltre scorra, Se di scorrer v' aggrada, e a i guardi altrui Spiegar gioje novelle e nuove paci
- 465 Che la pubblica fama ignori ancora.
  Ne conteso a te fla per brevi istanti
  Uscir del cocchio; e sfolgorando intorno,
  Qual da repente spalancata nube,
  Tutti scoprir di tua bellezza i rai
- 470 Nel tergo, ne le gambe e nel sembiante Simile a un nume; poi che a te non mèno Che all'altro semideo 36 Venere diede E zazzera leggiadra e porporino Splendor di gioventù, quando stamane
- 475 A lo speglio sedesti. Ecco son pronti Al tuo scendere i servi. Un salto ancora Spicca, e rassetta gl'increspati panni,

35 Manca il legamento fra questi passi.
36 Enca nel I dell' Encide:

Restilit Eneas, claraque in luce refulsit Os, humerosque deo similis: numque ipsa decoram Caesariem nato genitrix, lumenque juventae Purpureum, et laetos oculis affavit honores.

Il obbio Baldassare Olirocchi, noto per motti lavori eruditi e pei comenti alla vita di san Carlo, en stato menstro di Maria Beatrice d'Escuche, pol divenne arciduchessa. Negli ultimi suoi anni, sorio, appena di grave malattis, a fic condurre in carrozcara a respirar l'aria de bassioni. Lo dei l'arciduchessa che col marito andava ai cono; subito fece fermare, e escesa, corse allo sportello del bomo prece, a congratulersa, fa grigli pure seena-consectiva che in sua prima visita sarebbe a lei, e impedir el regli pure semeste d'arcarezza: sopratato toi da tanta bontà; supti gli altri signori, che forse ne conceptrono maggiore stima pel loro conclitation, e che certo mitrono questo ai molti tratti di cortesta di quella brava signora.

E le trine sul petto 37: un po t'inchina; A i lucidi calzari un guardo volgi;

- 480 Érgiti, e marcia dimenando il fianco.
  O il corso misurar potrai soletto,
  Se passeggiar tu brami: o tu potrai
  - Dell'altrui dame avvicinarti al cocchio, E inerpicarti, ed introdurvi il capo E le spalle e le braccia, e mezzo ancora
- Dentro versarte. Ivi salir tant' alto
  Fa le tue risa, che da lunge le oda
  La tua Dama, e si turbi, ed interrompa
  Il celiar de gli eroi che accorser tosto
- 490 Tra il dubbio giorno a custodirla in tanto Che solinga rimase. O sommi Numi, Sospendete la notte ; e i fatti egregi Del mio giovin Signor splender lasciate Al chiaro giorno. — Ma la notte segue 495 Sue leggi inviolabi
- Con lacit' ombra sopra l' emispero; E il rugiadoso piè lenta movendo, Rimescola i color varj, infiniti, E via li spazza con l'immenso lembo 38
- 500 Di cosa in cosa: e suora de la morte,
  Un aspetto indistinto, un solo volto
  Al suolo, a i vegetanti, a gli animali,
  A i grandi ed a la plebe equa permette;
  E i nudi insieme ed i dipinti visi

38 Ecco una delle parole comuni abbellite: siechè il Foscolo se ne valse a giustificar quel suo

E quando
Il tempo con sue fredde ali ne spazza
Fin le ruine, le Pimplee fan lieti
Di lor canto l sepoleri.

Pure i manoscrilli surrogano sgombra.

<sup>37</sup> Questo atto di raccomodarsi le tattughe sul petto ritorna omai per la quarta volta. Troppo.

505 De le belle confonde e i cenci e l' oro : Nè veder mi concede all'aere cieco Qual de'cocchi si parta, o qual rimanga Solo all' ombre segrete; e a me di mano Totto il pennello, il mio Signore avvolge 510 Per entro al tenebroso umido velo.

## LA NOTTE.

Nè tu contenderai, benigna Notte, Che il mio Giovane illustre io cerchi e guidi Con gli estremi precetti entro al tuo regno. Già di tenebre involta e di perigli <sup>1</sup>.

5 Sola, squallida, mesta alto sedevi Su la iimida terra. Il debii raggio De le stelle remote e de' pianeti, Che nel silenzio camminando vanno, Rompea gli orrori tuoi sol quanto è duopo

10 A sentirli vie più. Terribil ombra Giganteggiando si vedea salire Su per le case e su per l'alte torri, Di teschi antiqui seminate al piede: E únupe a e gull e mostri avversi al sole

4 Questa dipintura della fiera notte del tempi antichi può regger al paragone di qualunque più bel passo del Mattino.

2 L'upupa, che più comunemente chiamiamo bubbola, è un uccello non guari grosso, di penne bigte striate di bianco, con una cresta di piume, ma non è altrimenti uccello notturno. Onde falla il Parini, e falla pure Ugo Poscolo ove sesisse ne' Sepotri:

E uscir dal teschio onde fuggia la luna L'upupa, e svolazzar sopra le croci.

- 15 Svolazzavan per essa, e con ferali Stridi portavau miserandi augurj: E lievi dal terreno e smorte fiamme Di su di giù vagavano per l'aere Orribilmente tacito ed opaco;
- 20 E al sospettoso adultero, che lento
  Col cappel su le ciglia e tutto avvolto
  Nel mantel, se ne gia con l'armi accose,
  Colpieno il core, e lo striguean d'affanno.
  E fama è ancor che pallide fantasime
  Lungo le mura de i descrti tetti
  Spargean lungo acuttissimo lamento,
  Cui di lontan per entro al vasto bujo
  I cani rispondevano ululando.
- Tal fosti, o Notte, allor ebe gl'inelit' avi, O Onde pur sempre il mio Garzont si vanta, Eran duri ed alpestri, e eon l'oceaso Cadean dopo lor cene al sonno in preda; Fin che l'aurora sbadigliante ancora Li richiamasse a vigilar su l'opre
- 53 De i per novo eammin guidati rivi
  E su i campi nascenti, onde poi grandi
  Furo i nepoti e le cittadi e i regni.
  Ma ecco Amore, ecco la madre Venere,
  Ecco del ginco, ecco del fasto i Geni
- 40 Che trionfanti per la notte scorrono, Per la notte che sacra è al mio Signore. Tutto davanti a lor tutto s' irradia Di nova luce. Le nimiche tenebre Fuggono riversate, e l'ali spandono
- 43 Sopra i covili ove le fere e gli uomini A la fatica condannati dormono. Stupefatta la Notte intorno vedesi Riverberar più che dinanzi al sole Aurce cornici, e di cristalli e spegli

- 50 Pareti adorue, e vesti varie, e bianchi Omeri e braccia, e pupillette mobili, E tabacchiere preziose, e fulgidi Monili-é gemme, e mille cose e mille. Cosi l'eterno caos 3, allor che Amore
- .55 Sopra posovvi. e il fomentò con l'ale, Senti il generator moto crearse, Senti schiuder la luce; e sè medesmo Vide meravigliando, e tanti aprirse Tesori di natura entro al suo grembo.
- 60 O de' miei studj gencroso Alunno, Tu seconda me dunque, or ch'io t' invito Glorie novelle ad acquistar là dove O la veglia frequente o l'ampia scena I grandi eguali tuoi, degni de gli avi
  - 65 E de i titoli loro e di lor sorte, E de i pubblici voti ultima cura, Dopo le tavolette e dopo i prandi E dopo i Corsi clamorosi aduna.
  - Ma dove, ahi dove senza me t' aggiri,
    70 Lasso ! da poi che, in compagnia del sole,
    T' involasti pur dianzi a gli occhi 'miei ?
    Qual palagio ti accoglie, o qual ti copre
    Da i noccuti vapor ch' Espero mena 4

3 Et spiritus Dei ferebatur super aquas, dice il Genest; e nella mitologia d'Esiodo è l'amore che compone do ordina i lottanti elementi. Questo pezzo doveva esser tutto in versi sdruccioli, per varietà.

4 Espero è la stella che prima si vede a sera. I nocenti rapori della città sono dovuti singolarmente alle acque che stagnanle inforno ne' prati perenni che diconsi di marcita. I prati irrigui nell'interno della città furono proibiti da una grida dell'arciduca. 26 seuembre 4772.

Ma non bastò che intorno Putridi stagni avesse: Anzi a turbarne il giorno Sotto le mura istesse Trasse gli scellerati Rivi a marcir sui prati.

Parini. La salubrità dell'aria.

It Panist.

- orse a nova con lei gara d'ingegno Tu mal cauto venisti : e già la bella
- 105 Teco del lungo repugnar s'adira; Già la man che tu baci arretra, e tenta Liberar da la tua; e già minaccia Ricovrarsi al suo tetto, e quivi sola Involarse ad ognuuo in fin che il sonno
- 110 Venga pietoso a tranquillar suoi sdegni. Invan chiedi mercè; di mente invano A lei te stesso sconsigliata incolpi: Ella niega placarse: il cocchio freme Dell' alterno clamore, e giace intanto
- 115 Immobile fra l'ombre; e voi, sue care Gemme, il bel mondo impaziente aspetta. Ode l'auriga al fin d'ambe le voci Un comando indistinto, e bestemmiando Sferza i corsieri, e via precipitando
- 120 Ambo vi porta, e mal sa dove ancora.
  Folle! di che temei? Sperdano i venti
  Ogni augurio infelice. Ora il mio Eroe
  Fra l'amico tacer del vuoto Corso
  Lieto si sta la fresca ôra godendo 8,
- 125 Che dal monie lontan spira e consola. Siede al fianco di lui, lieta non meno, L'altrui cara consorte. Amor nasconde La incauta face; e il fiero dardo alzando, Allontana i maligni. O Nume invitto,

<sup>8</sup> L'abludine del passeggiar verso sera è conservata per l'estate. Disstone di ports Orientale, quando sia sgombe odi ancenti exper ch' E-spero meno, vedesiun ampio orizzonte, e l'immensa pianura, acclive verso settentirone, derive alia piaga opposta, e incentriciata da montagne, cominciando ad oriente da quelle della brescinaa, poi del bergamasco, e il caratteristoto Rescopero, e il monti del lago di Como, di Varsee, di Lugano, poi del continue del caratteristoto Rescopero, e il monti del lago di Como, di Varsee, di Lugano, poi ad cottenete l'ambio il Movviso, inde gil apponiti fin alla congituzione colle Atoli Maritime.

- 150 Non sospettar di me; ch'io già non veguo Invido esplorator, ma fido amico De la coppia beata a cui tu vegli. E tu, Siguor, trouca gl'indugi. Assai Fur gioconde quest'ombre, allor che prima
- 153 Nacque il vago desio che te congiunso All'altrui cara sposa, or son due luno. Ecco, il tedio a la fin serpe tra i vostri Così lunghi ritiri: e tempo è omai Che in più deguo di te pubblico agone
- 140 Splendano i geuj tuoi. Mira la Notte Che col carro stellato alta sen vola 9 Per l'eterea campagna, e a le col dito Mostra Tesco nel ciel, mostra Polluce, Mostra Bacco ed Alcide e gli altri erregi
- 153 Che per mille d'onore ardenti prove Colà fra gli astri a sfolgorar saliro. Svégliati a i grandi esempi, e meco affretta. Loco è, ben sai, ne la città famoso Che solendida matrona apre al notturno
  - 150 Concilio de' tuoi pari, a cui la vita Fora, senza di ciò, mal grata e vile. Ivi le belle e di feconda prole Inclite madri ad obliar sen vanuo Fra la sorte del gioco i tristi eveuti
- 155 De la sorte d'amore onde fu il giorno Agitato e sconvolto. Ivi le grandi Avole auguste e i genitor leggiadri De' già celebri eroi il senso e l'onta

<sup>9</sup> Efficiavasi la nolle in una donna, che stendesse di coss in coss un coss un velo fosto, trapunto di stelle. La prima storia dell'umanità è scritts nelle stelle; perocché gil usmini collocarono nelle costellazioni que' primi erol che benelicarono l'umanità; Castore e Polluce ne' Genini, Bacco nella capra manite; Anfione nella su la lir; gil Argonatti nella nava con il Parini mostra que' grandi al suo grando, per li soliti confronti e contrapposti.

- Volgon de gli anni a rintuzzar fra l' ire 60 Magnanime del gioco. Ivi la turba De la feroce gioventù divina Scende a pugnar con le mirabil arme Di vagli giubboncei, d' atti vezzosi, Di bei modi del dir sta mane-appresi :
- 165 Mentre la Vanità fra il dubbio marte <sup>10</sup> Nobil furor ne' forti petti inspira; E con vario destin dando e togliendo Le combattute palme, alto abbandona I leggeri vessilli all'aure in preda.
- 170 Ecco che già di cento faci e cento Gran palazzo rifulge. Multiforme Popol di servi baldanzosamente Sale, scende, s' aggira. Urto e fragore Di rote, di flagelli e di cavalli
- 173 Che vengono, che vanno, e stridi e fischi Di gente che domandan, che rispondono, Assordan l'aria all' alte mura intorno. Tutto è strepito e luce. O tu che porti La Dama e il Cavalier, dolci mie cure,
  - 180 Primo di carri guidator, qua volgi; E fra il denso di rote arduo cammino Con olimpica <sup>11</sup> man splendi; e d' un corso Subentrando i grand' atri, a dietro Isscia Qual pria le porte ad occupar tendea.
  - 185 Quasi a propria virt\(\tilde{\psi}\) plauda al gran fatto Il generoso Eroe, plauda la bella Che con l'agil pensier scorre gli aurighi De le dive rivali, e novi al petto

<sup>10</sup> Seneca ha aperto Marte: Cesare aequo Marte pugnatum est: Tacito incerto Marte: Livio anceps Mars fuit, e Vellejo multo varioque Marte pacatae: e dubio Marte descendere.

<sup>44</sup> In Olimpia nell' Ellade si faccano le corse dei cocchi, vi gareggiavano i re, vi cantava le giorie del vincitori Pindaro. Subentra, entra sollo, come il latino subire.

Sente nascer per te teneri orgogli.

- 190 Ma il bel carro s'arresta; e a te, Signore, A te, prima di lei seeso d'un salto, Affidata la Dea, lieve balzando, Col sonante calcagno <sup>12</sup> il suol percote. Largo dinanzi a voi fiammeggi e gronde
- 195 Sopaa l'ara de'numi ad arder nato Il tesoro dell'api (5); e a lei da tergo Pronta di servi mano a terra proni Lo smisurato lembo alto sospenda: Somma (clicità che lei sopara
- 200 Da le ricche viventi a cui per anco, Miserel su la via l'estrema veste Per la polvere sibila strisciando <sup>14</sup>. Ahil se novo sdegnuzzo i vostri petti Dianzi forse agrid, tu chino e grave
- 205 A lei porgi la destra, e seco innoltra, Quale ibero amador quando, raccolla Dall' un lato la cappa, contegnoso Guida l' amanza a diportarse al vallo, Dove il tauro, abbassando i corni irati,
- 210. Balza gli nomini in alto, o gemer s' ode Grepitante Giudeo per entro al foco <sup>18</sup>. Ma no; chè l'amorosa onda pacata Oggi siede per voi: e, quanto è duopo A vagarvi il piacer, solo la increspa

<sup>12</sup> Aliro vezzo del vestir d'aliora erano le scarpe con aito caicagno.
13 Le lorchie di cera. Se ne facca profusione quando le lampade non

eransi ancora raffinale coi metodi di Argani e di Carcel. A pie' degli scaloni signorili vedonsi ancora nel sasso i fori dove s' infiggevano le torchie.

14 Abbiamo detto che alle piebee non era concesso aver chi reggesse

<sup>13</sup> Aubianio detto che ane pienee non era concesso aver chi reggesse loro la coda all' abilo. Verso imitativo, migliore dell' altro variante, Sibila fra la polvere strisciando.

<sup>15</sup> Imila la gravità spagnotesca. Fin ai tempi nostri restarono spettacoli azil Spagnuoli gradili le caccie dei toro; e poco prima anche gli Auto~da Fe, dove la polizia di colà, che chiamavasi Santa Inquisizione, metteva ai fuoco genie accusata di colpe contro la religione.

- 215 Una lieve aleggiando aura soave. Snello adunque e vivace offri a la bella Mollemente piegato il destro braccio: Ella la manca v' inserisca: premi Tu col gomito un poco; un poco anch'ella 220 Ti risponda premendo; e a la tua lena
- Dolce peso a portar tutta si doni, Mentre lieti celiando a brevi salti Su per l'agili scale ambo affrettate 16. Oh come al tuo venir gli archi e le volte
- 225 De' gran titoli tuoi forte rimbombano! Come a quel suon volubili le porte Cedono spalancate; ed a quel suono Degna superbia in cor ti bolle, e face L' anima eccelsa rigonfiar più vasta!
- 250 Entra in tal forma, e del tuo grande ingombra Gli spazi fortunati. Ecco di stanze Ordin lungo a voi s'apre. Altra di servi Infimo gregge alberga, ove tra lampi Di molteplice lume or vivo, or spento 17,
  - 235 E fra senipre incostanti ombre schiamazza Il sermon patrio e la facezia e il riso Dell' energica plebe. Altra di vaghi Zazzeruti donzelli è certa sede. Ove accento stranier misto al natio
- 240 Molle susurra; e s' apparecchia in tanto Copia di carte e multiforme avorio. Arme l' uno a la pugna, indice l' altro D'alti cimenti e di vittorie illustri. Al fin più interna, e di gran luce e d'oro
- 245 E di ricchi tappeti 18 aula superba

16 Variante:

Mentre a piccioli satti ambo affrettate Per le sonanti scale alto celiando. 47 Per accompagnare chi scende o sale, 18 Comodità or molto più estesa.

Sta servata per voi, prole de'Numi. Io di razza mortale, ignoto vate, Come ardirò di penetrar fra i cori De'semidei, ne lo cui sangue in vano

250 Gocciola Impura cercheria con vetro Indagator colui che vide a nuoto Per l'onda genitale il picciol uomo <sup>19</sup>? Qui tra i servi m' arresto, e qui da loro Nuote del mio Signor virtudi ascose

255 Taeito apprenderò. Ma tu sorridi, Invisibil Camena 30, e me rapisci Invisibil con te fra li negati Ad ogn' altro profano aditi saeri. Già il mobile de' segzi ordine augusto

200 Sovra i tiepidi strati in cerehio volge; E fra quelli eminente i flanchi estende Il grave canapè. Sola da un lato La matroua del loco ivi s' appoggia; E con la man, che lungo il grembo cade,

263 Lentamente il ventaglio apre e socchiude.
Or di giugner è tempo. Ecco lo snelle,
E le gravi per molto adipe dame,
Che a passi velocissimi s' affrettano
Nel gran conessos. I cavalicri egregi
270 Lor cammiano a lato: ci delle, intorno

70 Lor camminano a lato; ed elle, into A la sedia maggior vortice fatto Di sè medesme, con sommessa voce Brevi note bisbigliano, e dileguansi

<sup>19</sup> Leuwenhoeck diresse II microscopio sull'onda genitale, e pretessorgerui infusorj che chiamò spermatiel. Suppose fosser quasi lo stato di larva dell'uomo: idea sostenuta in Italia dal Lancis. VI feero poi sopra studio Gielchen, Hill, Baker, Toblot, Eleborn, Spallanzani, e principal-unenle Willer, e da ullimo Bory Saint-Vinent, Dumas, Prevost. Altri negano affatto gli animali spermatiel.

<sup>20</sup> Musa, Questi clamorosi ritrovi sono cessati dache il teatro usurpo la prima importanza.

Dissimulando fra le sedie umili.

73 Un tempo il canapè nido giocondo 21

Fu di risi e di seherzi, allor che l'ombre
Abitar gli fu grato ed i tranquilli
Del palagio recessi. Amor primiero
Trovò l'opra ingegnosa. • lo voglio, ei disse,

280 Dono a le amicho mie far d' un bel seggio
Che tre ad un tempo nel suo grembo accoglia.
Cosi, qualor do gl' importuni altronde
Volga la turba, sederan gli annauti
L' uno a lato dell' altro, ed io con loro.

285 Disse, fe platiso con lo palme, e l' ali
Apri volando impaziente all'opra.
Ecco il bel fabbro lungo pian dispone
Di tavole contesto e molli cigne.
A reggerlo vi dà vaghe coloune

290 Che del silvestre Pane i pio' leggeri 22 Imitano scendendo: al dorso poi V'alza pátulo appoggio; e il volge a i lati, Come far soglion flessuosi acanti, O ricche corna d'arcade montone.

295 Indi, predando a lo vaganti aurette L'ali o le piume, le condensa e chiude

<sup>-</sup> Ben volentieri, purché vol mi diate il soggetto.

Oh Il soggetto non vi può mancare; per voi tutto è buono. Per esempio questo sofà ».

Ed egli fe un poema sul sofa in molte migliaja di versi, tutti sentimento e devozione e allusioni alle giornaliere occupazioni.

<sup>22</sup> Abbiamo ripetuto che figuravasi coi pie' caprini.

- In tumido cuscin che tutta ingombri La macchina elegante; e al fin l'adorna Di molli sete e di vernici e d'oro.
- 500 Quanto il dono d'Amor piacque a le belle! Quanti pensier lor balenaro in mente! Tutte il chiesero a gara; ognuna l'volle Ne le stanze più interne; applause ognuna A la innata energia del vago arnese
- 505 Mal repugnante e mal cedente insieme Sotto a i mobili fianchi. Ivi sedendo Si ritrasser le amlche; e da lo sguardo De' maligni lontane a i fidi orecchi Si mormoraro i delicati arcani.
- 510 Ivi la coppia de gli amanti, a lato
  Dell' arbitra sagace, o i nodi strinso,
  O calmò l'ira e nuove leggi apprese.
  Ivi sovente l'amador faceto
  Raro volume all'altrui cara sposa
- 515 Lesse spiegando, e con sorrisi arguti Lepida imago fe notar tra i fogli. Il fortunato seggio invidia mosse De le sedie minori al popol vario; E fama è che talora invidia mosse
- 520 Anco a i talani stessi. Ah, perchè mai, Vinto da insana ambizione, uscio Fra lo immenso tumulto e fra il clamore De le veglie solenni? Avvi due genj Fastifiosi e tristi a cui dier vita.
- 525 L'Ozio e la Vanità, che, noti al nome Di Puntiglio e di Noja, erran cercaudo Gli alti palagi e le vigilie illustri De la stirpe de'numi. Un fra le mani Porta verga fatale, onde sospende
- 530 Ne'miseri percossi ogni lor voglia;
  E, di macchine al par che l'arte inventi,

- Modera l'alme a suo talento e guida: L'altro piove da gli occhi atro vapore; E da la bocca sbadigliante esala
- 555 Alito lungo, che sembiante a i pigri Soffi dell'austro, si dilata e volve, E d'inane torpor le menti occupa. Questa del canapè coppia infelice Allor prese l'imperio; e i Risi e i Giochi
- 540 Ed Amor ne sospinse; e trono il fece, Ove le madri de le madri eccelse De' primi croi esercitan lor tosse; Ove l' inclite mogli, a cui beata Rendon la vita titoli distinti.
- 545 Sbadigliano distinte. Ah fuggi, ah fuggi, Signor, dal tetro influsso; e là fra i seggi De le più miti dee quindi remoto Con l' alma gioventù scherza e t' allegra. Quanta folla d'eroi! Tu che modello
- 550 D'ogni nobil virtù, d'ogn'atto egregio Esscr dèi fra'tuoi pari, i pari tuoi A conoscere apprendi; e in te raccogli Quanto di bello e glorioso e grande Sparse in cento di loro arte o natura.
- 355 Altri di lor ne la carriera illustre Stampa i primi vestigi; altri gran parte Di via già corse; altri a la meta è giunto. In vano il vulgo temerario a gli uni Di fanciulli dà nome; e quelli adulti,
- 560 Questi omai vegli di chiamare ardisce:
  Tutti son pari. Ognun folleggia e scherza:
  Ognun giudica e libra: ognun del pari
  L'altro abbraccia e vezzeggia: in ciò sol tanto
  Non simili tra lor, chè ognun sua cura
- 565 Ha diletta fra l'altre onde più brilli. Questi or esce di là dove ne'trivj

Si ministran bevande ozio e novelle 23. Ei v'andò mattutin, partinne al pranzo, Vi tornò fino a notte; e già sei lustri

- 570 Volgon da poi che il bel tenor di vita Giovinetto intraprese. Ah, chi di lui Può sedendo trovar più grati sonni, O più lunghi sbadigti, o più fiate D'atro rapè solleticar, le nari,
- 375 O a voce popolare orecchio e fede Prestar più ingordo e declamar più forte? Quegli è l'almo garzon che con maestri Da la scutica sua moti di braccio Desta sibili egregi: e l'ore illustra
- 580 L'aere agitando de le sale immense,
  Onde i prischi trofei pendono e gli avi.
  L'altro è l'eroe che da la guancia enflata
  E dal torto oricalco a i trivj annunzia
  Suo talento immortal, qualor dall'alto
- 585 De' famosi palagi emula il suono Di messagger che frettoloso arrive. Quanto è vago a mirarlo, allor che in veste Cinto spedita, e con le gambe assorte In amplo cuojo cavalcando, a i campi
- 590 Rapisce il cocchio ove la dama è assisa, E il marito e l'ancella e il figlio e il cane! Vuoi su lucido carro in di solenne Gir trionfando al Corso ? Ecco quell'uno Che al lavor ne presieda. E legni e nelli
- 593 E ferri e sete e carpentieri e fabbri A lui son noti; e per l' Ausonia tutta È noto el pure. Il Cálabro, di feudi E d'ordini superbo; i duchi e i prenci Che pascon Mongibello, e fin gli stessi

<sup>23</sup> Le bolteghe di caffè. E it vizio di starvi tutto il di sulle pancacce a caratar l'uno e l'altro, è non solo vivo, ma cresciuto.

- 400 Gran nipoti romani a lui sovente Ne commetton la cura: ed ei sen vola D'una in altra officina, in fin che sorga, Auspice Iui, la fortunata mole: Poi di tele ricinta e contro all'onte
- 405 De la pioggia e del Sol ben forte armata, Mille o più passi l'accompagna ei stesso Fuor de le mura, e con soave sguardo La segue ancor sin che la via declini. Or non conosci del figliuol di Maia 24
- 410 Il più celebre alunno, al cui consiglio Nel gran dubbio de' casi ogn' altro cede, a Sia che dadi versati, o pezzi eretti, O giacenti pedine, o brevi o grandi Carte mescan la pugna? Ei sul mattino
- 415 Le stupide emicranio o l'aspre tossi Molce, giocando, a lo canute dante: Ei, già tolte le mense, i nati or ora Giochi a le belle declinanti insegua. Ei, la notte, raccoglie a sè d' intorno
- 420 Schiera d'eroi, che nobil estro inflamma D'apprender l'arte onde l'altrui fortuna Vincasi e domi, e del soave amico Nobil parte de'campi all'altro ceda <sup>25</sup>. Vedi giugner colui che, di cavalli
- 425 Invitto domator, divide il giorno Fra i cavalli e la dama ? Or de la dama La man tiepida preme ; or de' cavalli Liscia i dorsi pilosi, o pur coi dito Tenta, a terra prostrato, i ferri e l'ugna.
- 450. Ahimè, misera lei quando s'indice Fiera altrove frequente l'Ei l'abbandona,

24 Mercurio che sopravvede i giuochi, Vedi ii Meriggio nota 87. 25 Variante: e di sonanti spoglie

D' abbattuto rival si torni opimo.

E per monti inaccessi e valli orrende Trova i lochi remoti, e cambia o merca. Ma lei beata poi quand'ei sen torna

- 453 Sparso di limo, e novo fasto adduce
  Di frementi corsieri: e gli avi loro
  E i costumi e le patrie a lei soletta
  Molte lune ripete! Or mira un altro
  Di cui niù dillegente o niù costante
  - 440 Non fu mai damigella o a tesser nodi, O d'aurei drappi a separar lo stame. A lui turgide ancora ambo le tasche Son d'ascose malerie <sup>36</sup>. Eran già queste Prezioso tappeto, in cui, distinti
- 443 D'oro e lucido lane, i casi apparvero D' Ilio infelice, e il cavalier sedendo Nel gabinetto de la Dama, ormai Con ostinata man tutte divise In fili minutissimi le genii
- 450 D' Argo e di Frigia. Un flanco solo resta De la Greca rapita; e poi l' eroe, Pur giunto al fin di sua decenne impresa, Andrà superbo al par d' ambo gli Atridi <sup>27</sup>. Ve' chi sa ben come si deggia a punto
- 453 Fausto di nozze o pur d'estremi fati Miserabile annuncio in carta esporre. Lui scapigliati e torbidi la mente

36 în questi caratteri è maggiore la caricatura che la verità; segno di indebolito ingegno o di mancata Iima. Che se degli altri, dal più al meno, sonvi esempi ane' oggi, non credo di quest'ultimo. Poichè

Le vrai peut quelquefois n'êlre pas vraisemblable, forse ne fu uno ai tempi def Parini: ma quell'uno doveva esser ridicolo abbastanza senza le sferzate del poeta; da serbarsi al vizioso, non ad un imbecille.

37 Argivi o Greci, e Frigi o Trojani combatterono dieci anni sotto Troja, favola notissima, cantata da Umero, che votie fino d'allora mostrare come siano potenti i popoli unili. La Greca rapita é Elena, cardone di quella guerra. Amba gli Abridi sono Agamennone e Meneiao, principali dei Greci.

- Per la gran doglia, a consultar sen vanno I novi eredi: nè già mai fur viste
- 460 Tante vicino a la cuméa caverna 28
  Foglie volar d'oracoli notate,
  Quanti avvisi el raccolse, i quali un giorno
  Per gran pubblico ben serbati fiéno.
  Ma chi l'opre diverse o i vari ingegni
- 465 Tutti esprimer poría, poi che le stanze Folte già son di cavalieri e dame? Tu per quelle t'avvolgt; ardito e baldo Vanne, torna, t'assidi, érgiti, cedi, Premi, chiedi perdono, odi, domanda,
- 470 Sfuggi, accenna, schiamazza, entra e ti mesci
  A i divini drappelli; e a un punto empiendo
  Ogni cosa di te, mira e conosci.
  Là i vezzosi d' Amor novi seguaci
  Lor nascenti fortune ad alta voce
- 475 Confidansi all'orechio, e ridon forte, E saltellando batton palme a palme; Sia che a leggladre imprese Amor li gvidi Fra le oscure mortali, o che gli assorba De le dive lor pari entro a la luce.
- 480 Qui gli antiqui d'Amor notl campioni Con voci esili e da l'ansante petto Fuor tratte a stento, rammentando vanno Le già corse in amar flere vicende. Indi gl'imberbi eroi, cui diede il padre
- 185 La prima coppia di destrier pur jeri, Con animo viril celiano al fianco Di provetta beltà che a i risi loro Alza scoppi di risa, e il nudo spande, Che, di veli mal chiuso, i guardi cerca
- 490 Che il cercarono un tempo. Indi gli adulti,

A la cui fronte il primo ciusso appose Fallace <sup>29</sup> parrucchier, scherzan vicini A la sposa novella; e di bei motti Tendonle insidia, ove di lei s' intrichi

495 L'alma inesperta e il țimido pudore. Folli l chê a i detti loro ella va incontro Valorosa così, come una madre Di dieci eroi. — V'ha in altra parte assiso Chi di lieti racconti, o pur di fole

500 Non ascoltate mai raro promette
A le dame trastullo; e ride e narra,
E ride ancor 30, benchè a le dame intanto
Sul bell'arco de' labbri aleggi e penda
Non voluto shadigito : e v' ha chi altronde

503 Con fortunato studio in novi sensi Le parole converte, o in simil suoni Pronto a colpir divinamente scherza 31. Alto al genio di lui plaude il ventaglio De le pingui matrone, a cui la voce

510 Di vernacolo accento anco risponde:

Ma le giovani madri, al latte avvezze
De le galliche grazie, il sottil naso
Aggrinzan fastidite; e pur col guardo
Sembran chieder pietade a i belli soirti

29 Che imita în modo d'ingannare: senso nuovo, è non felice, sebbene arieggi a quel di Virgilio

Tu faciem ittius, nocle non amplius una, Fatte doto. Eneid. 1. 687.

Nous avons lout perdu, tout, jusqu'à ce gros rire,
.... ce rire des airux
Qui jailtissait du coeur comme un flot de rin vieux.
Banbus
Oh te fücheux plaisant qui, dans son froid délire,

L'ennui peint sur te front, prend le masque du rire, Et, pésamment fotaire en sa légèrelé, Tourmente son prochain de sa triste gaité! P. DE Lespus, Épitres I. 1.

Committee Comple

- 515 Che lor siedono a lato, e a eni gran copia D'erudita efemeride distilla Volatile scienza entro a la mente <sup>52</sup>. Altri altrove pugnando audace innalza Soora d'ognattro il palafren ch'ei sale,
- 520 O il poeta o il cantor che lieti ci rende De le sue mense. Altri dà vanto all' elso Lucido e bello de la spada ond'egli Solo e per casi non più visti, al fine Fu dal più dotto anglico artier fornito.
  - 525 Altri grave nel volto ad altri espone Qual per l'appunto a gran convito apparve Ordin di cibi; ed altri stupefatto Con profondo pensier, con alte dita Conta di quanti tavolieri a punto
- 550 Grande insolita veglia andò superba.
  Un, fra l'indice e il medio inflessi alquanto,
  Molle ridendo al suo vicin la gota
  Preme furtivo: e l'un da tergo all'altro
  Il nendente cannel dal braccio invola 53.
  - E del felice colpo a sè da plauso.

    Qual d'ogni lato i pronti servi in tanto

    E luci e tavolieri e seggi e carte,

    Suppellettile augusta, entran portando 54;

    E sordo stropicciar di mossi scanni,
- 32 Il Parini rimorde spesso l'accidiosa sapienza de glornali; lontano dai credere che su quella, e quasi su quella sola, si formerebbe l'educazione de glovani eroi della successiva generazione.
- 33 Il cappello schiacciato, che qui dicevasi schiscetta ed in Toscana schiaccina o sottobraccino, portavasi sotto al braccio, comodifia toltaci dal nostro incomodissimo cappello cilindrico.
  - 34 Praelia quanta illic, dispensatore videbis Armigero!

GIOVENALE, Sat. I, 91.

il qual verso fu citato dal cavalier Mornay per prova che i Romani aveano bische, e vi presedeva un magistrato, e in conseguenza imperar di aprire otto bische a Parigi nel 1722, pagando ducentomila lire, che deveano andare per poveri vergognosi.

- 550 E cigolio di tavole spiegate Odo vagar fra le sonanti risa Di giovani festivi, e fra le acute. Voci di dame cicalanti a un tempo, Come intorno a selvaggio antico moro,
- 545 Sull'imbrunir del di, garrulo stormo Di frascheggianti passere novelle. Sola in tanto rumor tacita siede. La matrona del loco; e chino il fronte, E increspate le ciglia, i sommi labbri
- 550 Appoggia in sul ventaglio, arduo pensiere Macchinando tra sè. Medita certo Come al candor, come al pudor si deggia La càra figlia preservar, che torna Doman da i ebiostri ove il sermon d'Italia
- 555 Pur giunse ad obbliar, meglio erudita De le galliche grazie 55. — Oh qual dimane Ne i genitor, ne' convitati, a mensa Ben cicalando, ecciterai stupore, Bella fra i lari tuoi vergin straniera! —
- 560 Errai. Nel suo pensier volge di cose L'alta madre d'eroi mole più grande; E nel dubbio crudel cel guardo invoca De le amiche l'aita; e a sè con mano

35 Dell'infranciosamento de' nostri abbastanza si disse negli Sudi, nell' si leivo in patrioles urarb dall'i Otona alla Stura contro nuo ele tradusse s' un giornale milanese un articolo di Villemain, ove si sossenava la somina influenza dalla elettratura francese sull'i taliana nell'ascolo pessato. Eppure il Botta, così volonteroso di esaltar le cosè italiane, e di escretamente dispetitoso verso i Prances, nel fine dell'ana confunitario con escretamente dispetitoso verso i Prances, nel fine dell'ana confunitario ceva: . Se poche parti sen e eccetuano, la elettratura italiana era spenta; en ellro più non era che una servite e sononia initaziane della elettratura internativa dell'antico della elettra della respecta delle opere testirali, le novello, i rumanzi, i poemi tessis rendevano un odore francese. La storia, la maggior parte dello opere testirali, le novello, i rumanzi, i poemi tessis rendevano un odore francese. La storia e se non conto stomaco si possono leggere oggidi le cose che vi si strivevano; servitili si ele pessiste, servitilà nel la lingua. Como le carpette delle do escarpette delle concenti concetti e le frasi dei letterati venivano belli e formati da Parigi «

- Il fluo cavalier chiede a consigiio.

  563 Qual mai del gioco a i tavolier diversi

  Ordin porrà, che de le dive accolte 36

  Nulla obbliata si dispetti, e nieghi

  Più qui tornare ad aver scorno ed onte?

  Come con pronto antiveder del gioco
- 570 Il dissimil tenore a i genj eccelsi Assegnerà conforme, ond'altri poi Non isbadigil lungamente, e pianga Le mal gittate ore notturne, e lei De lo infelice oro perduto incolpi?
- 573 Qual paro e quale al tavolier medesmo
  E di campioni e di guerriere audaci
  Fia che tra loro a lenzonar congiunga;
  Si che già mai per miserabil caso
  La vetusta patrizia, essa e lo sposo
- La vetusta patrizia, essa e lo sposo 580 Ambo di regi favolosa stirpe 37,

36 Nel Goldoni, Memorie P. III. c. 26, leggiamo:
 La carica più penosa per una padrona di casa è quella di disporre le partite in modo che l'amor proprio degli uni non offenda l'amor proprio degli altri.

uega atri. » Me, indipendentemente dal caratteri che ragionevolmente al degiono perdonare, sono anore più da tenerari gli effecti dell'antipata, che in producare, sono anore più da tenerari gli effecti dell'antipata, che in producare della considerazione della contro di un altra contro di un altra, questo sini farebbe andare in collera, sene fossi contro di un altra contro di una contro di un altra contro di una contr

 Le padrone di casa deggiono studiare le simpatie e le antipatie delle società: deggiono prima conoscere i lor giocatori, e poscia assortirli.

 Domando perdono alle signore che ne han da sapero molto più di me; ma ho da dar loro un altro avvertimento. Non couviene chi esse comincino col fare la loro paritta, e che lascino gli altri ad accomodarsi come possono, Questo à ecadulo più d'una volta sotto i miei occhi, e sono stato testimonio delle lagnanze di quelli che si credevano mal collocati.

37 Favolosa, cloè celebre, come il fabulosus Hydaspes di Orazio, e i fabulosa carmina Graccorum di Curzio, e le favolose mura della mia città di Manzoni.

Con lei non scenda al paragon, che al grado Per breve serie di scrivani or ora Fu de' nobili assuta, e il cui marito Gli atti e gli accenti ancor serba del monte 38 ? Ma che non può sagace ingegno e inolta D'anni e di casi esperienza? Or ecco Ella compose i iddi amanti, e lungi De la stanza nell'angol più remoto Il marito costrines, a di si lieti

590 Sognante ancor d'esser geloso. Altrove Le occulte altrui, ma non fuggite all'occhio Dotto di lei, ben che nascenti a pena, Dolci cure d'amor, fra i meno intenti O i meno acuti a penetrar nell'alte

593 bell' animo latchre, in grembo al gioco
Pose a crescer felici; e già in duo cori
Grazia e mercè de la bell'opra ottiene.
Qui gl'illustri e le illustri, e là gli estremi
Ben seppe unir de' novamente compri
600 Feudi, e de' prischi gloriosi nomi

COO Feudi, e de' prischi gloriosi nomi
Cui maneò la fortuna. Anco le piacque
Accozzar le rivali, ondo spiarno
I mal chiusi dispetti. Anco per celia
Più secoli adunò, grato aspettando
605 E per gli altri e ner sè riso dall' ire

Settagenarie, che nel gioco accense
Fien con molta raucedine e con molto
Tentennar di parrucche e cuffie alate.
Già per l' aula beata a cento intorno

610 Dispersi tavolier seggon le dive, Seggon gli eroi che dell' Esperia sono Gloria somma o speranza. Ove di quattro <sup>39</sup>

38 E tione ancor del monte e del macigno.

DANTE.

39 Varie fogge di giuochi ancora usitate. A quattro, per esempio, il ta-

Un drappel si raccoglie, e dove un altro Di tre sol tanto. Ivi di molti e grandi

615 Fogli dipinti il tavolier si sparge; Qui di poetii e di brevi. Altri combatte; Altri sta sopra a contemplar gli eventi De la instabil fortuua, e i tratti egregi Del sapere o dell'arte. In fronte a tutti

620 Grave regna il consiglio, e li circonda Maestoso silenzio. Ecran sul campo Agevoli venlagli, onde le dame Cercan ristoro all'agitato spirio Dopo i miseri casi. Erran sul campo

625 Lucide tabacchiere. Indi sovente
Un' util rimembranza, un pronto avviso
Con le dita si attigne; e spesso volge
I destini del gioco e de la veglia

rocco, a tre l'ombre: quello con molte e grandi carte, questo con poche e piccole.

Infinite opere si scrissoro sull'origine e il significato del vari giucoli delle carte, e chi voglia savere in tomi e qualche sprazzatura voda la nostar. Storia Unicersale edizione VII, vol. III, pag. 994. Pol quando la rivoluzione francese credeva sovvertire i cose abolendo i nomi, anche qui porti e sue riforme; e surrogò ai re i graj della guerra, delle arti, della pace, ede commercio; palle dame la libertà de' culti, della stampa, del marimonto, delle professioni; ai fanti l'eguaglianza di doveri, d'ordini, di diritti, di color.

Di bono' cora entrò il tusso in quella vanità, e Pilippo Maria Visconii el 130 spese miliciciaquecento monete d'oro in un mazzo dipinto da Marzhan di Tortona. Per combinare pol le cresenut richieste col lasso prezzo, invece di diseagnarie a mano, s'invento di stamparie con tavoltete, lequali furono il primo avviamento alla più efficace delle scoperte. Questo divermiento dunque, come spasso, come cecupazione el no mone oggetto di commercio, tenne gran parte nella moderna società; empi gli ogi di quelliche crimono for privilegio il non far avulia; croci cavalieri d'i industria; offersacioperato trattenimento alle donne; e il volgo e il fiore de' etitadini tenne cocupati lumghismie ore as seguire i fortutie use combinatatori in evennentalora scompitti il ampliete d'ambrita; potà anche raddotrie; dole ambrita del corpo, dei lattili e delle musiche, del vivaza noncellare e dei converse-voli ragionamenti, come anche de' potegolezzi, delle cronache e dell'insulso-ricaleccio.

40

Un atomo di polve. Ecco se n' ugne
650 La panciula matrona intorno al labbro
Le calugini adulte: ecco se n' ugne
Le nari delicate e un po di guancia
La sposa giovinetta. In vano il guardo

D'esperto cavalier, che già su lei 653 Medita nei suco cor future imprese, Le domina dall'alto i pregi ascosi: E in van d'un altro timidetto ancora Il pertinace piè l'estrema punta Del bel niù le sosnipre: ella non sente.

640 O non vede, o non cura 4º. Entro a que' fogli, Ch'ella con man si lieve ordina o turba, De le pompe muliebri a lei concesse 4¹ Or s' agita la sorte. Ivi è raccolto

· Ed effa
O lo sprezza, o nol vede, o non s'avvede.

44 Giocavano le dame quell'assegno che era loro fissato dal marito per gli spilli, come si dice, cioè per gli addobbi minuti,

La passione del giuoco di rischio (già lo vedemmo nel Mattino) era comuno anche alle donne; anci da una donna fa innestata in Italia; Cariotta Aglae di Valois, figita del duca d'Oriénas reggente di Francia, stori-cametre irionnato per pompose discolutezze, venendo sposa a Francisco-principe di Modena nel 1720, fees il viaggio ientissimamente, preceduta in atgiatori di hanco, che ad ogni possati satendavano il tappeto verde; la nobilità accorreva a far la corte a costel coll'avventurary gross-mune. Essa consumava la note infers in quelle frenelche aggiatatori, ci ano consumava la note infers in quelle frenelche aggiatatori, quante miglia loriano, over rimorvava lo seandalo stesso. E avvex dicionati e gil italiani abbracciarono quella frenesio, come abbracciavano tuttle novità francest nel vestire, nell'abbrar, nel portarsi, nel pensare : e ne seguitono violente passioni, subtie rovine e subilelj.

Vegeto productive personal designation of the productive personal designation of the p

Il suo cor, la sua mente. Amor sorride;

- 645 E luogo e tempo a vendicarsi aspetta.

  Chi la vasta quiete osa da un lato
  Romper con voci successive, or aspre
  Or molli, or alte, ora profoude, sempre
  Con tenore ostinato al par di secchi
- 650 Che scendano e ritornino piagnenti
  Dal cupo alveo dell'onda; o al par di rote
  Che, sotto al carro pesante, per lunga
  Odansi strada scricchiolar lontano?
  L'ampia tavola è questa a cui s'aduna
- 655 Quanto mai per aspetto e per maturo Senno il nobil coucilio ha di più grave O fra le dive suocere, o fra i nonni, O fra i celibi già da molti lustri Memorati nel mondo. In sul tappeto 42
- 660 Sorge grand' urna, che poi scossa in volta La dovizia de' numeri comparte

42 La Cavagnola, specie di biribisso, un del tanti giuochi di zara su cui rischiavansi di belle monete. Ha gran diversità da paese a paese, anzi diro da conversazione a conversazione. Ecco quale jo lo conosco. S' un cartellone son settanta numeri, spartiti in nove colonne trasversali di otto numeri ciascuna e sel quella di mezzo; in un'urna o bisaccia altrettante nalle, forate, con insertavi una cartolina su cui sono un pumero ed una figura. invece dell'urna, i Genovesi, da cul è venuto questo giuoco, adopravano un tovagliuolo, che in loro volgare dicesi cavajola; il cho diede nome a questo divertimento. I glocatori hanno davanti a se una cartella, su cui stanno alquanti numeri colle figure corrispondenti. li giocatore mette una somma sovra un numero, e se il numero puntato esce, vince sessantaquattro volte la sua messa. O suò metterlo suila linea che separa I due numerl, e se esce un dei due, riceve trentadue volte il vaiore che ha arrischiato. O può metterlo sulla croce che divide quattro numeri, e se vien sortito uno di questi, guadagna sedici volte la posta. Comunemente al giuoco della Cavagnola non v'è chi tenga ii banco, ma i numeri sono estratti per turno dai giocatori, e pagansi le vincite dalla cassa comune a seconda del valore stabilito per ciascuna delle figure. Le figure poi sono o bestle o caricature, come nelle carte del Cucu. Nelle indicate dal Parini ciascuno riconosce il Pantalone, il Pulcinella, l'Arlecchino.

Voltaire in un' epistola parla del giuoco della Cavagnole. L'operetta Il giuoco pratico (Bologna, 4753) ne dà una descrizione affatto diversa.



Fra i giocator, cui numerata è innanzi D'immagini diverse alma vaghezza. Qual finge il vecchio che con man la negra

663 Sopra le grandi porporine brache
Veste raccoglie, e rubicondo il naso
Di grave stizza, alto minaccia e grida,
L' aguzza barba dimenando. Quale
Finge colui che, con la gobba enorme

670 E il naso enorme e la forchetta enorme, Le cadenti lasagne avido ingoja: Quale il multicolor Zanni leggiadro Che, col pugno posato al fesso legno, Sovra la punta dell' un piè s' innoltra.

675 E la succinta natica rotando,
Altrui volge faceto il nero celfo.
Ne d'animali ancor copia vi manca,
O al par d'umana creatura l'orso
Ritto in due piedi, o il miecio, o la ridento
680 Simia, o il caro asinello, onde a sè grato

E giocatrici e giocator fan speglio.

Signor, che fai ? Così dell' opre altrui
Inoperoso spettator, non vedi
Già la saera del gioco ara disposta

645 A te pur anco? e nell'aurato bronzo <sup>45</sup>, Che d'attiche colonne il grande imita, I lumi sfavillanti, a cui nel mezzo, Lusingando gli eroi, sorge di carle -Elegante congerie intatta ancora <sup>44</sup>?

690 Ecco s'asside la tua Dama, e freme Omai di tua lentezza : eccone un'altra; Ecco l'eterno cavalier con lei, Che ritto in piè del tavolino al labbro, Più non chiede che te; e te co i guardi,

<sup>43</sup> Candellieri e lucerne foggiate a guisa di colonne. 44 È grandigia il non usar mai un mazzo adoprato altra volta.

- 695 Te con le palme desiando affretta. Questi, or volgon tre lustri, a te simile Corre di gioria il generoso stadio De la sua Dama al fianco. A lei l'intero Giorno il vide vicino, a lei la notte
- 700 Innoltrata d'assai: varia tra loro Fil la sorte d'amor ; mille le guerre, Mille le paci, e mille i furibondi Scapigliati congedi, e mille i dolce -palpitanti ritorni, al caro sposo
- 705 Noti non sol, ma nel teatro e al corso Lunga e trita novella. Al fine Amore, Dono lanti travagli, a lor nel grembo Molle sonno chiedea, quand'ecco il Tempo Tra la coppia felice osa indiscreto
- 710 Passar volando; e de la dama un poco. Dove il ciglio ha confin, riga la guancia Con la cima dell' ale ; all' altro svelle Parte del ciuffo che nel liquid' aere Si conteser di poi l'aure superbe-
- 713 Al fischiar del gran volo, a i dolci lai De gli amanti sferzati Amor si scosse : Il nemico senti, l'armi raccolse, A fuggir cominciò, « Pictà di noi, Pietà (gridan gli amanti); or se tu parti.
- 720 Come seutir la cara vita 9 45 come Più lunghi desiarne i giorni e l'orc? » Nè già in van si gridò. La gracil mano Verso l'ómero armato Amor levando, Rise un riso vezzoso; indi un bel mazzo
- 725 De le carte che Félsina colora 46 Tolse da la faretra; e « Questo (ei disse)

46 Le più pregiate carte da giuoco ci venivano da Bologna.

<sup>45</sup> Le commencement et le déclin de l'amour se font sentir par l'émbarras on I'on est de se trouver seuls. La Bruyere.

A voi resti in mia vece ». Oh meraviglia! Ecco que' fogli, con diurna mano <sup>47</sup> E notturna trattati, anco d'Amore

750 Sensi spirano e moti. Ah se un invito Ben comprese giocando, e ben rispose Il cavalier, qual de la dama il fiede Tenera occhiata che nel cor discende; E quale a lei volutuoso in bocca

753 Da una fresca rughetta esce il sogghigno : Ma se i vaghi pensieri ella disvia Solo un momento, e il giocatore avverso Util ne tragge, alt il cavaliere allora Freme geloso, si contorce tutto,

750 Fa irrequieto scricchiolar la sedia; E male e violento aduna e male, Mesce i discordi de le carte semi; Onde poi l'altra giocatrice a manca Ne invola il meglio: e la stizzosa dama,

745 I due labbri aguzzando, il pugne e sferza Con atroce implacabile ironia, Cara a le belle multilustri. Or ecco Sorger fieri dispetti, acerbe voglie, Lungo aggrottar di ciglia, e per più giorni

730 A la veglia, al teatro, al corso, in coechio Trasferito silenzio. Al fin chiamato Un per gran senno e per veduti casi Néstore 48, tra gli eroi famoso e chiaro, Rompe il tenor de le ostinate menti

47 Felice parodla dell' oraziano:

Vos exemplaria graeca
Nocturna versate manu, versate diurna.
Pope, nel Riccio rapito, descrive in versi una parlita all'ombre, con

tutti i suoi accidenti. Det resto sono col Gioja che • Meglio giocare che alternare gli sbadigli alla maldicenza, e la maldicenza condire con la sciocchezza • .

48 Fra i Greci venuti a oppugnare Troja, il più annoso era Nestore, che aveva vedulo fre generazioni, e metteva pace fra i discordanti.

- 755 Con mirabil di mente arduo consiglio. Così ad onta del tempo or lieta or mesta L'alma coppia d'amersi anco si finge; Così gusta la vita. Egual ventura T'è serbata, o Signor, se ardirà mai,
- 760 Ch'io non credo però, l' alato veglio 49 Smovere slcun de' preziosi avorj Onor de' risi tuoi, si che le labbra Si ripieghino a dentro, e il gentil mento Oltre i confin de la bellezza ecceda.
- 763 Ma d'ambrosia e di néttare gelato Anco a i vostri palati almo conforto <sup>50</sup>, Terrestri deitadi, ecco son viene; E cento Ganimedi, in vaga pompa <sup>51</sup> E di vesti e di crin, lucide tazze
- 770 Ne recan taciturni; e con leggiadro E rispettoso inchin, tutte spiegando Dell'ómero virile e de'bei fianchi Le rare forme, lusingar son osi De le Cinzie terrene i guardi obliqui \*2.
- 775 Mira, o Signor, che a la tua Dama un d'essi Lene s'accosta, e con sommessa voce E mozzicando le parole alquanto, Onde pur sempre al suo Signor somigli, A lei di gel voluttuoso annuncia
- 780 Copia diversa. Ivi è raccolta în neve

<sup>49</sup> Il Tempo, vecchio perché fu prima d'ogni cosa, atato perché fuggesenza posa mai. Deh non lasciartelo scappare dinanzi invanamente, giovin Signore!
50 Sorbetti e gelati.

<sup>54</sup> Ganimede, garzone trojano, piacque a Giove tando che se lo toise per coppiere in cielo. A imitazione del paggi nelle corti, i signori divisavano vistosamente i camerieri, ridotti adesso al vestito nero, e al silenzio. E notato fra i nobili milanesi lo smozzicare e schiacciare di alcune lettere. Pronde cio?

<sup>52</sup> Diana, dea pudica fin al momento della tentazione.

La fragola gentil, che di lontano <sup>53</sup>
Pur col soave odor tradi sè stessa;
V'è il salubre limon; v'è il molle latte;
V'è, con largo tesor culto fra noi.

785 Pomo stranier che coronato usurpa Loco a i pomi natii; v'è le due brune Odorose bevande che pur dianzi Di scoppiato vulcan simili al corso, Pumanti, ardenti, torbide, spumose

730 Inondavan le tazze; ed or congeste Sono in rigidi coni, a fieder pronte Di contraria dolcezza i sensi altrui. Sorgi tu dunque, e a la tua Dama intendi A porger di tua man, scelto fra molti,

795 Il sapor più gradito. I suoi desiri Ella scopre a le solo; e mal gradito O mal lodato almen giugne il diletto, Quando al senso di lei per te non giunge. Ma pria togli di tasca intatto ancora

800 Candidissimo lin, che sul bel grembo
Di lei scenda spiegato, onde di gelo
Inavvertita stilla i cari veli
E le frange pompose in van minacci
Di macchia disperata 34. Umili cose
805 E di nicciol valore al cieco vulgo

53 Varie qualità di gelati e sorbetti: dl fragola, di limone, di fior di latte, dl cioccolatta, di ananas, pomo stranlero, che si coltiva pure con grande studio fra noi.

55 Quest' avvertenza non è abbassanza signorile. La Caterina Gabriuli, una delle più pazze fra le pazze tearanti dei secolo passato, ieffo un si-gnor florentino che dolesati d'essersi stracciato un manichino, attaccato ia uno spillo di essa; e al domani gli mando sei bottigite di vin di Spagna, ove facevano vece di turacciolo altrettanti superhi merletti ,li Fiandra.

Quando costel cantó a Milano col nostro famosissimo Marchesi, si formarono due partili che disputavansi al teatro e ai caffe sin con pugni e stocchi. Compassionateli, o tanto progredii nepoti. Questo forse parran, che a te dimostro
Con si nobili versi, e spargo ed orno
De' vaghi flori de lo stit ch' io colsi
Ne' recessi di Pindo, e che già mai
810
Da poetica man tocchi non furo 33.
Ma di si crasso error, di tanla notte
Già tu non hai l' eccelsa mente ingombra,
Signor, che vedi di quest' opra ordirsi
De' tuoi pari la vita, e sorger quindi

53 Ne qui solo il poeta ioda i suoi versi con superbia adeguata ai merito; ma e nell' Educazione, cantando:

O mio tenero verso , Di chi parlando vai , Che studii esser più terso E pulito che mai?

Per verità al verso del Parini sta meglio il nobile che il tenero. E poiché uffizio di commentatore più comodo e più solito è l'appoggiarsi ad altrui autorità, ci giovi riportar questa di Carlo Botta: « Parini fu il primo a ritirare la trascorsa letteratura italiana verso il suo principio, ed a retraria, nel tenero al far petrarchesco, nel forte ai dantesco; ma niù veramente ancor per la natura sua sapeva di Dante che di Petrarca. Sublimi e pretti pensieri avea, sublime e pura lingua usava, un terribile staffile maneggiava. La toaletta, e i sofa, e i ventagli, e i letticciuoli morbidi rammentava non per lodarli ma per fulminarii. Grande e robusto uomo fu costui, neija satira il primo, nella lirica ancora il primo. El fe vedere che senza le nebbie caledoniche, che senza le smancerie galliche, e consistendo nelia vera lingua e nel vero stile italiano, si potevano creare opere in cui colla purità si trovava congiunta l'energia. Più che poeta più che sacerdote d'Apolline, fu maestro di virtù, ed i. moili costumi ad una viriie robustezza ridusse, l'eunuca età a più maschi spiriti eresse. Tanto potenti furono i suol detti, tanto potenti i suoi scritti! Precursore di libertà fu, ma predicando ando una libertà corretta, la quale maggior forza d'animo richiede certamente ancora in citi ia dà o la riceve che la corretta. Forse chi sa, un giorno verrà quando gli Italiani avran dimesso il mestiere di voler far i pedissequi de' foresticri così in letteratura che in politica, in cui maggiormente il suo esempio ed i suoi altissimi versi frutteranno. Eglino intanto debbono aver cara ed onorata sempre la memoria dei Parini, di quel Parini che dal lezzo li solleyo, e daile insipide erbe purgo il sentiero che mena all'eletto monte, ove la virtù e le divine suore albergano, Parini, poscia Alfieri spensore ia letteratura delie inezie ». (Lib. L, al fine).

La spensero davvero?

815 La gloria e lo splendor di tanti eroi Che poi prosteso il cieco vulgo adora 36

56 E qui lascio interrolta la pitiura il gran Lomiardo. Chi avra posto menie al principio della Nofte, del leggeri avvisora que che qui mano per nocche ivi erasi proposto di guidar il suo generoso alinno allo replisi (requente e all' ampini seran. Compinita la prima parte, questa serando rimaneva, e del l'avesse potuta o voltat colorire le punger al visto-que farnetto d'affoliaria a sidiniquire per un goggiame pieto per uno sub-tetto i farnetteo che sarebbe solo ridicolo se non portasse che a perter ogni dignità nel concorso, negli appianes, ine' parteggiamenti, nella vertigine della dissipazione; ma che è senza misura depiorabile se tenga lucogo di cori affetto comune, es estorni da pessier elevate de as deggia generosi.

## POSTILLE



# DELLA LINGUA TOSCANA

# DIALOGO

novellamente ristampato
illustrato con perpetue note e d'indici copiosi arricchito
a beneficio della studiosa gioventù.

# o Tu

alle cui mani giugne per somma ventura il presente bello, erudito, spiritoso, vago, piacecole, brillante e portentoso dialogo, di grazia, prima di accostarti alla fontana del sapere, al gazolilacio della dottrina, al non plus ultra dell'eloquenza, soffermati un poco e legri questa

#### PREFAZIONE.

Tu, chiunque tu sii, ti puol chiamare felice d'esser campato sino a quest'ora, ed 'aver ora un buon pajo d'occhi ed 'oreculi, se tu gli hai, per poter leggere, onde leggere questo libro, di cui non è mai uscio il migliore dal tempo che coninciossi a scrivere in mattoni, insino a questo, nel quale tanti libri si scrivono perchè di carta è buon mercato.

Fa a mio senno, lettor mio; gitta via quant'altri libri tu hai, che appetto di questo non sono altro se non se (1) bazzecole e ciance e cianfrusaglie: e attienti a quest'uno, in cui è raccolto il flore di tutti i pensieri, gbiribizzi, grilli, capricci, e di tutte le

la Panini.

<sup>(</sup>i) Il Branda avea contato quante volte il Boccaccio avesse usato se non se, virtute, ecc. Pedanti e giornalisti, d'allora e,in eterno, si riconoscono alla cura delle piccole cose.

Egii ha Intitolato questo suo libro Dialogo della lingua toscamo, non mica perci è parii solo di essa, ma perciocobè egil ei ragiona affondo di tutto ciò che mai nella lingua toscana trattar si possa. Fa tuo conto che il mestro enciclopedico e poligitoto Autore ti sonocciola e il fa tocar com mano tutti quanti i più astrusi princinj delle scienze e delle arti. Ti narra e ti pone sotto gli occhi i costumi, le creanze e le cose di varji popoli con tanta cortesia c gentilezza da farti schlavo, e da innamorare e trarre a sè i tronchi e le pietre.

Che il drivi o de' sublimi precetti della filosofia, nel quali leggendo l'inconteral? Egil has coperto infino a questo segreto, che a Tultio medesimo è sfuggito nel sco trattato dell'Amietzia; cioè che, quando il tuo amico trovasi in Calicuto, e che verbigrazia grattasi in capo, o vi sputa, o vi fa altra cosa, per l'occulta forza dell'amietzia accade che a te vien voglia di fare lo stesso a casa tua. Del che profondo matematico è poi questo benodetto Autore i Chi insegna se non egli con que' suoi tanto A, e B, e C, e D, a pigliare colle tangite le montagne e a svellerie e sradicarle come sienté, e a gittarle li capovolte colle barbe al sole? Dimni chi le insegna queste cose qui P Certo niun altro che egli.

Quali punti di storia intricatissimi, onde non hanno potuto scapestrarsi i più fini crittici, non si sciognon egli e non ditucidano in questo libro? Chi avrebbe mai crebuto prima d'ora che i Giganti colle Gigantesse generassero g'i teperholoni; e che l'I periolosse un mostro più stravagante e più bestiale d'una Singe, d'un' Arpia, d'una Chilmera ; periocche ò tirepassa in Siusiusrutezzo qui latra coas; e qualora non giugne ad aggungliarta, si contenta di sopravanzaria Feoure 'unesee cose chi le ha tovade, se non se lo sperticato ingegno del nostro autore ? Infino all'arte del soffiare egli c'insegna in questo libro; e per mezzo di essa egli è giunto a scoprire quel grande trovato di scavar l'olio e il grasso dalle lingue che si parlano.

Ma non ti creder perciò, o lettor unio dabbene, che l'Autore vada a questa guisa tuttavia sulle cime degli alberi.

Egli non isdegna anco di scendere dall'altitudine della sua sottilità per accomodarsi alla grossezza e all'idiotaggine degli zughi, de' gabbiani, de' balordi, dezli stolidi, de' pecoroni (1), sicchè è una maraviglia il fatto suo. Vuoi tu altro ? se ti bisogna di andare in lettica, ei t'insegna a scegliere i migliori mull; e se tu se', per mo' di dire, o medico o vetturale, e che tu abbi qualche carogna di mula a vendere, ci ti mostra come tu debbi farne il panegirico per adescare il compratore. Ti diletti tu dell'uccellare ? non ci è ragna, laccio, o, come direbbe l'autore, galappio, che tu non possi apprender di questo libro. Che accade più dire? No. Platone mai . nè Aristotile Stagirita ti potrebbono esser tanto utili quanto l'Autore di esso. Gli è vero che tu da te solo non avresti potuto navigar così agevolmente questo grande oceano dell'onniscibilità, se non ci fosse stato chi, avido di trovar ricchezze di dottrina e di scoprirle . a beneficio altrui, imbarcato non si fosse e postovisi a pescar dentro, come hanno fatto coloro che, secondo la loro possa, ci si son messi attorno, ed hanno questo libro arricchito delle annotazioni, delle quali tu vedrai tuttavia accompagnato il testo. Non ti potresti a niun patto immaginare, o lettore, quanti sieno i pericoli, i travagli, le fatiche, le paure sofferte da costoro. Il basti il dire che nè il Colombo, nè Amerigo Vespucci non ne sofferse tanto. Oh quante volte furono essi per affogare negl' inviluppati vortici de' periodi ; e quante inavvedutamente ruppero negli scogli di certe costruzioni di zoccoli i Mille volte trovaronsi in gola agli spaventevoli mostri delle strane parole; e mille altre, sorpresi dall'orribile bufera dell'invettive, dieronsi per perduti. Ora dall'alto mare della disputazione furono gittati nelle secche, ed ora dal fiume d'Arno beato sentironsi portare a Moggello di Barberia. Ma oh bene sparsi sudori, oh ben sostenuti pericoli e fatichel.

Or che di' tu di questa leggiadra Allegoria, o leltore? Tu dirai ch'io vo' fare ora la cosa grande per uccellarti; e ch'io ho bene studiato il precetto dell'accellagione del nostro Autore. Eppure tu ti

<sup>(1)</sup> Titoli che il Branda avea dato ai Milanesi. Tutte le cose accennate egli le dice di fatto in quel suo dialogo, ove, introducendo uno a narrare quel che ha veduto e udito in Toscana, tocca appunto le diverse cose qui enunziate.

puoi render certo che, quantunque i comentatori siensi affaticati tanto per isoopire i tesori che hanno scoperti, è questi sieno grandi oltremisura, sono ad ogni modo un bel nulla rispetto ciò che ritana enoro a seavare e a disotterrare. Tu nondimeno, che se' discreto, conicintati di quel che ora ti presento, e lo tengo per fermo che tu henelira ilmie volto l'Autore, che scrisse quoi tilto, e quegli uomini dabbene che, per tuo profitto e per comune utilità, si sono adoperati a spiegardo; bei bastando questo per fudir di ventare d'uno 2400, d'un petorone, d'un gabbiano, d'un balordo, d'uno stolido, un Aristaro e un Salonone.

Io m'avveggo bene che tu desideri di sapere qualehe notizia particolare intorno alla vita del nostro Autore, e di sapero se ei fosse di patria, verhigrazia, Furlano o Calabrese; e se ci vivesse al tempo di Attila Bupellum Bei, o a quello di Odoacre o di Bartaossa; perciocchè, a dir vero, la sua foggia di strivere ha un poco del barbareseo. Ma fo non provo piecolo rincrescimento, o lettor mio, di lon potere apogare la tua nobile curiosità; piece si sagarifà, perspicacà ed acutezza d'ingegno, essendo oltre ad ogni credere modestissimo, abbia voluto difraudare la posterità delle nottate a lui pertinenti, mentre a quella tramandava il mellifluo torrente della sua strabocobevole sapienza.

A ogni modo tu troverai nelle note alcune congliciture e certe volgari tradizioni intorno alla spettabile persona di iui, le quali potrannoti servir di qualche piecolo bariume, onde tu non abbli a cammianr doi tutto tentone fra tanta e si doorosa scurità; e io conchiaderò questa Prefazione promettendoti che, quaiora ci venano scoperte più importanti notizie intorno all'Autore di ello opere di lui, non mancheremo di comunicartele immediatamente. Sis ano, studia poco e diventa dottore, se tu puoi.

Postilia II a pag. 221.

GIUSEPPE BARETTI A SUOR CATERINA BICETTI.

Di Genova, 16 marzo 1771.

Caterina mia, la doleksima vostra mi giunge poche ore prima della mia partenza per Livorno. Sono dieci o dodici di che sto aspettando un vento, e il padrone della felucca sulla quale m' imbarco per quella città mi è venuto ora a dire (sono le tredici) che sulle dicioti' ore partiremo. Il caro la vostra m'abbia



raggiunto prima del mio metter piede su quella felucca. Non posso dirvi quanto mi sia stata cara, e quanto obbligo io v'abbia pei vostro ricordarvi tuttavia così vivamente di me. Quello però che più mi dà piacere è il vedere che la vostra mente continua sempre ad essere così lucida e briliantata com' era tant' anni fa. Quando la mente è in buono stato, per io più il corpo non istà che bene anch' esso. Dio vei dica se avrei caro potermi ancora affacciar un tratto a quelle orribili grate dove la natura non vi aveva certamente destinata a nascondere quella tanta bellezza, di corpo, di cuore e di mente che v'avea data I Ma a nochi è dato il fare tutto quello che vorrebbono; sicchè per questa volta non potrò venire a a voi. Un interesse mi chiama a Bologna, e ià vado per la via di Livorno e di Firenze. Là mi fermerò pochi di per tornar qui e partir immediatamente per Londra. Giacchè volete vi dica di me, sappiate che della salute ne ho ia mia buona porzione; ma, vita mia, siamo a' cinquantadue, onde non v'è più da far molto capitale sia della salute, sia della vila, che quind'innanzi quanto più durera tanto peggiore andrà diventando di di in di.

Pure mi conforto che non l'ho impiegata tutta male: onde, checchè ne dicano certuni, non mi fa troppo paura il vederia avvicinarsi al suo fine, nè mi do fastidio soverchio di quell'altra che succederà a questa.

Ho fatto le mie minchionerie anch' io quando 11 sangue bolliva con vigore nelle vene: ma ora sono diventato un pezzo di savio, grosso come una montagna, e delle minchionerie non ne faccio più; come nè anco de' versi sul gusto di quelli che un tempo scarabocchiavo in onor di Clori. Mi conservo il più che posso, e séguito tuttavia ad affaticarmi scrivendo in inglese più che in altra lingua. In Londra meno una vita assai piacida e assai a mio modo. stando tutte ie mattine al mio tavolino, e passando tutte quante ie sere in onorate e piacevolissime compagnie. Di danari n' ho guadagnati assai, e n' ho spesi assai; sicchè non me ne restano molti; pure non me ne do pensiero, perchè i miei fratelli anche essi si sono arrampicati mediocremente bene, e non hanno gran bisogno di me, cosicchè quando ho pensato a me ho in certo modo pensato a tutti quelli ai quali debbo pensare. Avrete saputo l'onore che Sua Maestà britannica mi fece due anni fa: ii rischio in cui sono stato un tratto d'esser ammazzato, prima illeralmente e poi legalmente (1). Tutte queste cose però non m' banno mutato un

Nella raccolta del Custodi v'è una lettera alla Bicetti, del 28 luglio 1765.



<sup>(</sup>t) Donnacce aveano assalito il Baretti per Londra; egli si difese a coltello; ne fu processato ed assolto.

jota del naturale, senjore fermo di menic, sempre caido di cuore, sempre disprazatore dei cattivi, sempre amico del buoni. Se ho un affanno, è quelto di non poter correre a veder tute le persone che mi sono note e che mi son care. Ma Gesummarta, sono tante camo sarbe per la superficie di questo gioboli sarà sempre impossibile ch'io soddisfaccia pienamente a questo desiderio, che è mr l'imbo da cui sono tatvotta bistrattato, che tutti gli altri sono quasi: tutti sofio-sti, specialmente quando non sono conciliabelli colla ragionevolezza. Pure tiriamo anora innazia a vivere, perdiamo speranza di rivederci. Addio, Calerina mia; seguite ad avermi nella memoria, che forse, quando meno ve l'aspetterete, mi avrete anche negli occhi. Addio, dolcissima Caterina; addio a voi e a tutti i vosti.

## Di Londra, 5 maggio 1777.

Caterina mia sempre cara, non rispondo, come vedete, con soverchia puntualità alla vostra dei 16 d'ottobre, perchè quel vostro concittadino Songa la pose negligentemente nelle mani d'un mio conoscente negligentissimo, che la si scordò per non so quanti mesi sur un camino, nè mi venne finalmente in mano che per caso. Quare quel signor Songa m'abbia privo per tanto tempo di questo bene, lo nol so. Forse le sue troppe faccende e il suo dimorar lontano tre o quattro miglia da casa mia ne furono cagione. Basta che finalmente quella lettera l'ho-avuta, e non è possibile dirvi il gaudio che mi recò vedendomi ancora si vivo nella memoria della mia dolce Caterina e del mio dottore. E m'avete poi fatto fare un ghigno supponendo che io m'abbia una qualche Clori fra queste belle Inglesi, non ricordandovi che gli anni miel s'avvicinano di molto ai sessanta, e per conseguenza la cosa non può essere, Ahimè, Caterina, che il capo io l'ho tutto imbianchito da quei tant' anni, e più ancora dalle fatiche incessantissime, che ben dovete pensare non sieno mai state piccole, considerando la condizione mia di straniero, e quanto in'abbia dovuto in ogni tempo adoperare per camparla onoratamente. Altro che Clori e che Amarilli! Qualche affetto passeggero l'ho avuto, nollo niego: ma e' son tant'anni che non me ne riman più traccia nella mente, perchè quegli anti scopano via ogni cosa che non sia mezzo efficace a vivere nell'agio e nel buon concetto degli uomini. È vero, come · voi dite, che l'anno passato doveva venire in costà con alcuni Inglesi, co'quali era ito a Parigi per un pajo di mesi: ma una morte inaspettata d'un bambino sconciò la cosa, e non se ne fece altro; sicchè sono tornato tranquillamente al mio solito modo di vivere, e fra pochi di avrò terminato di correggere ed ampliare un

Dizionario spagnuolo e inglese, e finito pur di stampare un mio libretto in francese, dal quale spero onore, come dal Dizionario ho tratto danaro bastante da campare un pajo d'anni. Queste son le Amarilli e le Clori che si portano via tutti i miel pensieri; fatiche bestiali che mi tengono le dieci e le dodici ore ogni di inchiodato ad un dèschetto senza la minima misericordia. Oh se vedeste come son fatto vecchio e curvo! Appena mi conoscereste se vi venissi dinanzi all' improvviso. Manco male che la salute sta salda e regge a questo sterminato lavorare, che non m' ha permesso però mai di porre insleme tante ghinee di resto da poter andare a finir la vita tra' miei antichi amici i Ma che fare ? Il mondo non va a modo di nessuno, e bisogna sapersi acconciare a quel che Dio vuole senza mormorare. Il poco di vita che mi resta, cento contr'uno che lo consumerò in quest'isola, dove pure passo con assai soavità le ore che non impiego a menar la penna; e se ve l'ho pur a dire, già ho misurato coll'occhio il luogo dove intendo di far riporre le mie povere ossa, quando piaccia a Dio di chiamarmi a sè, che sia in buon' ora. La presente la mando, per mezzo d'un giovane scultore mio amorevole, al nostro D. Francesco Carcano, che ve l'innoltrerà. Se noteste esser in Milano e nariare con quel giovane, e' vi direbbe di me cento cosucce che sarebbe un tedio scriverle. Ma questo non si può; chè vi voleano pure inchiostrare son tant' anni; onde fate di saperle da D. Francesco o dal nostro Soresi, se s'abbatte in esso in casa del medesimo D. Francesco. Oh quanto m'allegrerei di potervi ancor vedere un tratto, e pergervi un dito attraverso que' ferri, e dirvi un mezzo milione di cose della mia vagabonda vita passata, e sentirne un mezzo milione della vostra limitatissima! Oh se m'abbatto -mai in quel Songa che una volta trattaj si dolcemente, e che da plù anni non sl è lasciato vedere da me! Come lo voglio riprendere della sua crudeltà pel suo non avermi fatto sapere nè della sua andata, nè del suo ritorno da Trevigllo I Ma così va con cotesti uomini dati alla mercatura, che non si curano se non di badare a' loro guadagni. Credo che quella sua moglie sia, come voi mi dlte, una cosa buona: ma se conosceste le luglesi d'alta sfera, sarebbe un altro negozio; e questo sla detto senza detrarre dai meriti di quella. Ma come va che aveste tanto tempo da preparare una lettera per me, e che pol me l'avete fatta sì breve, nè nominatomi alcuno de' miei vecchi amici, tranne Il Soresi? Ad un amico vecchio qual io mi sono potevate pure scarabocchiare mille cosucce, che la lunga assenza mia di costà avrebbe rese interessantissime. Che è divenuto il nostro padre Del Borghetto, che nessuno di voi me n'ha fatto parola da tanti anni? Ohimè, che io lo lasciai costà glà vecchiotto, e ho pur paura non mi diciate a risposta se ne sia ito dove dovremo tosto andar tuttir E del Capitano, e di Francsson, vostif fratelli, perche ion farnir noto ? O Caterina; Caterina, tu non sai scrivere agli amiel lontani, che che tu ti sappia fare a'vicini 1? ru non sai che, quando si scrive ad un amico lontano, de duopo servergil centomila minutel, dugentomila coserelle, che gli chiamino alla mente mille immagini omal guaste dal tempo ! Orsi, se mai mi fate grazia di serviverni un altro tratto, non mi siate più si scarsa di piccole notizle, e ditenti delle sorelle, de' fratelli e de' nipoli e degli amici e d' ogni cosa. Io di me non posso dir altro che quel poco che v'h o detto, perchè, non conossendo voi l'Inghilterra, vi parlerei uno strongergo se vi dicessi degli amici che pomi della vita che meno nello ere che respiro dalle mie continue fatiche, Addio, Caterina mia.

Postilla III a pag. 190.

### VANTAGGI RECATI ALLA LOMBARDIA DAL CENSIMENTO

Estratto da un manoscritto di Gian Rinaldo Carli.

. . . . Non meno dalle instruzioni date dalla città al suo ambasciadore Visconti che dalle relazioni de' pubblici e dalle consulte del senato veduto abbiamo con quale arbitraria disuguaglianza venisse percosso il misero personale di campagna, ed a quanto arrivasse la tassa che annualmente gli si imponeva; cloè fino a scudi venti per testa, Infatti, la prima Giunta del Censimento ne ha fatto l'esperimento sul carico che allora era in corso, sopra ottanta comuni presi a sorte, a fine di far conoscere l'ingiustizia e la sproporzione del riparto, e da queste tabelle del solo carico regio. escluso il provinciale, il comunale, lo straordinario e il retrodato, o la sovraimposta, si rileva che nel ducato in Canobbio la tassa personale era di L. 43. 4. 6; e in Assago L. 44. 41. 3; nel principato di Pavia in S. Alessio era detta tassa di L. 20. 12. 10, e in Viadone L. 23. 40. 5. Nel Cremonese, nella communità di Barzaniga L. 23. 4. 9, e în quella di Campagnola L. 36. Nel contado di Lodi in Bonora L. 24. 4. 8, e In Virolo L. 25, 46, 7. Finalmente nel contado di Como, in Traversa L. 15. 5. 10, e in Garzeno L. 15. 19. 11. Aggiunti gli altri carichi incumbenti a ciascheduna comunità, veniva a triplicarsi la tassa, e così il personale, che altro capitale non possedeva che le proprie braccia, obbligato era per l'insoffribile aggravlo a gettarsi o alla oziosa questua e mendicità, o alla rapina e all'assalto, o finalmente alla fuga.

Pubblicata la legge del Censo, si ritrovò il personale a hen altricondizione di prima: cioè alta certezza limmancabile e non altritraria del tributo, ed alla modicità e tenuità di esso; cioè a sole litre sette all'anno per testa, con condizione che L. 3. di o assenza fossero alla provincia per la cassa universale, e le altre L. 3. 40 a' quella della propria comunità.

Ma poichè, in grazia dell'assistenza continua d'un tribunale vigile sopra l'economia di ciaschedun pubblico, si vanno tratto tratto diminuendo le spese comunali, e si da per conseguenza modo di scemare ed anche estinguere la massa de'debiti, da cui tutte le comunità ritrovansi oppresse; così necessariamente ne viene che d'anno in anno si vada alleggerendo il personale me desimo anche dalta tassa legale, ed in alcuni luoghi, ove le comunità dispor possono delle rendite proprie annue, che ne sia totalmente esente.

Per dimostrare questa felice condizione, basta esaminare i registri esistenti nell'ufficio de'riparti comunali; e da questi apparisce esservi nel ducato comunità nelle quall il personale paga meno delle lire sette, retrocedendo fino alle lire 6, comunità N. 409:

dalle L. 4 sino alle L. 5, N. 31;

dalle L. 3 sino alle L. 4, N. 11; meno delle L. 2 e L. 4, N. 2.

Le comunita pol ove nessuna tassa si paga, e che per conseguenza il popolo soprabbonda più che altrove, sono Laveno, Varenna, Menaggio nel Comasco e di più tutta la Valsolda e Valtaleggio.

Seque l'estratto comparativo della diminuzione di tassa.)

Questi Insigni benefici, che si fanno al popolo in conseguenza del nuovo sistema, sono accoppiati agli altri che si spargono a tutta l'intera nazione.

Consistono questi nell'esattezza dell'amministrazione e nella pubblica economia; cloè nell'avere sradicato ogni arbitrio, non solo negli amministratori ed esattori, ma nelle medesime comunità, e nell'aver somministrato un fondo di risparmio nelle medesime spese che una volta credevansi indispensabili.

Non può meglio vedersene l'utilità che col confronto. Fu dalla diunta passata esaminato con tutta la precisione quanto isasi dalle comunità e provincie esatto negli anni 4747, 1748 e 1749 : ora prendendo per mano questi conti, e formatone un adequato, risulta un'annua somma di L. 41,349,440.

Questo può considerarsi come l'annuo canone d'allora, escluse . le spese straordinarie, le sopraimposte, i retrodati, fondi inesausti d'utilità per gli esattori, e di miserie per li solventi. Ora due confronti, per maggiore dimostrazione dei fatti, creson bene di dover fare: un con te imposte dei 1763, e l'alto con quelle dello scaduto anno 1767; onde non solo si vegga ha differenza coll'antico metodo, ma altresi la progressione dei beni, proporzionata all'attività, e diligenza del tribunale. Nel 1763 le spese ordinarie furono di L. 8,353,758. 3. dunque li nuovo sistema portò enla pubblica ammilistrazione un vantaggio di L. 2,816,388, 16. 9: all'incontro all'anno 1767 s'imposero L. 8,417,873. 44. 3. dinie un tal tanno l'utilià dello Stato, a fronte delle imposte degli anni 1717, 1758, 1759, fin di L. 2,831,266. 5. 5. Come queste imposte riguardavano unicanente le sese ordinarie dello Stato, delle provincie e delle singole comunità, così si dimostra che nell'anno 1767, a fronta canche del 1763, diminuirono le spese di L. 144,880. 8. 6. Unita questa somma a quella che si è risparmiata nella classe delle sosse siraordinarie dal 1755 al 1767 rileva L. 57,2688. 4. 10

Questi insigni vantaggi portati furono dal tribunale, e in proporzione che i debiti si estingueranno, diverranno essi ancora maggiori e più rilevanti.

Sogna si sono esposti gl'immensi debtii delle città e provincie dello Stato dei tempi additerio; e per conseguenza piacerà il vedere presentemente che, comprese anche le comunità particolari, la somma totalei di esisi residua a L. 37,621,611. 15. 8; esclusi però quelli della città di Milano verso il banco di Sant' Ambroglo, che possono considerarsi come verso sè stessa. Per conto della città, provincie e comunità si sono estinei L. 4,264,79. 1. 3. Gl'interesti di questi capitali, dei quali s'è procurata la riduzione 3 114, 3 412 o al più 3 314 per cento, dalli 4, 5 ed anche 6, portano l'annuo utile di L. 62,060.7, 5.

(Segue il confronto della condizione antica e moderna delle città e de' borghi principali dello Stato.)

Per Lissa mercimoniale II mercimonio di Milano pagar degu Le0,000, delle qualli L. 30,000 sono assegnate al hanno di Sant'umbrogio, e le altre L. 20,000 alla cassa provinciale ed universide. Con non bene accertata perequazione, ed anche in opposizione della legge censuaria, s'è divisa questa somma sopra tutte le università a guisa di quota; imponendo la detta quals sopra i propri individual. Vari sono i metodi con i qualt' questi individui pegano la loro tangente: altri con la notificazione de' traffici; altri a un tanto per bottega; altri per persona, ecc.

Il valore capitale del traffico fatto dalle università che pagano per semestre è di L. 6,688,521. 8. 3, e di quelle che pagano per anno è di L. 5,894,294 s. 14. Slochè apparisce in un anno Intiero li traffico di L. 19,271,336, 47. 7. Ma non è questo che la metà del traffico, non assorbendo che L. 30,324. 6. 9 d'estimo delle L. 60,000; e fra le università che rimangono sono I cambisti, gli speziali e tutti quelli che pagano o per-

bottega o per persona; cosi conviene raddopplare la somma del traffico.
Raddoppiata dunque la detta somma, ed aggiuntovi anco le fabbriche che, essendo esenti, come quelle di lana, di seta, di vell, di maiolica, non danno notilicato, viene a sorrossare i quaranta milioni.

Se poi si riflette ad un'altra verità, cioè che il mercatante notifica sempre meno del giusto (e nel tribunale ci sono prove dimostrate sopra di ciò), essgerazione non sarebbe di chi dicesseche in pieno si nasconde il terzo, e per conseguenza ritroveressimo un annuale trafficò di cinquanta milioni.

Diasi per discreto utile di un solo sel per cento; ed avremo tre milioni annualmente di profitto nel mercimonio della sola città di Miano.

Ma poicité molte son o' università che non per capitali, ma per industria formano il loro notificato, e distribuiscono la loro tassa, conte ricamatori, fabbricatori di unerietti, di bionde, intagliatori la legno, pittori, indoratori, così il profitto va molto più in su, e diviene una somma da far invidia a qualunque cilva.

Infatti, trattone i porti di mare, poche sono le città in Europa nelle quali per conto di mercimonio annualmente si faccia un giro di quindici milioni di florini; ma nessuna el sarà che così bene sappia nasconderlo, e far credere tutto il contrarlo.

Non è per questo che non sla questo mercimonlo suscettibile ancora di un maggiore aumento; ma perché questo succeder possa, convien procedere per principj e con quella avveduta prudenza con cui l'uomo, approfittando talvoita dei medesimi errori, sa far sorgere 1 beni; e calpestando le fluttuanti opinioni del popolo, vuote di prove e di verità, acquista la facoltà di sottomettere le cose alia sua comprensiva; e le può tutte, tanto separatamente che unitamente, esaminare imparzialmente e conoscere. Per esempió, i possessori della seta e i mercanti di essa vorrebbero la libertà dell'estrazione; all'incontro i fabbricatori di stoffe e i filatori reclamano perchè se ne proibisca l'uscita. I mercanti di panni e stoffe fremono al pagamento del tributo ed all'obbligo del bollo, e vorrebbono maggior libertà che favorisca l'introduzione: al contrario i fabbricatori di panni e di stoffe ricercano o una tal proibizione o un aumento di dazio, onde sempre più s'allontani il denaro forestiero; il nobile e il possessore vorrebbono libertà d'uscita del prodotti della terra, e libertà d'ingresso per le manifatture di lusso : il lavorante e il popolo vorrebbero al contrario che dalla proibizione dell'una e l'aitra cosa ne venisse l'abbondanza, e il vitto e l'opera della mano diminulsse di prezzo. Qualunque determinazione diretta a favorire una parte sola sarà sempre fatale per l'altra, e formerà un argomento di dolorosa doglianza e riclamo.

Gió che però potrebbe assolutamente aumentarsi, riguarda le fabbriche e le artí. Ma due considerabili ostacoli si frappongono per un sollectlo ingrandimento: la poca fede che i danaresi hanno ne mercanti, onde ne nasse dificioti ha el ritrovare capitali e applialisti; contenti questi d'un impiego che soltanto frutta 113 e il 3 1/2 per cento, piutustos che tentare di rittarne il 7 o l' 8 per mezzo del magintonio: el "abbondanza del Luoghi Pii, per mezzo de' quali tanta quantità d'orossi si alimenta e si nutre.

La poza fode è un effetto degli esempi per serie d'anni accaduit ne fallimenti, trattati per verja con quella seducente indivigenza a cui in Francia, nelle Fiandre e nel passi ove efficacemente si volle il commercio, s'è con imparziale fermezza attributio ogni mâle: e i Luoghi Pii, somministrando o minestra, o pane o vestito, unitamente all'elemosine paroccialis, forse di ventinila persone formanio mocentemente ventinila vagabonali ed oziosì, i quali, non della propria industria, ma dall'insistenze e dall'ufficio riconoscendo il proprio alimento, divengono facilmente infeste el a grave: carioo della società. Infatti in Milano si contavano più di ventiniia sediculti poveri, se si chielea lale parocchie ed 2 Luoghi Pii: e non si ritroveranno che poche persone le quali ricerano il lavoro e l'opera della mano, se si ascoltano le fabbriche ed i mercatato.

Il primo ostacolo può togliersi con una legge uniforme a quella delle Finadre, che sia costantemente osservata: e il secondo potrebbe anzi rivolgersi in vantaggio delle arti, qualora le elemosine e le dotti fossero talmente regolate che, detratti i vecchi, gl'infermi e i vergognosi, non fossero distributlo che in vista ed in proporzione del lavoro delle persone che le richieggono. Cost questa pià distribuzione, tatta con intelligenza e cognizione di causa, servirebbe ancora a far dininiuire la mano d'opera, e questo sarebbe un altro bene per la nazione.

Se però si osservano i traffici accresciut e la circolazione tale che forse non si sarebbe mal perevoluta, non è per questo che el medesimo tempo non siasi aumentata, sotto il favore della legge del Censo, l'agricoltura. Glà veditota abbiamo quanto venga essa aminata dal premio dell'esenzione del maggiore carico, rendendosi colto un terreno, descritto nelle tavole come incolto; ora convien vedere quanto in tutto lo Stato rimanza d'incolto.

Il terreno incolto al tempo della stima generale del Censimento ammontava in tutto a pertiche 821,515. 5. Ora dagli atti della visita del consigliere conte Wilzech apparisca aver lui rilevato non esservi d'incolto che pertiche 203,817. 19. Essendo il perticato totale dello stato di pertiche 11,333,171. 8, ciò che presentemente rimane d'incolto è rispetto al colto come 4 2/3 a 100.

Qual è quel paese in Europa che mostrar possa altrettanto?

-Un altro importante fonte di ricchezza è aumentato; cioè 1 gelsì o siano moroni. Questi sono cresciuti ad una quantità indefinibile, cosicchè, se l'estio potrà corrispondere all'accrescimento del genere, tanja seta fra pociti anni si farà nella Lombardia Austriaca che supererà in ragione dapla qualanque altro passe d'Italia.

Se però i traffici e l'agricoltura si sono aumentati, non è per questo che i generi per conseguenza in maggior quantità raccolti siano avviliti di prezzo; se questo fosse, sarebbe indizio che la circolazione fosse apparente ed accidentale, e che la nuova coltura fosse anch'essa eventuale o straniera. Anzi in proporzione si sona umentati. Le stime del Censimento portano il prezzo del frumento e degli altri generi distinto in tre classi come secue:

| Frumento.      |     | ٠.   | ٠.  |   |     |   |  | <br> | ٠. |      |   | L. | 10, | 11, | 12 |
|----------------|-----|------|-----|---|-----|---|--|------|----|------|---|----|-----|-----|----|
| Riso bianco    |     | ٠.   |     |   |     |   |  | <br> |    |      |   | >  | 13, | 11, | 15 |
| Segale         |     |      |     |   |     |   |  | <br> |    |      | , | ٠  | 7,  | 8,  |    |
| Miglio e me    | lgo | ne . | ٠.  |   |     |   |  | <br> |    | <br> |   |    | 5,  | 6,  |    |
| Ora si sono ra | add | орр  | Ali | e | ioè | : |  |      |    |      |   |    |     |     |    |
| Frumento.      |     |      |     |   |     |   |  |      | ٠. |      |   | L. | 20, | 22, | 24 |
| Riso bianco    |     |      | ٠.  |   |     |   |  | <br> |    |      |   | >  | 26, | 28, | 30 |
| Segale         |     |      | ٠.  |   |     |   |  | <br> |    |      |   | *  | 14, | 16, |    |
| Miglio e me    | lgo | ne.  |     |   |     |   |  |      |    |      |   |    | 10, | 12, |    |

And sono in questi utilimi anui cresciuti sino oltre le L. 30 e s0. Molto ha contribuito a tanta altezza di prezzo la carestità cui gli stati principalmente di Napoli, Roma, Toscana furono oppressi; ma nulla ostante nessun possessore ritrovasi il quale contentar si voglia d'un sicuro adequato regolarmente sul doppio della sitima del Censos.

E poichie proporzionatamente son cresciuti di prezzo tutti gli altri generi wecessari alla vita e quelli ancora di seconda necessità; così nel comune livello è facile che tale aumento vesta il carattere di legalità e si mantenga costante.

Dove si mantiene un prezzo alto de'generi, non è sempre che vis a abbondanza di danaro, cóme al contrario ove 1 generi sono di sotto del comune livello, segno è sicuro che il denaro è più apprezzato che altrove, e che per conseguenta ve n'è scansezza: imperciocchè tanto il tributo sproporzionato, quanto una mal regoltate sirizatione de'generi, può produre la detta altezza di prezzo. Però osservar conviene in tal caso se, nel medesimo tempo nella un pubblica contrattazione il danaro è sitimato e ricercato più o meno

del solito, il che si dimostra coll'interesse, nell'impiego di esso; è se la popolazione si aumenta.

Neilo Stato di Milano i censi fino a questi utiini tempi sono satia i 8, a 6 e sino all' 8 per cento. Ora però il comune impiego è disotto del \$\xi\$, e fortunato è quello che può il suo danaro impiegar a la frutto. La soprabbondanza del danaro ne juubbiel banchi, e le comuni istanze per prolungare la francazione, dimostrano la pora ricerca di esso. Le comunità dello Stato hanno fatta una sensibile riduzione de' capitali, che avevano a debito. E molte hanno ritrova to sovventori, i quali somministrarono danaro al 3 1/4 e 3 1/2 per cento, per dimettere l loro debiti sotto maggior interesse, come rousta neveli atti del tribunale.

Ma è ormai tempo che pariiamo della popolazione.

Grandi cose si dissero particolarmente della popolazione di Milano nel secolo XV, cioè che superava le trecentomila anime : ma si dura fatica a persuadersene sul riflesso anche dell'area, mentre, sapendosi che le mura della città erano lungo il giro del Seveso e del Nirone, cioè in minore periferia di quello che attualmente forma il Naviglio, e che appena corrisponde ad un terzo del circondario de' presentanei bastioni, non può immaginarsi come, sonra spazio così piccolo, oltre le tante piazze, brogli che si numeravano, tante case potessero esistere da contenere numero si eccedente di ponolo. Infatti anche fra gli scrittori vi è contradizione; mentre il Buonvicino dice che nel 1288 si contavano ducentomiia persone, e Tristano Calco, sette anni dopo, non ne ritrovò che cencinquantamila. Sarà esagerato anche questo. È vero che non esistono ruoli o note onde conoscere il preciso, perchè la numerazione delle anime si è tenuta sempre in mistero, e sempre più che s'è potnto si è occultata. Nulla ostante ciò , un qualche lume può aversi panticolarmente nel secolo XV da un' orazione di un tale frà Isidoro domenicano De laudibus Mediolani, diretta al conte di Lautrech, governatore di Francesco I re di Francia, detta il giorno 2 maggio del 1518. In questa orazione dicesi, parlando della grandezza di questa città, che nel 1492 si sono numerate case 18,000 e botteghe 15,000. Ora computate cinque persone per casa, secondo il solito e comune computo d'Italia, e persone tre per bottega, sonimano persone 132,000. - Questa popolazione non è eccedente, ni a fronte di quella del giorno d'oggi ci porta sensibile divario, calcolati i religiosi, si regolari-che secolari dell'uno e l'altro sesso, che allora non erano, gli ospitali e la truppa.

È ben vero che allora la popolazione era più utile, perchè si numeravano da 40 in 50,000 fabbricatori: mentre ora tal numero viene assorbito dai servitori e dagli oziosi, in grazia della maggior ricchezza e lusso de nobili e della maggior quantià dei Luogh IP.1.

An è vero altresi che la campagna ritrovavasi per lo più incibita, e
che ignoto era un fonte di ricchezza che si è aperto posteriormente, e che, per successivo aumento, è arrivato a farci entrare
più di dieci mitioni di lire per anno; cioè la setta: Commuque sia,
distraendosi dalla contempitazione dei tempi rimoti, catcolare conviene
Il progresso di questi ultimi anni. Tre epoche prenderenci: il 1730,
1730 e il 1767, anni nei quali abbiamo le note della numerazione
delle anime nello Stato.

La popolazione delle provincie e comunità (escluse le città) risulta nel 1730 ad anime N. 689,152, quella del 1730 a N. 711,115; e quella finalmente del 1767 a N. 767,980. Dunque dal 1730 in qua abbiamo un aumento di popolo di 78,516 e dal 1750 N. 56,821.

Questo aumento è certamente cousiderabile: ma vi è tutto il tugo a credere che sia anche maggiore; perche, contenti cancellieri e sindaci di fare il ruolo delle persone censibili, non si prestano con scrupolosa diligenza al registro delle altre. Una prova risulta di questo nel confronto de ruoli delli anni 1766 e 1767, dai quali appariscono nel primo anno teste censibili N. 219,833, e nel·l'utilmo N. 223,006. Ciò ciu na umento di teste N. 3264.

Gome però soggetti a Censo sono soltanto i "maschi sani e non cagionevoli dagli unni 14 agil anni 60; così te teste censibili alie anime sono come 2 a 7: e per conseguenza l'aumento delle anime dorrà essere a N. 11/13. Pure le anime apparivano dininuite di N. 333 e però meno del vero; dobbiamo conchiudere pertanto mancarel ja necessaria esattezza, e quindi esserri grandissima ragione di sopettare che il numero delle persone esistenti nelle provincie e comunità dello Stato sia moito maggiore di quello che dal detto ruolo risulta.

Maggiore sicurezza abbiamó in quelli della città fatti dal parrochi, el esistenti nelle curie ecclesiastiche. Da queste curie ho avuti i ruoli del 1739 e del 1767, e questi et dimostrano se la comune opinione, che nell'amnento del personale di campagna si vadano le città sonontando, abbia forbiamento di verità.

Dicemmo che in Milano non vi sia stata mai maggior popolazione di anime 132,000 in circa, e provato abbiamo col calcolo della macina che nel secolo passato e nel principio di questo si ritrova circa di anime 60,000. Ora il ruolo preciso del 1732 dato dalla cunta arcivescovile è di anime 113,877, dal qual numero sottratti i preti, ecò ±230, rimangono anime 114,057. Na poichè si desiderava quello del 1730, che non s'è in essa curia potuto rinventre, così ui al sono dovatto determinare al calcolo della macina. Questo adunque, secondo l'adequoto fatto dalla ettà the 14730, comprendente gli anni

antecedenti, porta un annuo ingresso di L. 299,790, il che corrisponde da anime N. 110,118. Questo aumento di anime 1529 in due anni, cioè dai 1730 al 1733, non è, se osserveremo cio che è avvenuto dappoi, nè straordinario nè impossibile: mentre il numero delle anime nel 1767 si ritrovò di 186,400.

Dunque dai 4750 al 1767 in Milano la popolazione è cresciuta d'anime N. 6282. Aumento in tutte le città dello Stato fu come segue:

|                           | / Milano      | 6282 |
|---------------------------|---------------|------|
| Dall'anno<br>1750 al 1767 | Pavia         | 1168 |
|                           | Cremona.      | 1175 |
|                           | Como          | 1680 |
|                           | Lod1          | 1532 |
|                           | Casalmaggiore | 420  |
|                           |               |      |

Aumento totale. N. 12537

in tutto anime N. 951,936

Alle quali aggiunti i preti, i frati, le monache, gli ospitali, i luoghi immuni e la truppa, deve la popolazione portarsi a circa N. 1.100.000.

e in tutto N. 69,381

Alle quali aggiunte tutte quelle persone che nella formazione del ruoli sfuggono dalla diligenza de' R. Cancellieri, forse con verità potrebbe asserirsi essersi in anni diciassette aumentata la popolazione d'anime N. 100,000. Il che corrisponde all'acquisto d'una provincia.

Non è veramente che, presa la popolazione in pieno, possa asserisi essere esa tale da una potersi aumentare molto di più, mentre non dall'area degli Stati dipende essa soltanto, ma dal prodotto dell'industria e dal commercio; periocchè sopra territori stervii e palidosì si sono per tale cagione vedute sussistere, e sì veggono tuttavià delle numercissisime popolazioni: ma nulla ostante vuoisi soservare che, data l'area del Milanese, per i comuni computi, si rileva essere esso popolato un quarto di più di quello porta la proporzione comune.

Per i calcoli del maresciallo Vauban (Projet d'une dixme royale etc. cap. VII. p. 4) una lega quadrata corrisponde il mantenimento a persone 850; con tale ragguaglio dimostra che l'area della Francia è sufficiente per persone 25,500,000, cioè d' un quarto più della popolazione attuale.

Come si computano leghe 25 per ogni grado, così noi calcolando miglia 60, ne viene che per miglio quadrato siano persone 354. E poichè il perticato del milanese è di pertiche 14.385.121 di tra-

bucchi quadrati N. 96 l'una; così, essendo il miglio composto di pertiche quadrate 4868, ne viene che l'area di questo perticato sia di miglia N. 2338. Così computate persone 334 per miglio, ne risulta che la legittima

Cosi computate persone 334 per miglio, ne risulta che la legittima popolazione del milanese sarebbe di 827,652.

Ma poichè non solo il numero attuale riempie tal somma, ma arriva a circa 1,00,000; così possiamo asserire trovarsi nel mllanese un quarto di più di popolazione di quello portano i comuni catcoli, formati sull'area del terreno; nel medesimo tempo che in Francia, colto stesso calcolo, ne manea una quarta parte.

Questo naturalmente ci porta ad un' inevitabile conseguenza, cioè che l'industria e il commercio ci recano il corrispondente alimento.

Tanto più si verilica questo, quando che, confrontata l'area e la popolazione con altri paesi, ritrovasi sempre un vantaggio considerabile. Abbiamo veduto il confronto con la Francia, ma se prendiamo, non dico la Spapana o il Portogalio, na qualatunque paese in Germania, ritrovereno ancora maggiore la differenza, La medesima appare anche ai confronto della parte maggiore d'Ilaila: mentre sull'area di Toscana, ch'è intera due volte e mezzo maggiore di quella del milanese, si numerarono anime soltanto all'incira. N. 500,000; ello sato del paya, che è oltre le cinque volte di più, all'incirca di due milioni e mezzo; e solamente quattro milioni nel recno di Nacoli, ecc.

Può dunque desiderarsi che la popolazione divenga maggiore per aumento delle arti delle manifatture: ma no perciò potrà negarsi una verità dimostrata, cioè che il popolo soprabhonda alla misma comune dell'area, eche in tale articolo ci rittoviamo a condizione migliore di tanti passi d'Europa, non meno che della Toscana, del paese pontificto e del remo di Napoli.

Se però i traffici sono talmente accresciuti che nella sota città di Milano l'annuale giro del denaro può computarsi a cinquanta milioni di lire; se in questi ultimi anni l'agricoltura è cresciuta in modo che ciò che rimane d'incolto non è in maggior ragione che i 25 per cento di tutto il perticato; se i prodotti della terra sono aumentati di prezzo in ragione dupha di quella che erano a' tempi della generale stima; se l'interesse del channo nel medesimo tempo è ridotto al più basso livello che dar si possa, cioè al 3 e 3 12 per cento; e se finalmente la sistente nel cento; e se finalmente la sistente nel

milanese ritrovasi numerosa una quarta parte di più, dobbiamo necessariamente conchiudere che la condizione di questo paese è tale da non invidiare nessun paese d'Europa,

Ma poiché dimostrato abbiamo, che nell' amministrazione delie pubbliche rendite, in vitri dei unvos sistema, non solamente si sono levati queill abusi che dalla parzialità o dalla prepotenza derivano in tale semplicità e chiarezza che lo stato venne a risparmiare annualmente. L. 2934,296, 5, 5; le quall, unite al risparmio delle spece straordinarie, montano a tre milioni, così risutta che, corrispondentemente and questa insigne utilità dello stato, si è diminulto l'utile dell'arbitrio; e che di tre milioni all'anno si adegli amministratori, regolatori, patrociantori del pubblici, levato i profitto ristori, regolatori, patrociantori del pubblici, levato i profitto.

Questa diminuzione produce ne'particolari non leggera sensazion di disgusto, e quindi ne avviene in alcuni malintenzionati l'inesorabile prurito di sparger tenebre soprà la più iuminosa verità, e forse anche ardimento di avvelenare le più decise beneflecenze che un prinche sparger possa sopra il suo popoio.

Se dimostrato abbiamo con quale lnumanità trattato fosse il popoio prima della nuova legge del censo e il sistema di repubblica, e forse di oligarchia, con la più fina e costante industria architettato e mantenuto nel seno d'un governo monarchico, non sarebbe meravigiia che per tajuni, disgustosa cosa fosse l'ordine e la chiarezza delle amministrazioni e la prosperità dei regio erario, in grazia di cui divenga il principe non solo fuori del caso di privarsi in lor favore di nuovi diritti della corona, ma in situazione di ricuperare gli alienati, e per tai via ritornare ail' intero esercizio della suprema potestà. All'incontro non mancheranno mai degli onesti ed integerrimi cittadini, i quali, mirando unicamente il pubblico bene, come veri amatori della patria, e felici sudditi del loro principe, sinceri ed ingenui voti formeranno pel compimento di tali progetti, non istancandosi di far giustizia alio zeio dei ministri, e di desiderare che costantemente si mantenga l'economica e retta amministrazione delle finanze, ii sistema dei censo, la protezione del mercimonio, l'attività de' tribunali, la vigilanza del governo, e l'esame della verità presso il sovrano.....

#### SUL DAZIO.

Santo di un masocritto initolato e ficialese ad lei linguili della mercania, divisio in re parit andia prisa tertati della sua argine e represer: i necondi continue una recolta di externe, ordinazioni, dereci del cessio maginizato comercia, remanti sper, consistandent za gi apportatori e giri commerciani per la varia interpretazione della turifia generale d'eso dato i e cella tera; si di la serie reconologia chigi appositare dei di andi odi unercania i palche grossa di Cressan escologia chigi appositare dei da andi di unercania i palche grossa di Cressan escologia chigi (imparita del da distinue da la sua di la serie con la consistante della continue dei di suria di sua della giordi per della della serie dei archito attributo di suria di sua di dila serie di suria di

Lasciando agli eruditi il trattare di questo dazio nei tempi negali si conosceva sotto nome di lipra, Verigida, Portolicume ed altri, basterà accennare il Dato, ossia tariffa della mercanzia, che trovasi registrato nelle antiche consuetudini di Milano pubblicatesi rica l'anno 1416, il di cui manoscritto trovasi nella Bibbliocheca ambrosiana, come pure i statuti di Milano pubblicati l'anno 1331, dalli quali appare che il dazio della mercanzia fu posto, e considerato a ragione di un soldo per lira sopra l'estimazione delle merci, la quale si crebe esser stata fatta da molti anni aranti la pubblicazione d'essi statuti, poichè la detta estimazione è molto inferiore alli prezzi di tre secoli fa, e lo testifica il proemio di essa, mentrechè dice Extinutiones jornaludum facte per comme mediolani.

Di poi il dazio fu accresciuto altrettanto.

Poi su posto il terziamento, qual è aumento della metà del tutto. In oltre su posto il guartamento, qual è il guarto del tutto.

E tutti questi tre aumenti seguirono avanti s'estinguesse la linea dei signori duchi Visconti e Sforzeschi.

Dopo la morte dell'ultimo duca, devoluto all'imperio il ducato di Milano nel 1333, non osiante li succennati aumenti, questo dazio era di tenuissima cavata, mentre non rendeva che circa trecento mille lire, come si legge nelle tavole vecchie dei ragionati camerali.

Nell'anno 4537 il signor cardinale di Trento governatore di questo stato, per supplire al bisogni della camera, comando che s'accrescesse metà di più il dazio del translto della mercanzia per tre anni, come ricavasi dal decreto governativo 2 gennajo detto anno.

Sotto li 6 marzo del medesimo anno impose la metà di più del dazio solito alla mercanzia, e grani di tutto lo Stato, eccettuato il pane, vino e carne per modo di provvisione per tre anni, nove mesi e due terzi, compresi nella locazione di Tommaso de Marini.

Quest'aumento fu dato in affitto al suddetto Tommaso de Marini per li suddetti tre anni, nove mesi e due terzi di sua locazione per annue lire cento mille, come da capitolazione seguita li 16 marzo 1857 fra il suddetto signor cardinale di Trento ed esso Tommaso de Marini.

Nell'anno 1538 dal signor duza di Sessa, che sucorde al signor cardinale di Trento in questo governo, s'impose un altro aumento di altrettanto come il primo, con che venne il dazio duplicato e dessendosi già deliberato il dazio principale della mercanzia nel dello Tommaso de Marini per un'altra locazione di sei anni, cioè dal 1561 gictusivo a tutto il 1526, come pure fatta captiolazione col medisimo per il suddetto primo aumento per il melesimi sei anni nello slesso prezzo di annue lire cento mille, dal suddetto duca di Sessa si dicele in alfitto anche questo secondo aumento per anni otto, da cominciarsi nelle calende di gennajo 1539, e finire colla suddetto locazione principale, per il prezzo di scudi 29000 d'oro all'anno, che sono L. 165,300, come da capitolazione del 26 novembre detto anno 1538.

Sicchè detti ambi aumenti in questa locazione diedero di cavata solo L. 265,300 l'auno alla regia camera perchè furono affittati al medesimo impresario con il riguardo (per quanto si deve credere) di tutte quelle obiezioni che aveva saputo e che si pote-. vano fare, allegando il danno della sua impresa, com'è da credere, ancorché l'impresario yl facesse bene il fatto suo per due ragioni; l'una perché, avendo pattuito di pagare per il primo aumento solo L. 100,000 l'anno, quando convenne per il secondo, che fu della. medesima qualità di cavata, e che era più pericoloso per dubitarne danno, diede in ragione di L. 465,300 l'anno. Argomento che assicura che l'impresario aveva conosciuto tanto utile il primo aumento anco a sè stesso che non volle lasciarsi uscir di mano il secondo: l'altra perché essendo stato l'affitto di guesta locazione... compresi detti due aumenti, di L. 718,000 in tutto, la locazione susseguente accrebbe di niù di L. 200,000; onde è anco levato il dubbio che gli aumenti siano per essere dannosl, nè ristrettivi al commercio, non lo avendo potuto fare due aumenti così gagliardi seguiti in così poco spazio di tempo per i bisogni di S. M.

Nel 1559, continuando tuttora li bisogni del regio erario per la conservazione dello stato, la maestà di Filippo III re delle Spagne e duca di Milano eccitò il tribunale del magistrato a proporre li nezzi a ciò conducenti.

Fra gli arbitri che furono proposti, il più adattato e ginsto semlarò quello di un aumento al dazio della mercanzia; onde sotto li 9 novembre detto anno novamente S. M. eccitò il governo perche, col parere del consiglio segreto e del magistrato ordinario, e di quelle persone che gli fossero parse più a proposito, gli dovesse rescrivere ciò che sa questo punto gli si fosse offerto col suo parere prima di risolvere, come dalla consulta magistrale del 2 glugno 1690 con insertovi il capitolo del suddetto dispaco

Nell'anno 1613, per ordine del succennato augustissimo monarea Pilippo III, in pol imposto un aumento al detto dazio di un terzo di più di quello si soleva riscuotere, con eccezione particolare delle robe di transito alle quall S. M. non vollo s'imponesse aicun aggravio, come pure di soldi 20 per ogni stajo di sale, attese le grandi strettezze delle regie rendite di questo stato, e g'impegni fossiti cui era per la conservazione de' suoi stati, come la sua real carta lo dichiam.

Questo aumento fu preso în afiitto da Francesco Giuscone, inpresazio del dazio principale, per îl imelesimi anni di sua locazione a L. 315,000 l'anno, e può essere che per i riguardi di qualche danno che avesse potuto allegare, ovvero anche per dar camminamento alia scossa dell'aumento, se gli concedesse a qualchecosa meno della giusta importanza di esso terzo, mentre non i trova che il suddetti Tommaso Marini e Francesco Gascone, uno impresario al tempo dei due aumenti, e l'altro di uno, facessero mai, nie potessero far forza, perchè il beneficio di S. M. fosse inpeterotto, nè ritardato; anzi che, pigliando e sai tutto l' utile che terectto, nè ritardato; anzi che, pigliando e sit tuto l' utile conterono dall'occasione, servirono colla diligenza del profitto propris. M. come in fatti si osserva nelle seguenti locazioni, che gli affitti cheserorno di somma considerabili.

Nel 4639 si ordinò all' impresario della mercanzia di riscuotere un quattrino per lira di dazio di più di quello era solito pagarsi per le mercanzie.

Nello stesso anno pare si fece un attro aumento al dazio di Lodi a nontivo che le merciazie de solevano essere condette da Spagna Francia, Fiandra a questo stato per la via di Genova a dirittura a Miano, pagando il dazio di Tortona e Pavia, avverano mutata strada facendole condurre per la via di Livorno con pagare solo il dazio di Continò che se gli divoesse carizcar almeno la somma che dal conto fosse risultato spendere di meno, con riserva di maggior aumento o diminuzione, secondo fosse risultato dalle informazioni, come vedesì anche dal decreto governativo d'approvazione del 18 novembre detto anno 1639.

Per i motivi sovraccennati segui pure nel 1640 49 aprile la nuova imposizione sopra l'olio e sapone, cioè di sei quattrini per ogni libbra milanese d'once 28 d'olio d'oliva, e di un soldo per libbra d' ogu' altra qualità d'olj, e di due quattrini per ogni libbra d'oncie 12 sanone, e fu data in amministrazione alla città di Milano.

Si fece pure nell'anno 1652, sotto il governo di don Luigi de Benavides marchese di Caracena, un aumento di dazio d'alcune merci e generi non necessari al vitto e vestito umano, ma più tosto di maggior iusso e pompo, come dalla grida 43 aprile.

Nelto stesso anno sotto il 12 di maggio, essendosi riconosculto per Impossibile il continuare nella prolitizione del panni e saglie forastiere per non essersi in questo stato introdotta la pratica della fabbricazione dei panni necessari, cone per la necessità d'aversi qualtunque sorta di drappi, si è permissa dal governo l'introduzione d'essi panni e saglie forastiere can condizione di un annento di un sesino per braccio di qualstivogita panno e saglia bassi, ed un soldo per qualunque braccio di panno o saglia atti, in luogo e sonto delle L. Is che si seodeva per cadanna balia, eccettuati li panni di Spagna ed Olanda che non furono compresi in tale aumento.

Nell'anno 1705, continuando le strettezze del regio erario e gl'impegni per il mantenimento dell'esercito a dilessa di questo stato, il signor don Carlo Enrico di-Lorena principe di Vaudenont, governatore di questo stato, ordinò l'aumento di un quinto di sopra il dazdo solito esigersi della mercanzia e gabella grossa di Cermona.

Diele questa risoluzione motivo all' impresario di vari retierati ricorsi, rilevando che tale amento non solo avrebbe divertile dal passaggio per questo stato le merci di transito, ma causato al evidenza una maggior quantità di sfrosi tanto a di lui danno quanto della regia camera, la quale dall'aumento non avrebbe ricavato quanto avrebbe dovuto socombere nel reintegrargii si sarebbe vista abbassata di molto la rendita, come l'esperienza lo aveva dimostrato quando negli anni antecedenti s'aumentarono i dazi, che calo del successivo appalto il ilito in somma di L. 00,000.

Erronea si è tale rappresentanza che gli aumenti antecedenti vessero cagionato il decremento suddetto negli appatti successivi, mentre, come si è osservato antecedentemente, l'aumento del terzo imposto nel 1613 nelle locazioni susseguenti fino al 1622 aveva pittosto portato notabile accressimento agli affitti.

Che s' abbassasse poi nel 1622 l'afilito del suddetto dazio ebbe le sue cause così intrinsiche, o almeno vicine, che fu l'occupazione dei paesi per la guerra mossa nella Valtellina; come estrinseche nel 1625 per la continuazione della suddetta di Valtellina, Verona, Francesi ai confini dello stato, e guerre nel Genovesato. Nel 1628, 1629 e 1630 che già pigliava qualch'aura d'accrescimento, perchè celuto in parte anco le guerre suddette, sopravennero quelle del Monferrato e Mantova con tanta inondazione di Aleuanni che sconvolserro ogni cosa, ed il flagello delta peste fini d'esterminare colla mortalità grande delle genti anco i negozi, causa principale del declinamento de'dazi, perchè mai si è voluto che per tutti il suddetti aumenti seguiti sia proceduto danno all'impresaro, ne'al regio lisco, ne'al commercio, mentre ses si aumento il dazio, si aumentarono ancora le mercanzie, ed ancor al giorno d'oggi se si volesse equilibrare il dazio a tutte le mercanzie in ragione della sua prima situzione di un soldo per lira sul valore presente di esse, sarebbe suscettibile questo dazio di qualche notabile aumento.

Ciò non ostante le ragioni addotte dall'impresavo obbligarono il tribunale a ben serie ponderazioni e minute informazioni, come infatti consultò potersi ridurre il comandato aumento del quinto sopra quelle merci sole: per le quali potesse essere utile alta regia camera l'aumento anche in maggior quantità del quinto con inor danno de' sudditi e del commercio, e delle quali è più difficile lo sfroso, escluse tutte le mercanzie di transito.

Esclamó nel seguente anno 1707 la camera de' mercantl e negozianti sul punto del danno che recava al mercimonio il 1 aumento, e ricorse pure l'impresaro per essere reintegrato delle maggiori spese per la detta scossa.

Su questi ricorsi il magistrato dichiarò una ricognizione al revisore Cossa di scudi 300 per la maggior fattaci in portare il detto aumento, e di non essere tenuto l'impresaro alla scossa del detto aumento a suo rischio e pericolo, ma solo alla dovuta diligenza come nelle cose proprie.

#### Decrementi fatti al dazio della mercanzia.

Dopo seguito l'ultimo aumento del quinto sopra la mercanzia, come si è detto antecedentemente, insorsero nel 1707 diverse università de' mercanti rappresentando tanto al governo che ai magistrato il gran danno che da questo ne seguiva al commercio, ed instando perchè si levasse.

Non mancò il governo di farsi carleo delle suddette rappresentanze coll'eccitare il tribunale del magistrato a prendere su di ciò le plù esatte informazioni, e di riferirgilele col suo parere.

Fattesi dal magistrato le dovute particolari disamine coi mezzo di vari periti, e sentiti gli rillevi di certo Glacomo Ferrario e regi revisori e ragionati generali ed altri, consultò nei 1723 che si potesse levare il detto aumento sopra diversi capi maggiormente

Come di fatti la clemenza dell'imperadore Carlo VI di sempre gloriosa memoria, mediante suo dispaccio e grida del 7 gennaio 1724 stata pubblicata dal signor conte Colloredo governatore di questo stato, venne in abolire il suddetto aumento sopra alcuni capi notati al piede della suddetta grida, che qui riferirò, e di ordinare che per allora l'impresa della mercanzia, gabella grossa di Cremona e suoi uniti venissero amministrati per economia, per riparare agli innumerabili sfrosi ed abusi che con tanto scandalo aveva inteso essersi introdotti a pregiudizio della detta impresa, per li quali non si poteva ricavare il corrispondente prodotto, e per non potersi questi sl facilmente riparare dagli appaltatori.

## Nota de'generi eselusi dall'aumento suddetto.

Bombasina di Flandra ed Alemagna.

Baraccani d'Alemagna.

Baiette di Fiandra. Cera lavorata.

Cera greggia d'Alemagna.

Calzette di lana, e stame di Francia, Alemagna, Mantova, Leone, Padova e Verona.

Duranti e Grogani d'Alemagna. Garofoll.

Mussoli ed indiane bianche e stampate.

Noci moscate.

Ossa di balena.

Pelo di camello, ossia camelotti di Fiandra, Alemagna e Leone. Saglia di scotto di Fiandra ed Alemagna,

Tela greggia Terliso per materazzi d'Alemagna.

Tela di settanta Tele stampate Tertiso del grosso

Tela S. Gallo

Terlisetti

Tela grossa per scossali

Tele bianche d'ogni sorta Carta

Nello stesso anno 1724, 18 gennajo, si levò pure il detto aumento 1706 rispetto alli stami filati per facilitarne l'introduzione, massime dalla parte d'Alemagna.

Nell'anno 1740, per favorire le manifatture nostrane, si ridussero aiia soia terza parte nel dazio solito autecedente le manifatture di serificio miste con oro, o con argento fino, premunite però colle cautele espresse nell'editto, e fabbricate in alcuna delle città di questo Stato per Il loro giro dentro la circonferenza del medeslmo.

Nell' anno 1760 ja clemenza ed inarrivabile munificenza dell' imperadrice regina Maria Teresa di eterna gloriosissima memorla, sempre intenta anche nel mezzo di un'ostinatissima guerra a procurare li maggiori vantaggi a'suoi sudditi con promovere le arti ed il commercio nazionale, nel nuovo contratto della ferma generale dalia medesima accettato, ossia proroga per un altro sejennio da cominciarsi col principio del 1760, non ha pensato a rendere migliore la condizione del regio suo erario, ma a procurare sensibilissimi vantaggi a questo pubblico, ed al commercio di questi stati col levare in parte, ed in altra gran parte minorare Il regi suoi dazj sopra le manifatture, e commercio nazionale, come dalla nota che qui parveni d'inserire:

Facilità che si accorderanno ner gli infrascritti generi, che altrimenti sortendo dalle porte della città di Milano doverbbero pagare l'intiero dazio tanto girando per lo stato, quanto sortendo dal medesimo.

- 1. Argenti iavorati în vasi sacri, cioè calici, patene, ostensorj, piscidi, gratis per le chiese dello Stato.
- 2. Argenti di qualunque altra sorte dorati e non dorati ad uso di chiesa o altro, soidi 3, 6 per oncia di marco per qualunque · parte.
- 3. Tutti li drappi e manifatture appartenenti alla camera de'mercanti d'oro, argento e seta di Milano tanto nazionali che forastieri, boliati però prima in conformità delle gride, potranno liberamente circolare per tutto lo stato, fermarsi in qualunque città e luogo del medesimo, e sortire da qualunque parte dello stato medesimo senza pagamento di dazio. Il bollo poi si farà con marca diversa dalle altre città; e per le manifatture e drappi già bollati si porteranno in dazio grande a far riformare ll bollo nell'atto che dovranno andare a prendere la licenza, rispetto alia quale le onoranze dovranno essere regolate a tenore del prescritto nell'editto generale de' 11 luglio 1751.
- 4. Bronzi dorati per altari, metà dazio.
- 5. Bombace lavorato in calzette, berrette o altro, metà dazlo.
- 6. Confetture d'ogni sorta, conserve ed agro di cedro, metà dazio. 7. Carta fina da scrivere, metà dazio.
- 8. Campane fatte, o rifatte in Milano, metà dazio come sopra.

- Cioccolata tanto per lo stato come per fuori, gratis mediante la solita licenza.
- Carrozze di comparsa di qualunque valore. . . . . L. 90 Carrozze di quattro con fodera di seta, velluto, filosello e seta, benché fossero guernite con oro ed

  - Tutto çiò senza alcuna onoranza, a riserva che si dovranno far bollare le carrozze imballate nel qual caso si pagheranno L. 4. 40 per ogni carrozza imballata, sigillata e bollata, tutto
  - Lo stesso dazio rispettivamente dovranno pagare le rimontate di nuovo; e per le vecchie niente tanto per l'ingresso, quanto per fuori.
- Filo di rame e di ottone, metà dazio tanto per lo stato, quanto per fuori.
- Fogliette d'oro ed argento, tanto fine quanto false, metà dazio.
  - Ferramenti nostrani, metà dazio.
  - 14. Grassina di qualunque sorta, escluso il formaggio, metà dazio.
- Lavori di ricamo di seta con oro ed argento, si ridurrà al terzo del dazio.
- Lavori ed ornamenti d'altare, come candelieri di rame, argento e di legno dorati, metà dazio.
   Lavori d'argento asciez, porcellane, tartarughe, madreperle, e
  - di legno con vernice per uso di tavolette, o altro uso, metà dazio come sopra.
- 18. Lavori d'oro ed argento falso gratis.
- Libri stampati tanto sciolti, quanto legati, sieno vecchi o nuovi, metà dazio.
- 20. Mobili, cloè specchi, placche, caminlere, trumeaux, cimase, quadri, burreaux, canterà, tavolini, canape, scagni, cadreghe armate, genullessori, e simili, metà dazio, esclusi però quelli che a tenore del capitolo non sono tenuti al pagamento.
- 21. Merci d'ogni sorta, metà dazlo.
- Ottone lavorato, ed ottone lavorato e ferralo, come pure ottone in banda, metà dazio come sopra.
- Orologi e catenelle tanto d'oro come d'argento, un quarto di dazlo come sopra.
- 24. Parrucche, metà dazio come sopra.

 Pianete, ed altri paramenti di chiesa, sortendo dallo stato, metà dazio, e circoiando dentro lo stato, gratis.

26. Tele cerate, metà dazio come sopra.

Scarpe d'ogni sorta da uomo e da donna, metà dazlo.

Scartaggi grandi e piccioli, metà dazio.

Sedaci e boffetti, metà dazio.

Semenza de'bigatti, per nuovo consenso della Ferma il dazio sarà ridotto al quarto invece della metà.

Statue di marmo e di legno, metà dazio.

Vetro lavorato di Boemia, o altro simile in bicchieri ed altro, metà dazio come sopra.

Nel 1782 da S. A. L. II fu signor duca di Modena, amministratore di questo stato, sopra consulta delia giunta di mercimonio si sopresse il dazio d'ogni sorta di ilioselto, sia crudo pettinato o di coda, havorato o da lavorare; il doppio di seta e faloppa, il fattone, galetta di seta busa, galettame, strusa, spellaja, guzzoli, strazza di seta, il rocadino e pettenuzzo di filoselto, ed ogni altro genere dipente dalla seta tanto nell'ingresso in Miliano, quanto nella sortita dalla detta città per essere lavorato, restando tali generi unicamentostoposti al dazio per l'uscita dello atto, alla riserva di quei casì nel quali, a tenore di stabilimenti prescritti colle gride 1730 e 1761, essere dovesse esente anche l'estrazione dal paese di detti generi, come dall'editto 30 agosto detto anno.

Per ordine governativo 18 maggio 1767 si ridusse pure alla soia metà il gravoso dazio apposto alle porceliane.

Nel 1768 si fece il ribasso di L. 1. 10 per ogni somma di rubbi 20 di roba grossa, che dall'Alemagna per via di Chiavenna passa a Genova e viceversa, riducendo il corrente facilito da L. 5. 10 alle sole L. 4 ad effetto di assicurare maggior frequenza de'transiti.

Con grida 26 agosto 1769 si pubblicò altresi la convenzione seguita tra gli stati erdeitari di S. M. con questi della Lombardia austriaca per la reciproca riduzione alla sola metà del dazio di tutti li generi e merci nate e fabbricate nelli suddetti rispettivi stati.

Questo è quanto ho potuto raccogliere dalle carte esistenti nell'archivio camerale rapporto al dazio della mercanzia.

To Intendo però qui parlare di quello che appartiene al templ precedenti all'anno 1771, polchè da quest'epoca in avanti, oltrechè l'arcitivio non somministra i corrispondenti lumi ed atti, non mi è sembrato necessario di rinnovare alla sempre viva memoria di V. A. R. quelle tante provide disposizioni e benefiche facilitazioni che, sotto il felicissimo di lei governo, o sono state accordate, od ottenute da S. M. a favore di questi sudditi e del commercio nazionale, nella importante materia daziaria. Postilla V a pog. 208.

#### DI CESARE BECCARIA.

Intorno al Beccaria la benevolenza concittadina diffuse due asserzioni: la prima che, essendo egli stato derubato in casa, e supponendone colpevole un servo, poichè questi durava alla negativa, il Reccaria esclamò: — Ma lo si metta alla tortura.

L'altra, che autor vero del trattato Dei delitti e delle pene fosse Pietro Verri, il quale le idee del Beccaria raccoglieva, scriveva, ordinava.

La prima è un de' soliti epigratumi da cafile e da conversazione; e questi ferscono sempre l'ouomo nella parte sua più nobile; d'un astronomo diranno che non sa far i calcoli; d'un numismatico che seambio un cavallo pel nome d'un dio; d'un teologo che è pien d'eresie; d'un generoso chi è spia. Di colui che deciamò contro la tottura dovea dunque dirisi chi e'la invoco. L'arte è ormai così comune che può sempre prevedersi su qual parte sarà avventalo sputo dei don Basilj in guanti gialli; ma non per questo si può separer facchon meno effetto sul ricco, dotto e patrizio volgo.

Quanto alla seconda imputazione, ripetuta pur essa anche in libri recenti e recentissimi, pubblichereno una tettera che esso Beccaria, da Gessate, sua domestica villeggiatura, dirigeva a Pietro Verri, nel mentre correggeva gli stamponi della prima edizione del suo opuscolo. E' vi si dipinge tal quale, colla sua pigrizia e colla piena fiducia nell'amico.

La scrittura è di Visconli, ma le parole son del pipro Beccaria. Ecoti le aggiunte e le correccioni che la futte sinora, e che arricano fino alla pagina 68; re ne sono delle buone e delle mediocri, ma lutto insieme può passare. Acereti il copiatore che non esseudo scritte con l'ordine estallo con cui vanno staupate, vi sono messi i numeri romani a ciascuna, perché ricopiandole le metta nel suo erco ordine indicalo dai sumeri. Ti prego di riredere esattamente l'ortografia, e di leggere le correzioni confrontaudole sentamente l'ortografia, e di leggere le correzioni confrontaudole sentamente, perchè lo stampatore non faccia dei disordini; il prego anche di aceretire Aubert (1) di corregere non solo gia errori sepundi nell' Errata stampato, ma anche gii altri che sono stati omnessi, con la possibile estatezza. Scrivigli ancora che, col restante delle corre-

(4) Direttore della stamperia Coltellini di Livorno, ove si fece la prima edizione.

zioni, manderò lo schizzo disegnato per il rame del frontispizio. Crederei opportuno, se tu lo giudichi, per rendere meglio servito Aubert, di aggiungervi, come un frammento. I piaceri dell' immaginazione, ampliandoli un poco e correggendoli; anzi osserva se il MS. è nel portafoglio del Caffè (1), premendomi che non vada smarrito. Circa le correzioni del libro ed al libro medesimo, togli, aggiungi, correggi liberamente, che mi farai un gran servizio e piacere. Ho mandato un espresso apposta, il quale aspetta la tua risposta, Ho letto il foglio diciottesimo del Caffe, che ha ricevuto mio padre, che è bellissimo : ed il medico che ha quarito la marchesina, ha avuto il buon senso di approvarlo (2). I motivi che mi adduci per incoraggirmi a proseguire nella mia carriera, sono tanto più gloriosi per me, quanto partono da un amico sincero. Assicurati che sono lontanissimo dalle matematiche, e che la premura di conservarmi la tua stima, e di somministrar sempre nuovo alimento alla nostra amicizia, mi anima di più che la gloria stessa, alla quale sola s'io fossi abbandonato, tu sai che per indolenza anteporrei l'oscurità. Rispondini; benchė lunedi saro in Milano senz'altro. Scrivimi, per regolarmi sulla fedeltà dell' espresso, a che ora hai ricevuta la mia lettera. Addio, conservami la tua preziosa amicizia.

Gessate , 13 dicembre 1766.

Del resto, per quanta generosità potesse presumersi nel Verri, saria troppo il credere che persistesse a ricusare la gloria d'aver composto un'libro applaudito da tutta Europa e a darne tanta lode al Beccaria e vivo e morto.

Chiunque s'intenda di stile potrà da questo dedurne una prova novella. Una perentoria poi si ba nell'autografo di esso libro che, non di mano del Verri, come fu stampato, ma di pugno proprio del Beccaria si conserva da suo figlio.

Altri, e francesi e nostrali, asserirono invece che l'opera fosse scritta dagli Enciclopedisti in Francia, e fatta pubblicare dal Becaria. Abbiam avuta occasione di nominare l'abate Morellet (ng. 200, gran faccendiere della seuola enciclopedistica. Fu lui che tradusse il trattato Del delitti e delle pene, e giova udire quel che ne racconta nelle sue Memorie vol. 1, p. 1877.

conta new sue sieutorie vol. ; p. 107.

En 1766, jie set publia, sur l'invitation de M. de Malesherbes, la traduction de l'ouvrage Dei delitit e delle pene, par Beccaria. M. de Malesherbes nous donnait à diner, à M. Turgot, M. d'Alembert et quelques autres gens de lettres. Il vensit de recevoir l'ouvrage d'Ilalie, il Observait de la longueue et quelque obscurité dans

<sup>(4)</sup> Cioè del giornale il Caffè, nel quale di fatti fu stampato.

<sup>(2)</sup> In quel foglio vi era un articolo del Verri sul medici.

le début, et cherchait à rendre la première phrase. Essayez, me dit-il, de la traduir. Je passai dans sa bibliothèque, et j'en revins avec cette phrase comme elle est aujourd'hui. On en fut content; on me pressa de continuer. l'emportal le livre, et je le publiai en francais au bout de six semaines.

• Cette traduction, dont il y eut sept éditions en six mois, peut lei étre regardée coume un travail utile, si fonconsidére qu'elle a contribué à répandre les principes humains de l'auteur dans les pays où notre langue est plus connue que la langue talleme. L'a-boittion de la question préparatoire, et le projet d'adoucir les peines et les lois, ont été avant la révolution les effets de l'impression forte et genérale qu'a faile l'ouvrage de Reccaria. Je me flatte d'avoir souvent conservé dans ma traduction la chaleur de l'original. L'y ai mis en même temps un peu plus d'ordre, en disposant d'une manière plus naturelle que/luse chalpitres et quelques parties de chapitres mal placés dans l'italien; changemens approuvés par l'aucur, ainsi qu'on neut le voir dans ses lettres que l'air assemblés».

Editore n'era stato il celebre Röderer, il quale a Giulia Beccaria, madre di Alessandro Manzoni, il 20 maggio 1798, ne dirigeva un esemplare con questa lettera:

 Je m'empresse, madame, de vous offrir une nouvelle édition du Traité des délits et des peines, de votre illustre père, traduit par M. Morellet, accompagné de notes de Diderot, et précédé d'une correspondance du traducteur et de l'auteur.

 Les lettres du traducteur vous feront connaître, madame, l'inpression qu'a produite en France le Traité des détits lorsqu'il a paru, et les hommages rendus alors à son auteur par les hommes les plus célèbres de la France, d'Alembert, Buffon, Voltaire, etc., et es tableau touchera votre cour autant oui? astisfera votre raison.

 Enfin, aux justes éloges de ces grands hommes, j'ajouterai un fait qui les confirme et les supplérait, s'ils avaient manqué à votre père. C'est que le Traité de détits avait tellement changé l'esprit des anciens tribunaux crininles en France que dix ans avant la révolution its ne se rassemblaient plus. Tous les jeunes magistrats de cours, et je puis l'attester putague j'en étais un mon-lemén, jugacient plus selon les principes de cet ouvrage que selon les lois. C'est dans le Traité des détits que les Servan, les Dupaty avaient puisé lois pénales dont la France s'honore. Yous voyez, madame, que, long-temps avant l'union de la republique lombarde à la notre, vous aviez des droits acquis en France. J'ose vous le dire, au nom de tous les amis de la tellent, de la philosophie et de l'iumanite, vous appartenez par votre piere à na grande famillie que les amis de la philosophie et de la liberte on formée à Paris il y a cinquante années, et dont les restes vont resserver plus que jamais les liens qui l'ont unie .

Postilla VI a pag. 221.

#### ISTRUZIONI DI MARIA TERESA E DI GIUSEPPE II.

Accennammo come sotto Maria Teresa, si cominciasse a restringere l'autorità degli ecclesiastici: porgremo un singolare monumento nelle istruzioni segrete per la Giunta Economale di Mitano nel 1768, ad essa imperatrice sottoposte dal governatore Firmian, e da lei modificate e approvate nel teuor seguente:

- La Giunta Economale, stabilita per invigilare con imparzialita e parità di attenzione all'indennità de' legittimi diritti del clero, nulla meno che a quella della suprena podestà del principato, no perderà mal di vista in tutte le contingenze de'casì compresi nella di lei incumbenza, e dovrà essere eziandio regola assoluta e costante di tutte le sue operazione.
- Che tutto quello che d'instituzione divina non è di privativa competenza del sacerdozio appartiene alla suprema podestà legislativa ed esecutrice del principato:
- Che d'Instituzione divina non può dirsi se non quello che da Gesu Cristo medesimo è stato confidato e attribuito a' suoi apostoli: Che a questi dal divino nostro Redentore non si sono attribuite
- che le sole incumbenze spirituali, Della predicazione della dottrina cristlana,

Del culto divino,

Dell' amministrazione dei sagramenti come veramente tali,

E della disciplina interna:

Che ciò stante, a questi oggetti soli si riducono le incumbenze e l'autorità del clero,

Che ogni altra autorità qualunque sia è restata privativamente appoggiata alla suprema podestà civile, siccome lo era dalla prima origine delle società, e dei principati, il di cui ordine non è stato alterato dal successivo stabilimento della nostra santa religione:

Che al di là dei capi sovraccennati non vi è prerogativa, non vi è ingerenza veruna degli ecclesiastici nel temporale, che possa riclamarsi come legitima, se non deriva dal consenso, o dalla volontaria concessione dei principi;

Che qualunque cosa conceduta o stabilita dalla suprema podestà politica, che da questa à heneplactio avrebbe potuto non concedersi o non stabilirsi, e mutabile, el eziandio affato revocabile al pari d'ogni altra legge o concessione del legislatore, il quale non solamente può, ma anzi deve appropriare ai tempi ed alle circostanze le sue leggi, le sue concessioni e tuttil 11 stabilira fatti o da farsi, ogni qualvolta ciò abbisogni per il bene generale delto stato, e non vi sia legge fondamentale contraria:

Che sono nello stesso caso tutte le disposizioni de' concili e de canoni non riguardanti oggetti meramente spirituali, non en ned essi la qualità loro obbligatoria se non che dall' assenso della suprema polestà civile, come lo comprova il fatto delle costituzioni de' diversi concili, ammessi o non ammessi in vari princinati della cristantib.

Stante che, non può dubitarsi che chi ha potuto affatto non ammetterie possa a più forte ragione rettificare le loro disposizioni, e del tutto eziandio revocarle, se per la diversità dei tempi la ragione di stato ed il bene pubblico lo richiedessero.

E finalmente che non è neanche arbitraria el indipendente affatto l'autorità del sacerdozio riguando al dogma ed alla disciplina, troppo importando al principe come protettore della Chiesa, che si mantenga l'antica purità del dogma, e sia conforme alle circostanze del bene pubblio la disciplina degli ecclesiastici ed il culto divino, perche possa egli abbandonare a chi che sia di arbitrare senza il suo conorso sopra oggetti di tanta conseguenza.

A queste massime dunque dovrà ricorrersi in tutte le dispute giurisdizionali che occorreranno; e ne deriva:

Primo, Che la magistratura civile non può prendere in verun tempo e caso cognizione dell'oggetto e fine meramente spirituale in via decisoria, salvo soltanto al principe il sovrano diritto per rapporto agli effetti meramente temporali derivanti dall'esecuzione, e compatibili colla pubblica tranquilità. Secondo, Che, esclusa come sopra la spiritualità, riservata per divina istituzione alti ministri della Chiesa, Jutti gi alti rai di di volontaria e contendosa giurisdizione legittimamente stabilità secondo l'usanza de' diversi paesi, sono e devono ritenersi in qualità di privilegi personali o reali, i quali, simo a tanto che non sono aboltiti dalli rispettivi sovrani, devono inalterabilimente manensi dalla magistratura laicles, salvo soltanto e riservato alli magistratti civili il diritto di rappresentare al di loro sovrano qualora nell'eventualità de'easi venghi in qualche parte sostanziale leso il pubblico bene, e di provvedere con rimedj instantanel qualora venza sconvotta la pubblica quelte.

Terzo, Che quello che milita nella semplicità degli oggetti spirituali e temporati deve ritenersi anche quando il caso è composto dall'uno e dall'altro oggetto, avuto sempre riguardo quanto al pratico esercizio alla diversità dell'oggetto e fine.

Sopra la succennata base fondamentale e sopra li predetti corollari deve la Giunta Economale stabilire le regole di procedere, di di deliberare e consultare per tutte le materie ecclesiastiche e miste di sua privativa incumbenza.

Due sono le vie di procedere: o ex officio, o ad istanza delle parti: e due parimenti sono i mezzi da tenersi nella processura, o giudiziali, o stragiudiziali.

Procedendosi ex officio, l'avvocato fiscale della Giunta farà la parte principale, e però le citazioni ex officio si rilasceranno ad istanza del fisco.

Si potrà procedere ex officio contro qualsivogità intrapresa pregiudiziale alla podestà e magistratura likalea per qualsivogità attogiurisdizionale della podestà e magistratura ecclesiastica nel foro esterno tanto in via contenziosa che violontaria: similmento si potrà procedere ex officio per l'osservanza delle leggi ed editti lacial risquardanti la civile polizia anche per rapporto alle chiese da gil ecclesiastici, e per la maiversazione nella temporale amministrazione delle cause e luoghi pil.

La procedura suddetta produrrà per sè stessa l'effetto sospensivo in ogni caso o causa, qualora l'istanza fiscale sia principale e non accessoria a qualche istanza privata, avvegnache penderà allora l'istanza fiscale il suo diritto, e verrà per fatto proprio a subordinarsa ille stesse regole e limitazioni, colle quali si deve misurare l'istanza privata per gli effetti sospensivi, o soltanto devolutivi. Non si passerà però dall'inquisizione fiscale alla condanna de' rel, se non esaminato e dichiarato il caso della contravvenzione, il qual giudizio si farà sommariamente, ritenute soltanto quelle formalità che sono necessarie per eruvere la verità ed

- Chal

accertare la sentenza, mediante un'unica citazione gravatoria e perentoria, nello stesso tempo coll'assegnazione del giorno ed ora per la dichiarazione da farsi dathi Giunta collegialmente, dopo la quale senza ulteriore citazione, fuorchè nel casi ove ciò si renda nidispensabile per la sicura amministrazione della giustizia, sarà data dalta stessa Giunta esceuzione con mano regia privativamente el inappellabilmente ad altri tribunali ji via civile, o criminale secondo la contingenza de'casi, e salvo sempre il privilegio personale del chierciato ne'casi non eccettuati.

Le istanze poi delle parti, o sieno i ricorsi eccitatori della Giunta Economale si ponno ridurre a quattro classi:

Primo, Deile materie meramente graziose.

Secondo, Delle materie miste, perchè dipendenti da titoli graziosi, ma relativi all'interesse della causa pubblica o de'terzi.

Terzo, Delle materie contenziose.

Quarto, Finalmente dell' implorato regio braccio dalli superiori ecclesiastici, secolari e regolari, per l'esecuzione delle loro ordinazioni, e dell'implorata regia protezione dalle persone e corpi ecclesiastici come sopra per difesa de' propri diritti e cause.

Per ricorsi di mera grazia l'incumbenza della Giunta sarà di verilicare ez efficio con i mezzi stragidiziali l'esposto, al oggetto d'evitare nella concessione della medesima, da farsi o dal Governo, da Sau Maestà secondo la diversità de casi, ed a norma delle generali o speciali facoltà governative, jii vizio di surrezione o di oversità de casi.

Nelle dimande miste di grazia e d'interesse della causa publica o de terral, dovrà la Giunta Economale assumere le necessarie informazioni, e sentire in via giudiziale o estragiudiziale secondo l'esigenza delle circostanze gl'interessati, dovendo il fisco allegare l'interesse della ragion pubblica in qualità di principale o di aderente secondo la diversità de Casi.

Per li riorsi contenziosi tra i privati, se si tratterà di effetti meramente civili, ed indipendenti dall'oggetto e fine spirituale, dovrà la Giunta procedere giurdicamente, in via però compendosa e sommaria, servate soltanto le solennità sostanziali di simili giudizi. I giudizi però sommari riservati alla Giunta caderanno solutio sopra l'escuzione del legge d'ammortizzazione, e sopra le altre materie di privativa sua incumbenza, dovendosi giù altri tudi littigiosi tra privata, o principali o incidenti, rimettere alli giudici rispettivi. Se poi le contese tra privati rifietteranno privatamente e direttamente sopra oggetti e cause spirituali o declesiastici, ca causa ai ridudici ecclesiastici, servata tra 'medesimi

la graduazione canonica e la consuetudine del paese, perchè i giudici ecclesiastici debbano terminare con due istanze, e perchè i sudditi non debbano essere citati fuori stato a litigare, se non si tratterà di caso eccettuato dalla legre.

Lo stesso metodo preparatorio si praticherà ancorchò il regio fisco sia aderente all'istanza de' privati, ed allora la Giunta prenderà in considerazione le ragioni fiscali nella risoluzione finale, ossia nel decisorio dell'affare. La mano regia, che si addimanderà dalli superiori dell'uno e dell'altro dero per l'osservanza canonica, sarà dalla Giunta sollecitamente prestata per le vie competenti, mediante sommaria cognizione di causa.

Finalmente se da privati sará implorata la regia protezione per denegata giustiza, o per redimeris da gravami interi dalta podesta e magistratura ecclesiastica per atti di giuristifizione contenziosa o volontaria, in la ticaso dovri la Giunta procedere con cognicio di di causa in via stragiudiziale e coi mezzi sottanto economici per ii convenevole riparo, qualora non si trattil di materie riservalo dine alte quali non esercita il principe e la sua magistratura che la indiretta cognizione colli mezzi stragiudiziali e per gli effetti meramente escustoriali.

Non potrà perianto la Giunta assumere diretta cognizione della dottrina concernente i li dogna del credere e dell'operare; che però dovranno rigettarsi in ipso limite consimili ricorsi, condannare in pene pecuniario o personali i ricorrenti, rimettere i suddetti giudizi alli rispettivi preiati, proteggere per le vie o pene civili i loro giudicati senza pregiudizio della pubblici atranquilità, la quale diora essere sempre conservata per le vie esceutoriali colli mezzi competenti.

Lo stesso si praticherà per le cause concernenti luttle le altre cause puramente spirtuali, qualora non vi concorraino degli effetti civili, i quali si possano riconoscore e giudicare indipendentennente alla spirtualità. Finalmente per rapporto a tutti gli altri ricorsi delle persone e corpi ecclesiastici che imploreranno la regia protezione, dovrà la Giunta Delegata avere l'avvertenza, che non sia per una parte chiuso l'adito al suddito per la propria necessaria difesa, e che per l'altra parte non venga totta la subordinazione alle ri-spettive ecclesiastiche gerarchiero.

Qualora pertanto si tratterà di materie di pura disciplina interna, non saranno admissibili tali ricorsi che per l'effetto devolutivo, e ciò per riguardo non solo al clero secolare ed allo curie vescovili, ma anocra per riliesso al clero regolare, dovendosi gli ordini dei suol superiori, risguardanti la disciplina regolare o claustrale e correzione de' costumi, eseguire prima d'ammettere il riclamo nisi modum excesserint.

Sotto però la correzione de' costumi non si comprenderanno le pene afflittive di corpo, nè l'esazione di multe pecuniarie, mediante li sequestri e le subaste delle sostanze reali od immobili.

La via d'esaminare i ricorsi d'implorata regia protezione dall'uno e l'attro clero tanto in sospensivo che in devolutivo, secondo la diversità de' casi, strà meramente stragiudiziale, e per conseguenza non sarà permeso alli ricorrenti di convenire il prelati o i loro ufficiali in giudizio neppure sotta il titolo di essere indennizzati alle spese e danni sofferti mediante sequestri o esecuzioni reali , se non si tratterà di atti di giurisdizione contenziosa in caso d'eviciente calunnia, e che ili promotore' fiscale ecclessistico abbia agito meramente ex officio, o non abbia estato dal querelante idonea sigurtà per il risarcimento delle spese e danni.

I rimedi poi stragiodiziali el economici saranno praticabili tanto per l'ordinatoria, ad oggetto d'instruire il ricorso e prendere le informazioni, quanto per rimovere il gravame dopo piena cognizione di causa nel modo come sopra. Avrà però costante cura la Giunta che i melestimi non vengano adoperati se non in difetto della sufficienza de' metodi regolari e placidi per venire in cognizione del vero el accertare l'amministrazione della giustizia, l'esatta osservanza della quale ha un'egual parie alle cure sovrane di Sua Maestà colla promozione e conservazione de' suoi propri legitimi difiriti e della pubblica utilità.

S' incomincerà dalle lettere ortatorie ed allocuzioni fiscali, in appresso si procederà a tutti gli altri rimedi economici, qualificati dall'uso e consuetudine del paese secondo la contingenza 'de'casi. Rimosso poi il gravame come sopra, le cause della ecclesiastica

competenza si rimetteranno per la definitiva alli prelati e gludici ecclesiastici, colle avvertenze di sopra accennate.

Finalmente, dovendosi frenare l'abuso di chi ricorre senza legittima causa al governo temporale, in caso che dopo le stragiudiziali informazioni non emerga alcun gravame, saranno i ricorrenti condannati al rissrcimento delle spese ed a qualche multa peenniaria ad arbitrio della Giunta, secondo la diversità de con-

Siccome poi rimane salva e riservata quella privativa competenza e giurisdizione, di cui il regio economo era in attuale esercizlo prima del Cesareo Reale Dispaccio de' 30 novembre 1765, così dipenderà privatamente dal medesimo

Primo, La custodia de' vacanti, salvo il ricorso alla Giunta in caso di controversia fra gli eredi de' defunti beneficiati, ed i nuovi provisti: Secondo, Potrà il regio economo, non essendovi ostativa in contrario, rilasciare il regio Placet alle provviste degli ordinari locali, tanto beneficiali che patrimoniali e vitalizie, ed a quelle altre spedizioni delli prefati ordinari locali che saranno sottoposte al regio Exequatur:

Terzo, Lo stesso si continuerà a praticare per le pensioni apostoliche, se non vi sarà ostativa in contrario: Quarto, Per la placitazione deile provviste apostoliche si osser-

Quarto, Per la placitazione deile provviste apostoliche si osserverà il Cesareo Real Dispaccio de 24 dicembre 1753, qualora però non vi sia altra ostativa in contrario.

La mancanza delia nazionalità sarà ostativa, insanabile eziandio dal serenissimo amministratore, e dipenderà dall'arbitrio di S. M.

Non si potranno istradare i ricorsi derogatori di tale ostativa senza li previo deposito per il pagamentò della tassa imposta dalla vegliante pandetta a tenore del Cesareo Reale Dispaccio del 3 novembre 4763.

Quinto, Per lo provviste apostoliche delle rinuncie ad favoreus oi osserveranno i Cesarie Reali Dispacci del 52 aprile 1744 e 29 dicembre 1753, cosicchè potrà il serenissimo governo ordinare al regio economo ia concessione del regio Placer per le rinuncie ad favorem delli benefici residenziali, verificate le cause canoniche, ecetutati però i vescovati e tutti il benefici sempilici, de'quali non potranno placitarsi le rinunzie suddette senza espresso comando di Sua Maesti.

La verificazione delle bolle apostoliche si farà dal regio economo, e non essendori ostativa come sopra, si spedirà direttamente dal Governo al regio economo i' ordine del regio Placet; in caso poi d'ostativa si consulteranno i due senatori delegati in iscritto.

Sesto, Per la proposizione e terne dei benedici di regio giuspadronato si osserverà il Cesareo Reale Dispaccio dei 31 anazo 1706, cosicchè Il regio economo informerà sopra i requisiti de ricorrenti, e i due senatori delegati terneranno particolarmente, e non ad instar collegii.

Settimo, Per i benefici di privato giuspatronato laicale si osservera il Cesareo Regio Dispaccio del 29 maggio 1766, che proibisce d'ammettere le spedizioni apostoliche di deroghe in totum.

Ottavo, Dal primo gennalo 1768 in avanti, dovrà il regio economo nelie sue informazioni riferire se le carle beneficiali della curia romana saranno o no munite dell'attestato di uno de'regi spedizionieri a norma del Cesareo Reale Dispaccio del 3 agosto 1767.

Finaimente sarà l'ufficio economale depositario nato e privativo di tutte quelle carte, tanto di volontaria che di contenziosa giurisdizione ecclesiastica, le quali, secondo le regole e costumanze del paese, non potranno aver corso senza il regio Ezequatur, la di cui concessione si regolerà a norma del Cesareo Reale Dispaccio del 30 dicembre 1762, e successivo decreto del 20 febbraio 1763, coi subingresso della Giunta Economale alle competenze che aveva di quel tempe il senato, e di sollation per rapporto all'esame, non già all'ordine della regia placitazione, il quale resta privativamente riservato alla via governativa a tempe delle generali e particolari facoltà accordate al serenissimo amministratore, e riservate immediatamente a S. M.

Per utilmo si avrà dalla Giunta Economale presento il recentissimo Reale Dispaccio de' 31 marzo corrente ano 1763, emanato in seguito alle rappresentanze del clero milanese; e questo per tutto cio che risguarda l'esecuzione delle reali prammatiche intorno alla Giunta medesima, alla legge d'ammortizzazione e provvidenze relative, e per quello sia riferibile al modo di trattare colle curie vescovili nelle materie di loro competenza, ribernado sempre di quanto procedere colla possibile moderazione e dolecaza verso del clero, a norma delle pia intennioni della M. S., altrettanto di vegliare all'esatta osservanza delle massime fondamentali, e della dispositiva universale e costante delle mensorae costituzioni, novamente riconfermate el avvalorate colla surriferita real carta del 31 marzo del sudetto anno.

. Sott. GAETANO BALBI, ufficiale maggiore del supremo partimento d'Italia.

Oueste imperiosità intorno a materia così dilicata faranno meraviglia da parte d'una principessa tanto pia quanto era Maria Teresa. Ma è noto che le insinuazioni filosofiche erano penetrate nel gabinetto, principalmente per opera del medico Van Swieten di Bruxelles, divenuto poi primario consigliatore alle riforme di Giuseppe II : il principe di Kaunitz, l'uom di stato più illustre di quel secolo dopo Pitt, vi arrideva; e Giuseppe II dava coraggio a spingere gli atti senza tampoco informarne l'imperatrice. Prove si possono avere, se altre mancassero, dalla recentissima. Storia di Clemente XIV, per Agostino Theiner, Noi non citeremo se non quello cui alludemmo a pag. 223, cioè, il tentativo di introdurre in Lombardia cento famiglie protestanti, a titolo di farvi prosperare il commercio. L'arcivescovo Pozzobonelli negò il suo assenso, e il papa ne fe fare rimostranza all' imperatrice. Essa non volea credere che mai si fosse a ciò pensato e assicurò il nunzio monsignor Viscontl che nessun mai sarebbe si temerario di farne a lei parola. Ma il papa non se ne tranquillò, e la facea assicurar di nuovo che la cosa si tentava: che anche il vescovo di Como. andato a Milano per le nozze dell'arciduca, v'era stato informato che parte di quelle famiglie si collocherebbero nella sua diocesi; ne sante interazioni de principi e i più religicoli toro voleri no sono sempre secondati dai subalterni; e qualche volta i progetti più insensati son presentati iros osto un aspetto tanto brillante qualca falso, e si strappa, il loro consenso senza che s'accorgano del male che poi faranno alla religione e anche allo stato...

Benchè non sleno più una novità, amo qui ripetere le Istruzione i che Giuseppe II, divenuto imperatore, mandava per, circolare i capi dipartimento degli Stati Ereditari, e anche a quelli della Lonbardia Austriaca nel 1783. Dalle quali apparirà il concetto ch' egli si formava dello Stato, l' unità che aspirava ad introdurre, senza divardo di nazione e di religione, l'importanza data ai protocolli, l'imbarazzo che già sorgeva del moltepitici impiegati, il necessario rispetto alla proprietà nell'imposizione e nell'erogazione del danaro pubblico; tutto condito da quel sentimento filantropico e da quel sermonare generico che i filosofia avena messos in moda.

• Sono tre anni daché ho assunto il governo della monarchia, e in questi con non poca fatica, sollectudine e pazierax ho esposto i miei principi e le mie Intenzioni; nè mi sono accontentato di ordinare agli altri, ma ho lavorato io sisesso per soprire e bandire i pregudizi derivati da inveterate consactudini. Quindi ho cercato insinuare a tutti l'amore che nutro per il hene generale dello Stato. Ho dato a i capi dei dipartimenti la mia confisienza, e tutta l'autorità sopra i loro subalterni, come pure la scelta dei medesini. Ho però semper ricevute le rappresentanze e sentita la verità, che mi è sempre cara, non solo dai presidenti, ma anche dagli altri, sempre protto a sentire i loro rapporti e difuciare i loro dubi.

• Ma oltre ciò, trovo di mio dovere, per quel vero zelo che in tutte le operazioni ho consacrata di hene dello stato, di seriamente promovere l'adempimento di quelle massime e di quegli ordini che non senza mio dolore veggo ancora tanto negletti; dat che derivò la necessità d'emanare tanti replicati comandi: perchè i capi dipartimenti eseguiscono così meccanicamente e servilmente le loro incombenze che, ben lontani d'aver di mira il bene dello stato e di farlo intendere a chi conviene, altro non fanno che quel puro necessario che appena hasta per non essere processati e denosti d'impiezo.

 Perciò, chiunque brama continuare nel mlo servigio, dovrà esattamente uniformarsi ai seguenti miei ordini:

 1.º Ciascuno d'ora innanzi, giusta il confidatogli dipartimento, dovrà rilevare nei registri tutte le sovrane Normali e Risoluzioni, raccoglierie e leggerle con quello studio e con quella attenzione che basti per impossessarsi del vero e legittimo loro senso e degli oggetti a cul tendono:

- · 2.0 L'esperienza ba pur troppo provato che non pochi, invece di cercare nelle sovrane Risoluzioni il sostanziale, e di penetrarne il vero senso, spiegarlo secondo le massime generali d'equità, e sollecitarne l'eseguimento, le prendono in senso opposto, senza domandarne le opportune spiegazioni, e renderne intese le persone che vi potrebbero contribuire; anzi per lo contrario a queste si rilasciano Istruzioni senza principio, oscure ed insegulbili, non considerando che il Sovrano co' suoi ordini palesa semplicemente le sue massime e i suoi sentimenti, e che l'dicasteri aulici e provinciali sono espressamente costituiti per meglio spiegare i suoi voleri, e mettere in pratica tutti quel mezzi che tendono al loro più sollecito ed accurato adempimento. Se a questa Indolenza non si ponesse riparo, sarebbe non solamente inutile, ma anche assai dannoso all' economia dello stato il mantenere tanti dicasteri aulici e provinciali, e tanti subalterni a si gravi spese, non per altro che per produrre maggiori confusioni, ed arrestare piuttosto che promovere l'amministrazione degli affari....
- . 3.0 la ciò ne segue che ciascun impiegato deve avere un tale interessamento e prenuara negli affari del suo mificio che non devemisurare il suo lavoro a ore, giornate e pagine, ma impiegare tutte le sue force nell'eseguire le sue incombenze come si deve, e come esige il suo giuramento. E quando non avrà incombenze pressanti, altora prenderà quel respiro che i ecircostanze permeteranno, ma che, qualunque sia, gii sarà tanto più dotoe qualora sic certo d'aver fatto il suo dovere. Chi non avrà premura per il servizio della patria e de' suol concittadini, chi non ne procuera il bene con particolar zelo, non è fatto per gi'impieghi pubblici, nè degno di portare que 'titoli onoritici, nè di percepire assegnamenti.

  4, 9 L' interess proprio è la rovina degli affari ed il dellito più

  1. 40 L' interess proprio è la rovina degli affari ed il dellito più
- imperdionabile in chi serve lo stato. Oltre all'avidità del denaro, vi sono anche degli attri rifissi che inducono gli mingetali a tacere o palliare la verità, a negligentare i propri doveri, a procrastinare gli affari e ritardare il vero bene. Chiunque è reo di tate delitto, è un soggetto pericoloso ne servizio dello stato; sicome lo è pure quegli che vede il disordine e non lo palesa, e va coi roo di concerto per motivi d'interesse edi connivenza. Un presidente che tollera tati mancamenti in un subalterno è un perifido che non merita alcun riguardo e miscriorodis; un subalterno che non denunzia un suo superiore mancante in ufficio tradisce il sovrano e la patria.
  - 5.º Chi serve allo stato non deve occuparsi in oggetti estranei

alla sua carica, în affari personali, în divertimenti che lo distolgano dal suo officio principale: non deve puntigliarsi în contese d'autorlià, în etichette di cerimonlali o preminenza di rango. Chi opera meglio per ottenere il fine primario, chi e più zelante, chi șa conservar îl miglior ordine tra i suoi subalterni, quegli ê îl più distinto ed il più rispettabile. Deve ad ogni uomo saggio împrato poco se un altro împiegalo trații con lui degli affari pluttosto con 1º tua o con 1º tultar delle formialità che si usano nelle cancellerie, se si presenti în abito di cerimonia o di confidenza. Deve aver bonkt coi subalterni, essere peziente i endugiente oi decloi e cagionevoi; e siccome non sorpassare come bagattelle le cose sostanstali, così non far caso di tutte le minuzie, ma aver di mira l'essenziale în tutti gli affari. Allora insomma sarà degno di presiedere ad un dipartimento quando saprà presiedere a tutti i subalterni.

• 60 Siccome è dovere d'ognuno di fare sicure relazioni, e giudicare di tutti i fatti giusta le massime fondamentali, con dire francamente il suo parere, così è pur dovere di ministro dello stato ch'egil pensi ad abolire gil abusi che impediscono il teven admenimento degli ordini, a scoprire i trasgressori, in somma a tuttico del quali noi siamo tutti destinati. Esige il buon ordine che il subalterno possa produrre il suo parere al suo superiore, il quale deve convenirlo e correggerio da podre, se s'inganna; ma se trova che il parere del subalterno sia bene appoggiato, deve approfittarno, deprendente sarebbe degno di punizione se rigettasse per amor proprio o per garriccio le utili rifiessioni dei subalterni.

• 7.0 Il dovere d'ogni presidente è ch' egii noti tutto l'inutile superfino, e ne proponga l'abolizione; sicome pure è doveré del subalterno di proporre al suo capo le cose che imbarazzano gli affari, gli allontanano dallo scopo primario, e cagionano scritture inutili con perdittà di tempo; affinché si levino tall impedimenti, e non siano inutilmente impiegate le mani di quelli che hanno bisogno del tempo per pensare ad orgetti di maggiori importanza.

• 8.º Siccome II bene non può essere che un solo, cioè quello che forma la felicità generale; siccome tutte le provincie della monarchia formano un solo tutto e collimano ad un sol inte, così debbono cessare fra le provincie, le nazioni e i dipartimenti tutte le gelosie e i pregludizi, che banno cagionato tante inutili scrittura. Deve essere massima fissa, che il corpo civile è come il naturale, in cul ogni parte deve contribuire alla salute del tutto e il tutto a quella delle parti: non si deve perdò avere riguardo a nazione o a religione, e come tutti fratelli, in una monarchia uno deve ajutar Paltro.

- 9.º Falsamente si conoscono, e spesso vengono confuse fra di loro le diverse parti dell'amministrazione e i doveri che ne risultano. Principiando dal sovrano, non si creda che basti, per essere niù moderato, ch' egii non riguardi la proprietà delio stato e dei sudditi come sua propria 3 e non s'immagini che la Provvidenza abbia creati per lui tanti milioni d'uomini: deve altresi pensare che egii stesso .sol per servire questi milioni è stato dalla Provvidenza elevato all'eminente suo posto. Tra' ministri quello vien creduto di coscienza più delicata, il quale, per rendersi grato al suo sovrano, non medita che di aumentare ii di lui tesoro. Entrambi credono adempire bastevoimente ii loro dovere, se considerano l'entrate dello stato come un interesse che a loro riviene a giusto titolo dallo stato medesimo; e perciò si danno tutte le pene possibili affinchè l'interesse del suo capitale sia portato al maggior grado. Così lo stato civile considera, in tempo di pace, il militare, destinato per le conquiste e per aliontanare i nemici, come una vera sanguisuga deilo stato contribuente; e ail'incontro il soldato si crede in diritto di conseguire dai paese il maggior vantaggio. Il doganiere non pensa se non ad aumentare l'entrate delle confidategli finanze, e quelio che per conto regio presiede alie miniere cerca solamente di aumentare il liquefatto metallo e di cavarlo colla minor spesa possibile. Finalmente il giudice si applica solamente a mantenere l'autorità delle leggi e le formalità della giustizia.
- Questi sono i principali soggetti che regolano l'amministrazione di no stato; el appunto perchè non pensano che a sè stessi in particolare, e mai ai bene in generale, perciò giudicano con massime falsissime del maneggio degli affari.
- Lo sato militare è composto di più nigliaja di persone formande e mantenute per il bene dello stato. Il poco di salario che hanno, lo consumano nel pases; il poco che il pases loro somminista in natura, cicè nutrimento e vestiario, ad eccezione di pochi capi, si produce, si manipola e si fabbrica in pases; anzi il congedo dei soldati procura alle arti e all'agricoltura un maggior unmero di mani e le facilitazioni dei matrimoni. Le finanze non vengono da me considerate sotto lo siesso aspetto che vengono prese dal maggior numero: ma lo considero che siccome le imposizioni e l'uso delle pubbliche entrate dipende dall'arbitrio del covrano e del dipartimento delle sue finanze, cosi ogni individuo che ha delle possessioni el ha mezzi di procurarai la sussistenza nel pases, non dee contidare con cieca fiducia il suo patrimonio lasciatogli dal parenti o acquistato col suo sudore e industria nelle mani del sovrano; ma al contrario deve soltanto contributire ciò

che è assolutamente necessario per mantenere l'autorità, la sicurezza, l'amministrazione della giustizia, l'Interno buon ordine e l'avanzamento di tutto il corpo, del quale ognuno forma una parte. lo credo adunque che, eccettuati i surriieriti oggetti, il monarca non debba prodigare nulla, ma levare le contribuzioni nel modo meno gravoso, e badare al bene dello stato in tutte le sue parti, render conto a tutti e a cisacuno individuo dell'uso delle finanze, e rinunziare peritino alla predilezione verso certe persone, anzi verso gii stessi bisogonosi, sebhene sia questa una delle principali virti di chi è benestante: perchè il sovrano non è che un puro amministratore delle rendite dello stato; e non gli è lecito di soccorrere i bisogni che col suo proprio patrimonio, in qualità di particolare.

- Se, provveduto all'esigenza della monarchia tutta, potesse il principe fare riguardevoli diminuzioni nelle imposte, v'è obbligato, mentre ciascuno cittadino non è obbligato di contribuire che per il puro riceessario e non per il superfluo dello stato.
- Così un presidente delle dogane deve considerare i dazi come un puro mezzo di regolare il commercio e l'Industria nazionale, e deve rifiettere che la diminuzione eventuale della finanza daziale viene sicuramente e doppiamente ricomipensata, allorchè avrà accresciuti i mezzi dell'interna industria de'sudditi, e promossì i loro vantaggi con gliusta distribuzione.
- Il presidente di finanze deve solamente tendere a proibire i contrabbandi e diminuire l'introduzione delle merel forastiere, siccome dannosa al mantenimento dei sudditi. Il direttore delle miniere considerare la produzione dei metalli come una fabbrica nella quale ciascun l'avoratore o possessore delle miniere ha diritto di ritrarne il maggiore profitto, senza essere sforzato di rinunziare alla sua propria convenienza per fornire una maggior quantità di metallo o di sale.
- Il giudice deve aver di mira non tanto la forma, quanto l'esercizio della giustizia; e siccome la parola giustizia comprende in se la maggior equità, così deve pensare al più sollectio e meno dispendioso servizio dello stato.
- 10.º Negli affari dei serviri dello stato non deve aver alcuna influenza në l'inclinazione, në l'avversione personale: e, in quella guisa che i diversi caratteri e le diverse maniere di pensare nell'unana società non impedisono che gli uni contraggano amicizia con gli altri, così negli affari deve regnar l'armonia, e ognuno avere per oggetto la loro esatta e fedele esecuzione.
- Questo è il dovere de' superiori verso il subalterni. Quelli che sono pol in egual rango e carattere fra di loro, devono avere la stessa attività e assidultà negli affari e favorare insieme d'ac-

cordo, senza puntigli di preminenze o d'etichette. Devono trattaro frequentemente e convenire fra di loro, e uno instruire l'altro, senza lamentarsi l'uno dell'altro; anzi dimenticarsi di tutto pe far avanzare l'affare di cui si tratta. Essi devono scambievolmente perdonarsi le loro debolezze, compatirsi a vicenda, trattarsi da amici e da fratelli, e tutti tendere di conserva al medesimo soppo.

• 11.º L'amor proprio non deve accecare nissuna persona adi imparare qualche cosa dali 'altro, sia suo pari o suo inferiore. La buona riuscita che farà taluno nelle sue operazioni deve far tanto piacere agli altri compagni e confratelli, quanto a lui per aver contribuito alla meta principale, cloè al miglior servizio dello stato.

•12.º La spedizione degli ordini, le domande ed i rapporti che occurreranno da faisi fra i rispettivi illigi, le rispeste non devono essere riservate materialmente, come sinora, per i soli giorni di consiglio, tanto più se si tratta di casi d'importanza; ma quello utimolo che spinge ognuno a fare il suo dovere, deve animario ogni giorno senza perdita di tempo.

 43.º Essendo un punto essenzialissimo che gii ordini vengano bene intesi e bene eseguiti, e che gl' individui vengano ben conosciuti, giudicati, e impiegati secondo la loro maggiore o minore capacità, perciò ogni anno, ed ogni voita che vi sia sospetto non esservi in qualche provincia ii buon ordine, o che vi si operi ientamente o contra ii fine proposto, è indispensabile che ii signor presidente stesso o un commissario, mandato sul luogo provinciale o al generale comando, esamini le circostanze, provi gli ufficiali impiezati, ascolti ognuno, tolga i disordini, ammonisca tutti, e mi annunzii ie risultanti difficoltà d'importanza, e si dimettano dail'impiego que'soggetti che saranno ritrovati incapaci. Nella stessa guisa i governi provinciali dovranno procedere verso i comitati o capitanati circolari, o andando i governatori nei luogo in persona; o mandando un fido commissario ad osservare negli uffici subatterni tutto quello che i dicasteri autici osservano verso di loro: prendendo massimamente di mira che siano ben tenuti i protocolli e ben osservati gli ordini prescritti.

• In oceasione di tair ricerche specialmente debbono rettificarsi le listo de buoni diporti degli ufficiali, con rilevare ia stima che godono presso il pubblico i diversi impiegati. Nelta stessa conformità i delegati e le apitani cirocali debbono invigilare sopra i commissari e giudici loro sottoposti, e fare la visita ogni anno sul liugo, formando dappertutto la lista de buoni e perfetti ufficiali massimamente sopra i due seguenti punti, cloè, se banno esseguito accuratamente gli oricini, e se siano uomini rariconevoli e riusti.

- 11º Ogni buon ufficiale dello stato ed onesto uomo, in tutti i suoi piani di rettificazione e di miglioramenti, che conducono al ben generale in materia d'imposizione e contribuzioni, deve rifiettera i mezzi più utili, più semplici ed conomici di promover l'azienda; non d'eve pensare al suo personale interesse e beneficio, proponendo quello che giù è di comodo, e rigettando quello che giù è di comodo, e rigettando quello che giù è di egravoso; ma deve sempre misurarsi giusta il gran principio che eggii sia un semplice individuo del corpo Intetro, che il vantagio del maggior numero dei sudditi valo più del suo e di ogni particolare, anzi piu di quello dello stesso sovrano considerato compersona particolare; deve finalmento rifiottere che, procurando il no martecipasse dell'utile comune sul principio, ne sarà particole in seguito.
- Ecco in breve le mie intenzioni, all'eseguimento delle quali mi obbliga ii dovere e la persuasione. Io sarò il primo a metterie in pratica sicuramente, ed il proprio mio esempio servirà a comprovare la realtà delle mie parole. Chi dunque pensa come penso so e come deve pensare un vero servo dello stato, si dedicherà inti-ramente al servizio di quello, mettendo da parte ogni particolar ri-flesso; e altora comprenderà facilmente la forza de' miei principi, e non troverà, come io non la trovo, difficoltà nell'eseguiril.
- Quegli però che non aspira se non all' utrle e all' onore annesso al suo impiego, e che considera i servizio dello State come una cosa accessoria, farà meglio disimpegnarsi a tempo e rinunciare ad una carica per la quale egli non è fatto e della quale non è degno; essendo necessario per giovare allo stato di avere un'anima
- ad una carica per la quaie egu non e latto e dena quaie non e degno; essendo necessario per giovare allo stato di avere un' anima fervorosa, e rinunciare totalmente a sè stesso e ai suoi comodi.

  • Tanto trovo opportuno far sapere a tutti, acciò il tanto essentale governo dello stato venea, da orunno che sará destinato a

promoverio . portato alla sua perfezione ».

GIUSEPPE.

Il medesimo tono assumeva Giuseppe II anche in affari particolari, come può vedersi nelle molte lettere di esso stampate. Non crediamo mai pubblicata questa che daremo per saggio:

Lieber Graf Brigido. Es ist mir die hierneben gehende anonymische Anzeige zugekommen, die mir höchst ärgerlich scheint, wenn die darin angedührten Facta nur in etwas wahr sind. Sie kennen Meine Gesinnung in Anselung der Gerechtigkeit, die leh Jedermann ohner Rücksicht angedelhen zu lassen gedienke, und da ich deren Verwaltung nur-solchen Männern anvertraut wissen will, die von untadelbafter Aufführung und epprifter Rechteshaffenheit sind, so

mache ich Ihnen, aus vollem Vertrauen auf Ihre mir bekannte aufrichtige Denkungsart hienrit den Auftrag, dass Sie mit Zuziehung eines geschickten und verschwiegenen Mannes die in dieser Angabe zur Beweisung derselben genannten Zeugen in der Stille ahhören und durch selbe erheben, in wie welt alle diese Handlungen des Jawonsky Grund haben, oder bewiesen werden können, damit ich im Fall selbe wahr befunden werden, dagegen die höchstnöthige Abänderung sogleich treffen könne, weii ein Vice-Präsident von einer Justiz-Stelle in ailen Theilen rein und unparteyisch seyn, und die Opinion des Publikums vor sich hahen muss. Niemanden allhier habe ich von dieser Schrift eine Eröffnung gemacht, und haben Sie auch dem Hrn. Spork hievon nichts zu sagen, ausgenommen wenn die Justiz-Präsidenten davon etwas erfahren sollten, so liaben Sie ihnen diesen meinen ausdrücklichen Befehl vorzuzeigen, damit Sie in nichts verhindert werden und in Erhebung der Gegenstände desto sicherer und gründlicher vorgehen können.

Wien, den 9 December 1786.

JOSEPH.

Caro conte Brigido. M'è pervenuto il qui accluso avviso anonimo, che mi pare scandaloso assai, se i fatti in esso riferiti hanno alcun che di vero. Ejia conosce i miei sentimenti riguardo alla giustizia che intendo accordar a ciascuno senza riguardi; e siccome io ne voglio affidata l'amministrazione solo a persone d'irreprovevole condotta e di sperimentata probità, le do, plenamente fidando nel sincero suo modo di pensare, incombenze che, consultando persona abile e secreta, Interroghi secretamente i testimoni nominati in esso avviso, per provarlo; e con ciò scoprire fin dove tutte queste azioni del Javonsky sieno fondate, o possano esser provate: acciocchè, nel caso si trovino veré, possa far subito i ben necessari cambiamenti, giacchè un vice-presidente di un tribunale deve essere in ogni parte candido ed imparziale, e rispettare l'opinione pubblica. A nessuno zio ho comunicato questo scritto. Ella pure non ne farà motto al signor Spork, salvo che i presidenti di giustizia ne venissero in cognizione; nel qual caso mostrerà loro questo mio esplicito comando, affinchè non trovino ostacolo di sorta, e possano procedere nel rilevare gli oggetti con maggior sicurezza e fondamento.

GIUSEPPE

Vienna, 9 dicembee 1783,

Postilla VII a pag. 247.

### ARTICOLI DI PIETRO VERRI IN GIORNALI REPUBBLICANI

Mozione del cittadino Verri municipalista alla Municipalità di Milano.

« Dov' è 11 sepolcro dell' Immortal Beccaria? Qual monumento di riconoscenza avete eretto, o Milanesi, a quel sublime genio che, fra le tenebre comuni, osò il primo sianciarsi e indicare il gran problema della scienza sociale, La massima felicità divisa sul maggior numero? Qual atto di riconoscenza, o Milanesi, avete eretto a quest'uomo grande, che ha illustrato la vostra patria, e di cui il libro immortale Dei delitti e delle pene trovasi tradotto in tutte le lingue d'Europa, e coliocato fra le opere di Illosofia più sublime in tutte le biblioteche del mondo? A tai domande dovreste arrossire, se non vi servisse di scusa il timor che avevate degli ostacoli che attraversassero la vostra riconoscenza; quegli ostacoli medesimi che non permisero che pur una edizione di quel libro si facesse a Milano; quegli ostacoli, în virtů de' quali nemmeno osaron i fogli pubblici înserire una riga d'encomio ali'occasione della di lui morte. Ora ostacoli più non vi sono, e sarebbe una macchia l'indifferenza, il torpore, l'insensibilità verso il merito eminente di un vostro cittadino. che vi ba istruiti e onorati, e con una calda ed animosa filosofia ha osato perorar la causa degli uomini più meschini e maltrattati, e la perorò non senza pericolo, e con esito felice : la tirannia ne impallidi: l'umanità palpitante fece ascoltar la sua voce; gli strazi, le torture, le atrocità surono o tolte affatto, o diminuite in tutte le procedure criminali, e questa è l'opera d'un libro solo. Cittadini municipalisti, fate che cessi da questo momento la macchia d'ingratitudine. Mostrate che conoscete il merito, che sanete onorario, che siete grati ai benefattori del genere umano, e a quei che hanno onorato il nome di milanese.

Decretate un busto di marmo a Cesare Becraria, cittadino milanese, autor del libro Dei delitti e dette pene; e questo busto venga nobilmente colocato nella sala del comune, dove tenete le vostre adunanze.

A Paolo Frisi sta un piccolo monumento nella chiesa dove è sepolto, e un altro in di lui onore in una chiesa campestre di Ornago. L'amicizia potè compiere in parte a questo dover pubblico verso un grand'uomo, perchè, aveado egli rivoite le speculazioni del suo subime ingegno sulle forze motiri del sistema solare e sulle leggi idrauliche, de suoi placidi studi non s'erano tanto insospettiti i custodi della pubblica autorità. Vennero stampate le mennorie di sua
vita, il che non si osò fare di Beccario. Però non dovete, cittadini,
lasciar la gioria alla privata amicizia d'un solo d'aver onorata e
ricompensata la menoria d'un lillustre matematico del primoriordine,
ascritto alle primarie accademie d'Europa, dalle quali riporto più
volte i premi de' concorsi; e quindi a Paolo Frisi, cittadino milanese, autore della cosmografia, per pubblico decreto sarebbe da farsi
parimenti un busto di marmo, da collocarsi nella sale de conune
cacanto a Beccario. Ricordatevi che il collegio degl'ingegneri è stato
riformato da lui, e che i soggetti colti e dotti che vi sono, uscirono
dalla sua scuolo.

Bonneentura Carollieri, il precursore di Newton, era onorato da tutti i natematici, e non se ne sapeva nemmeno il nome a Milano, dove nacque nel secolo passato. Egli illustrò la patria colle sue scoperte nel calcolo sublime, creb nuovi medoli, e lascio un glorioso vestigio nella scienza. Leggete l'elogio che ne ha fatto Pnoto Prisi, e liberatevi dalla macchia di lasciar più tungamente nella dimenticanza un illustre cittadino che ha fatto sommo onore alla patria. Sta uesto il terzo busto da collocarsi insieme cordi altri.

Lodavico Settata viveva nel principio del secolo passato. Fu un medico di sommo grido, chi secrito l'artà liberalmente su tanti anche più poverl cittadini. La fama di lui era tale che i principi stranieri a lui ricorrevano per consiglio ne' loro mail. Malgrado la tetturnità e il mistero collo quali s'ammaniavano ne' suol tempi le opinioni de' gabinetti, il suo trattato sulla politica lo dimostra un uomo che avea veduta la verita, e avea cuore di diria. Io lo credo un cittadino meritevole d'ottener onori distinti dalla sua patria, e propongo che per esso pure si faccia il quarto busto.

Manfredo Settala, figlio di Lodovico, formò la galleria celebre per tutta Europa, fece conoscere le curiosità della storia naturale, della fisica, della meccanica, e arricchi la patria di un museo di curiosità, che ora miseramente fu dissipato. Come elttadino distintamente bememerito yi proongo di decretargi il qualno busto.

Giorgio Giutini fu un uomo in cui l'esimie qualità morali compensorno quanto potera mancargil di filosofia, e in cui la verità e la esattezza supplivano ai ditetti della grazia e del gusto. Egit ha corpitati utti i fatti dei secoli più tenebrosi della nostra storia: ha portato una sana critica nell'esame delle carte de' bassi tempi: ha sarcificato i comodi, accordicta i vita per illustrare le autichità patrie, come realmente le ha illustrate. Merita il sesto busto dalla civica riconosceuza.

Questi sei cittadini cavati per opera vostra dalla dimenticanza, e

collocati nella nostra sala, saranno un solenne testimone del sentimento che avete pel merito, della riconoscenza che deve la patria ai cittadini che l' hanno onorata. Attesteranno in favore de' vostri lumi, che conocono l' lintima connessione che passa fra i progressi della ragione e la felicità sociale. Serviranno di stimolo ad altri per incamminaria nell' onorata carriera delle scienze. A Verona, a Vicenza, a Padova le sale del comune sono ornate colle memorie de'ettidatini più lillustri, e si gioriano di mostrarle ai passeggeri. Togliamoci noi la macchia o di non avere avull mai uomini di merito, o di non averil mai saputo onorare.

Ricordatevi che uno de' primi passi che fece la Francia nella sua rivoluzione fu l'onorare Bousseau e Voltaire.

È cosa invidiosa il pariarvi de viventi; una eccezione sola in farci: Moria Apinesi vive tuttora oscuramente. Nessuna altra donna d'Europa ha potuto pareggiaria nella scienza sublime dell'algebra. Le sue sistitucioni analitiche passano per il più bel libro nel suo genere. Benedetto XIV, chi era sensibile al merito, la pose nel ruolo de professori a Bologna. La sua modestia la fece vivere ignorata e senza alcuna ricompensa nel paese. Cittadini, voi non darele gli onori se non a chi v' importuna, o a chi fa briga per otteneri! A Andate voi in cerca del merito inascosto; nomiante a una cattedra di scienza analitica questa illustre donna; assegnatele uno stipendio, lacaciandola libra a dare o non dare le tezioni; in tai modo vedranno i dotti nazionali e gli esteri che nella Lombardia spunta l'aurora di un nuovo giorno .

Di quel tempo usciva un altro progetto pel monumento al Reccaria, firmato dal poeta Fantoni. Trattavasi di raccorre 30,000 azioni da uno scudo l'una: comprar cento pertiche di terra fuor della porta ebe va in Germania, porvi alberi, viali, una villetta, un tempio, l'umanità scarrelighta appogiata a un'urna su cui dovea leggersi. — Chinque tu sia — che hai le mani lorde di sangue — scottal de questo septoro — qui si onora il cenere di Casare Beccaria — rapito ai bioni il MECLEXXXXIV. — Il sepolero doveva sescre opera di Canova: la villetta servire, vita natural durante, all'autore della miglior opera sul diritto criminale; e ogni quastro anni dovea farvisi una festa, con dodici coppie di sposì.

### Alsuni riflessi sulle elezioni.

Io non ho mal esrcata la verità nel libri. La miniera, nella quale lo ho esrcato di scavaria, è il mio cervello, llo esaminati nollo i miei pensieri, paragonando gli uni agli altri, e mi sono talmente abituato in questo lavoro che non potrel vivere senza di questa occupazione. L'ambiamenti maravigilosi, violentissimi, accaduti nelta Lombardia, mi costringono a scavar nelta mimiera del mio cranio su quell'argomento. Ezcovi bonamente, cari miei patrotil, quel che lo potuto trovare coi mio travagilo; ve lo presento senza pretensione, e spero che possa contribuire a portar lume sopra oggetti importanti che ci stanno d'intorno.

Per vivere tranquilli e sicuri, bisogna che siamo nello manl di uomini dabbene, cio di uomini figusti, caristevoti, e che abbiano una buona testa; così la penso lo. Posto ciò, ho fatto riflessiono che quando un sovrano pretende d'esser padrone d'uno siano, tatti gli ablianti di quello stato sono nelle mani dei ministri che nomina quel sovrano... Sel pubblici impieghi verranno dati col libero e tranquillo giudizio del popolo, nol saremo in buone mani...

Vado ricercando nel mio cervello come mai il giudizo del popolo possa non esser libero e tranquillo; e trovo che nelle admanaze popolari vi si mischiano degli uomini arditi, provedutti di robusti polinoni. Costoro utano declamando in favore del tale o del tai altro, e portano la sfrontatezza a segno di richiedere i o sorprendere, nel momento dell'elezione, ta docile e incerta moltividine, che sabiatorità darà la sua nonina a un cattivo soggetto. Ne paesi ricchi il denaro può guadagnar gli elettori. L'ipocrisia può suggerire alla moltitudine che sia uono dabbene e virisuso patriota un uomo sin altora sconosciuto, e di cui la vita passata un el vizio rimane coperta dalla oscurità. In questi casi il giudica del popolo non sarà nel libero, ne tranquillo, perchè carpito per soluzione co no sornera...

So Il nostro posso diventerà una repubblica, il sommo pericole corre è nelle prime etezioni. Una popolazione d' comini nui sotto un governo arbitrario, che da secoli regge il destino della provincia; una popolazione che sin ora non la saputo far altro se non soffirire con sommessione, che non la mai osato di pensare, al governo pubblico, che non conosce altra prudenza civile che il silenzio, nelle prime scelle corre gran pericolo di farle assai male, e perciò ho pensato ai mezzi coi quall si potrebbe evitare questo rovinosissimo pericolo. Incamminata che fosse questo organizzazione, posto una volta in buone mani il governo, il elezioni consecutive si farebbero da una nazione ghe avrebbe già incominciato a provare la dolezza d'un governo repubblicano, e il popolo, che non si muta colle parole, coi fatti sicuramente si nuterebbe. Il popolo no sarebbe più ignorante dei pubblici interessi; il discernimento

si raffinerebbe; e se 'da noi soli siamo troppo deboll per difenderci da uma potente invasione, l'egida della gran repubblica, che ¿na ci comanda, potrebbe lasciarel liber e garantiti, mentre noi ci avremmo formato uno stato placido e felice, collocando in buone mani il nostro governo. Tai sono i desiderje I pensieri d'un buon vecchio, che non ha pretensione alcuna....

## Metodo da cangiare le opinioni degli uomini.

Gli abitatori di Lesbo furono un tempo attaccati da una malattia nervosa, per cui quell' isola celebre dell'Arcipelago divenne memorando oggetto della commiserazione di tutta la Grecia. L'origine del male s'attribuiva a' cattivi alimenti da essi prescelti, sulla opinione che fossero ottimi per la salubrità; alimenti senza sugo e di apparenza soltanto. Quindi è che questi isolani pallidi e scarnati vedevansi tristamente passeggiare con lentezza e a stento per le vie, ascendere le gradinate con affannoso respiro; e clò dicasi dei meno ammalati, giacchè i più miseri non si reggevano sulle gambe, e stavansene sdrajati nelle case loro tollerando annena una scarsa luce, perche l'aperto chiaro del giorno gli scoteva dolorosamente; un rumore che fosse più d'un semplice mormorio era un tormento al loro orecchio. A tale estenuazione finalmente erano giunti che tutto spirava gracilità, languore, tristezza, consunzione e termine vicino; nè mai sospettavano della cagione di tale sciagura, e credevano anzi che gli alimenti tenuissimi che prendevano fossero quelli ai quali crano debitori d'essere ancora vivi. Tanto può sul destino d'un popolo una opinione! Giunse la fama di tale sciagura nella Beozia, dove una setta d'empirici robusti e persuasi di non ingannarsi giammai prese la risoluzione d' imbarcarsi e far vela a Lesbo, promettendosl la guarigione immediata di que'isolani. Un suono improvviso di squilla spaventò gl'infermi all'arrivo degli empirici, i quali dapprima si posero a declamare sulle piazze di Lesbo contro la stolidità degli abitanti, perchè credessero salubri gli alimenti, de' quali facevan uso, Ignoranti, stupidi, imbecilli, uomini da nulla, questi erano l vezzi dell'eloquenza degli empirici beoti. I gracili Lesbiani non aveano mezzi per corrispondere alle ingiurie, ma fremevano all'oltraggio. A tal preludio successero I fatti. Armati gli empirici di fasci d' ortiche, di verghe, di flagelli, scorrevano per le vie per obbligare i languenti a camminare risolutamente. Quindi altri di questi rimiravansi caduti, altri ansanti angosciosamente, altri quasi moribondi impetrando dal clelo i fulmini che incenerissero quel branco di fanatici. Le case de' poveri Lesbiani erano violentemente forzate, le finestre tutte

spalaneste, e le deboli pupille de' più ammitati tormentate da 'raggi coceni del sole. Gi'niellei si appiattavano ne' ripositgii, sevinari d' angoscia, era l'isola piena d' agonizzani; e il caso venne a sapersi per ventura in Atene, dove Leucippo, che era onorato come mo fra i migliori che sostenevano la gloria della scuola di Socrato, mosso da generoso sentimento d'umanità, raduno un drapello di amiet, e con essi s'affidò al mare, affine di salvare dall'eccidio gi sventurati Lesbaini. I venti furono proptia, o ben tosto giunsero alle spiagge dell'isola questi amiet della virtù ed apostoli della filsosofia. Bisognò loro adoperare dapprima la Gorza per sottomeltere l'audacia degli empirici, e riusci loro fellcemente; ma come il fine che si erano proposto gli Ateneis non era di soggiogara que l'esto, ma di renderli innocui, così Leucippo, radunatili, prese a parlar loro In tal forma:

c Chi v'insegnò mai, Incauti che siete, a voler rimediare agli effetti senza prima ascendere alle cagioni 7 Chi vi istrusse mai a irritare contro di voi gli uomini per ottenere presso di essi fiducia nelle nuove opinioni che loro volete innestare I Prima di affrontare gli errori degli uomini, imparate a dubitare. Il dubblo è il padre della verità. L'ignoranza sola è la madre dell'audacia, e reca la desolazione. Partite, non oltraggiate più a lungo l'umantià.

Essi abbandonarono le sponde di Lesbo. I Lesbiani benedicerano Leucipno e gli amici suoi, e ringraziavano gli bei che gli avessero loro spedili a liberarii dalle fauci della morte. Gli Ateniesi benevato is fecero stretti amici de' Lesbiani; moderavano que' filosofi il tono della lor yoce alla sessibilità dei loro nuovi amici, i loro discorsi erano placidi, umani e compassionevoli, non ottraggiarti. Insensibilimente si persuasero a nodrirsi di nuovi cibi più sugosi. Col tempo e colla sagace misura de' consigli videsi comparire la santità sui volto de Lesbiani; questi per gradi passarono alla robustezza; le opinioni si cangiarono sul modo di nodrirsi, e gli altetti di Lesbo vennor celebrati per fama in tutta la Grecia. Allora fu che nacque il proverbio, che degli uomini il governo noni ne faquello che ne vuol fare: ma hensi quello che ne sa fare.

#### LE FINANZE NEL TRIENNIO

Giacchè di occupammo delle Finanze del Governo vecchio, toccheremo un cenno pur di quelle del nuovo.

En sistema della repubblica franceso allmentar la guerra colla guerra, farne cico pagare le spese dal popolo tra cui la portara, fossero pol amiel o nemici. È difficile valutar al vero quel che producesse sifiatto sistema; pure el samo lagognati di raccere qui e qua le somme essatte nel triennio, valendoci anche di un famoso nuadro del Mercurio Birlaminio. di Malle In Pan.

| moso quadro del Mercurio Britannico, di Mallet Du Pan.      |
|-------------------------------------------------------------|
| Contribuzioni imposte alla Cisalpina L. tornesi 62,000,000  |
| Idem al ducato di Parma 3,630,000                           |
| Idem al ducato di Modena                                    |
| ldem a Venezia, per gli articoli separati 2 e 3 del trat-   |
| tato di Milano, 40 maggio 4797 6,000,000                    |
| Idem alle Legazioni di Bologna, Ravenna, Ferrara,           |
| nel 1796                                                    |
| Idem al re di Napoli per gli articoli separati della pace   |
| del 1796                                                    |
| Idem a Genova                                               |
| Idem allo Stato Pontifizio                                  |
| Idem alla Toscana                                           |
| Estorsioni, sequestri, leve forzate, argenti e mobili       |
| delle chiese nella Cisalpina, nelle Legazioni, nello Stato  |
| della Chiesa, nel Veneto e nel Modenese 65,000,000          |
| Monte di Pietà In Milano                                    |
| (Dicesi che il principe Belgiojoso vi avesse in diamanti    |
| L. 1,200,000).                                              |
| Monti di Pletà a Bologna, Ravenna, Modena, Venezia,         |
| Roma, ecc                                                   |
| Casse degli ospedali in varj luoghi 5,000,000               |
| Mobili dell'arciduca di Milano, comprese 160 balle se-      |
| questrate a Bergamo, e vendute all'incanto 2,000,000        |
| Una cassetta di viaggio, regalata da Maria Antonietta       |
| all'arciduchessa Beatrice, presa pure a Bergamo e data      |
| a Giuseppina Buonaparte 60,000                              |
| Mobill e biblioteca del conte di Wilzek a Milano, del       |
| Kevenhüller e d'altri consiglieri di conferenze 1,000,000   |
| Eccedente della contribuzione imposta a Milano • 28,000,000 |
|                                                             |

| 513                                                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Valore del riscatto del decurioni di Milano e degli                    |   |
| ostaggi L. tornesi 1,500,00                                            | 0 |
| Per concessioni d'abitar in campagna ai proprietari                    |   |
| Iombardi obbligati a restituirsi nelle città 2,200,00                  | 0 |
| Saccheggio delle ville di Veneziani 6,500,00                           | 0 |
| In Venezia tolti ai duca di Modena che ve gli avea                     |   |
| depositati presso il ministro imperiale 2,000,00                       | 0 |
| Spoglio delle casse pubbliche di Verona, Padova, Vene-                 |   |
| zia ; contribuzioni di danari, parte dei tesoro di S. Marco,           |   |
| oggetti deli' arsenale, statue, bronzi, quadri in Venezia. » 27,585,00 | 0 |
| Saccheggi a Roma, e nei palazzi pontifizj 43,000,00                    | ø |
| Gratificazioni date a Buonaparte dalle repubbliche di                  |   |
| Genova e Venezia per satraguardia 1,500,00                             | 0 |
| ldem, da Berthier esatte con biglietti particolari sopra               |   |
|                                                                        |   |

alemi signori milanes. 

\$1,800,000 si agriungano le contribuzioni in natura dei panni, delle delle pelli; sequestri della seta di Veneti, di Piemontesi, di Genovesi; I beni di manomorta nazionalizzati; I capi d'arte bulli alle bibliotethe e pinacoteche, fra cui vanno contail l'erkario e le tavole anatomiche di Italier, la raccolta di sostanze vulcaniche dello Spalhazati, la raccolta di pietre fine dell' sittuto di Bologna, ecc.

Quant'è specialmente della nostra Lombardia, al prino venti del Giocobin, i otre i 30 millioni di franchi per tassa di guerra, s'imposero infinite eszzioni in untura; tasse sui benestanti esulle corporazioni, che per alcuni furnos o rin di 300,000 iner, nar che in fatto non resero che L. 968,100; tanto ne ando srialaquato. Dal maggio al dicembre: soi consessiti diecen per questi straordinari 1,800,000 lire; e circa i do milioni utto il Nilanese. S'aggiungano 5 milioni per vendita di livelli del fondo di religione e d'istrazione; s'antioni a nezzo per la legione lombarda di 7 coordi da 500 uomini, offerta al Buonaparte. È pol incalcolabile quel che rapirono i commissari di guerra: tanto che l'amministrazione centrale impetrò di liberarsene col pagare un milione al mese. Siccome le rendite dello stato sommassuna o a fe milioni, non ne restatavano che 4 per l'amministrazione, talchè bisognava inventar tasse e prestiti.

Il bilancio presentato al fine del 1797 offre il debito della repubbilca in L. 179 milioni, oltre 17 di vicino pagamento. L'entrata totale sommava a . . L. 56,483,933 l'uscita . . . . 80,737,614

Eppure si spesero L. 250,000 in feste pubbliche.

Onde v'era l'ammanco di L. 24,294,659

Nel 1798 l'esercito cisalpino costava un milione e mezzo al mese, oltre 5 milioni e mezzo l'anno per altri oggetti militari,

La legge 13 marzo 1798 impose un prestito su ogni rendita che eccedesse le L. 2000, In proporzione crescente del 5,6 e plù al cento; L. 6 per ogni servo; carta bollata e vendita di beni ecclesiastici per 45 milioni.

Supponiamo che un maestro di retorica proponga a'suoi allievi di dire con eufemismo che il governo strapperà 300,000 lire dalle elemosine destinate ai poveri. Sarà difficile farlo meglio che al c. 8 del Comte rendu par l'agence militaire de la Lombardie.

Du fond de religion et outres établissements de charité. L'homme d'état, le citoyen philantrope se complaisent dans ces institutions presqu'aussi bien ordonnées que salutaires.

La Republique n'avait rien à prendre dans les caisses de ces établissements, consacrès à des sécours publics et à des œuvres de charilé; ils ont néanmoins acquitté la dette de la réconnaissance envers l'armée française en fournissant une somme d'environ 300,000 livres...

Bienfaisantes institutions, ma patrie ne vous enviera rien au moment où, couverte de gloire et dans le sein de la paix, elle pouent travailler à son propre bonheur, comme elle aura travaillé au repos du monde!

Postilla IX a pag. 219.

## SPIRITO PUBBLICO NEL TRIENNIO.

Il Termometro politico, uno dei meno miserabili fra i giornali allora rampoliti, comincia il suo quaresimale da duo prediche sui principi della ricoluzione lombarda, e sulla disposizione dei popolo milanese a rigenerarsi calcolata. Se non vi faccia stomaco il barbarissimo dettalo, ne trarro alcumi brani.

- Il popolo mitanese sentiva da gran tempo il peso del dispotismo austriaco. Per quanto si compatisse coll'indole naturale dell'uno, si fremeva, ancorché sommessamenie, contro la sordida venalità dell'attro. I lumi, che precedono sempre l'aurora della liberà de della poc, facevano desideraria ed anarta. La massa di questi lumi era ben cresciuta per opera del Beccaria, Lunghi, Yerri, Parini... Si aspettava la occasione di adoperaria e di ogdorne i vantago.
  - « Il giorno 11 di maggio un cittadino milanese, che da più anni

avera abbandonato la patria per sempre più adoperare quell' attività clie forma il suo carattere, e che era stato testimonio di rivoluzione francese, si presenta a Nilano con la coccarda, dopo averne assai tempo prima tentato lo spirito pubblico. Fu quello primo indizio della disposizione nazionale. A guissa di uno scoppio che in tutto il popolo, vedendosi brillar la coccarda in tutti i canpelli.

- Malgrado la vigilanza della occhiuta tirannide, esisteva in Milano, quando nascosto e quando fugigiaso, un ciado di patriosi. Avevano essi, quando colle istruttive novelle di Francia e quando col propri sentimenta, iliamenta le le oro virtà e le loro y speriauz. Costo si manifesta, si moltiplica, e si combina sotto il nome di Società Popolare. Essa annancia di non ovoler destare il tuoco de partiti di comporti pacificamente e di ridurli ad un sòlo, cioè quello del popolo...
- La prima scuola de'diritti dell'uono che fosse florita in Italia de flassario ertamente in Miano e per la qualità degl'ingegni ond'è stata animata, e per l'eccellenza delle opere ond'è stata feconda. Essà nd ovuto, ancorchè sordamente, influtier moltissimo sul popolo milanese. Se i lumi di Beccaria, di Verri, di Gorani, di Frisi, di Parini, della Società del Cale lanno servitio o ad accrescere la tuec o a diredare le techefre de pues ionanin, qual impressione attivissima non dovevano particolarmente comunicare all'atmosfera milanese, en cui aseno efficiemente nascevano es i combinavano, come i raggi originari della luce, per indi comunicarsi e diffondersi per tutto intorno.
- Nolla Lombardia si è aneora controddistinta la scuola del giansensmo. Quano sa quanto lo spirito di questa sia analoga il spirito della repubblica. I giansenisti conseguenti sono i soli teologi che abbiano la rara virti di amare il governo francese. Ne sono una prova evidente le opinioni e più le vicende di Tamburini e di Zola.
- Fra tutti i popoli superstiziosi d'Italia quello che lo sia meno fuor di dubbio il milanes. La influenza del Vaticano vi giunge molto debole. Quindi moltissima indifferenza per quel doveri romaneschi e ridicoli che altrove tengono il luogo di quelli della natura e dell'Evangeto. La debolezza o il difetto di così fatti pregiudizi dee agevolare lo stabilimento di molti principi e di moltissime conseguenze del sistema repubblicano.
- La docilità caratteristica de' Milanesi dee altresi concorrere al felice successo della predicazione patriotica. Io non credo che si possa ritrovare in Italia un altro popolo meno caparbio a ritenere

le invecchiate prevenzioni, e quindi più presto a ricevere le impressioni delia ragione o deil'esempio.

- L'esser quasi tutti provveduti di coccarde, e l'inalberarle assai prima che i Francesi entrassero in Milano, mostra la soliecitudine che tutti alimentavano di abbracciarne ii governo e di prevenirne l'arrivo....
- Il gazzettiere vorrebbe anche sostenere che il governo antico « gravitava principalmente sulla massa dei popolo milanese, e soprattutto de' coloni, che sono i più poveri nel suolo il più ricco d'Italia »: ma intanto confessa che la sola opposizione fatta ai Francesi fu per parte del vulgo, incitato, già s'intende, dail' oro austriaco ed ingiese, « Tutto era già disposto. Il disegno era scannare i Francesi ed i patrioti, a cui si dava il nome odioso di Giacobini. Sbucano da' loro vijiaggi tante ingannate popolazioni, fornite di quelle armi che poteva ioro somministrare la propria condizione o ii furore, per destare l'incendio civile in Milano, Lodi, Pavia, Cremona, e quindi in tutto lo Stato Lombardo. Si spediscono de'corrieri che spargono qua e là delle novelle, ora sull'immaginata perdita de' Francesi, ora suil' imminente arrivo degli ulani. Pertutto grida, campane a martelio, tradimenti, assassinj. Ma un momento di attenzione bastò ai Francesi per tutti punire o disperdere. Si fucilano alcuni in Milano ed in Lodi. L'incendio di Binasco annuncia la stessa sorte a quei paesl che non ne prendano esempio. Ii cannone e ia scure abbandonano al più giusto saccheggio ia città di Pavia. La vendetta piomba sopra tutti coloro che l'han meritata; ma niuno i'ha più meritata de'nobili che banno progettato il delitto, e de' preti che l' han predicato ».

Il fatto sta che una serie di articoli gioritalistici non solo, mad i atti uffiziali attestano che il popolo non si innamora di un governo militare, quand' anche porti il titolo di repubblicano, e che, nel suol pregiudizi, ercede che la prepoletuza sia sempre un male, e male lo spogliamento, in qualsiasi nome. Gi si permetta di addurre alcuni atti, dove facilmente si riconosceranno usi e linguaggio di atti tempi, e s' imparrà a tollerar gli soconi che seguono ad ogni mutamento, e non credere che a toglierii hastino i governi forti e le esceuzioni inumane.

Il 15 pratiie anno IV della Repubblica Francese (3 giugno 1796), la Municipalità di Milano prociamava.

 Cittadini Milanesi. Noi vi annunciamo l'annientamento di una cospirazione la più terribile che si potesse ordire dallo spirito di fanatismo, di ribellione e di realismo. Ella tendeva a creare dei partiti, ad armare i cittadini contro i cittadini, ad assassinare la truppa francese col più inaudito esempio di perfidia, a scannare la nuova Municipalità per ristabilire l'antico tiranno, o fors'anche per far rinascere sulle rovine del trono austriaco quello d'una repubblica antipopolare. I motori di questo infame complotto, invidiandoci la sorte di essere caduti nelle mani d' un generoso vincitore, che è venuto a liberarci dai nostri ferri, hanno tentato di abbandonarci alla vendetta d'un conquistatore irritato. Nol crediamo di dovervi ricordare i principali avvenimenti, che sono seguiti dal giorno della fuga del governo austriaco fino al giorno dell'arrivo delle armate francesi, perchè, combinandoli con quelli che sono succeduti dappoi, e segnatamente con quelli del 23 maggio, possiate vedere tutti i fili d'un piano architettato nelle tenebre e tutti i caratteri del più insigne tradimento. Voi pure vedrete che forse nel seno di guesta città esisteva un fuoco centrale, nodrito dal fuggito tiranno dell' Austria e dai suoi satelliti, da cui partirono i conduttori di quelle commozioni elettriche che si fecero istantaneamente sentire a Como, a Varese, a Lodi, a Pavia e in altri punti più lontani da questa capitale. Le prime scintille di questo fuoco, i primi sintomi di questi movimenti si manifestarono nel giorno 43 del corrente maggio. In questo giorno alcuni atti del terrorismo decurionale hanno depresso lo spirito pubblico, che nel giorno precedente aveva fatto accorrere tutto il popolo in massa per festegglare l'arrivo dell'armata francese, che si aspettava. Alcuni officiali aristocratici della milizia urbana, unitamente ad altri emissarj salariati, girando la città, disseminavano la voce che v'erano stati battuti, e imprimendo lo spavento sullo spirito del popolo cogli affronti e colle violenze, fecero scomparire tutte le coccarde francesi. Nello stesso giorno, coll'organo de'medesimi agenti .dell' oligarchia municipale, si sparse nel medesimo istante in tutti i punti della città che si trovava un numeroso corpo di Croati già vicini ad entrarvi e porla in sacco. Ciò che rende più sensibile il concerto di questa misura di terrorismo si è che questa medesima voce si era nello stesso giorno fasta circolare per tutti i contorni del Monte di Brianza, di Gallarate, di Como, di Lodi e di Pavia. Questa oscura tattica del più perfido machiavellismo continuò a far gluoco anche dopo l'arrivo de' Francesi. Si fecero diramare le vociferazioni) che eran giunti 20,000 Austriaci a Mantova, che li Francesi avevano perduto 10,000 uomini in una battaglia, che si diceva seguita sul Lodigiano; che un grosso corpo di Tedeschi si era già accampato al fiume Adda; che dovevano porsi in requisizione 20,000 uomini e un' immensità di bestie d'attiraglio e di consumazione pei servizio dell' armata francese; che la guarnigione del castello di questa città doveva fare una sortita; ch varie case dovevano essere sacchegglate dai Francesi unili alla nuova Municipalità. Nel giorno 22 si è osato di assalire varie persone, strappando loro di viva forza la coccarda nazionale francese, e si è portata tant'oltre l'audacia d'essersi tentato in pieno giorno, sotto gli occhi delle sentinelle francesi, di atterrare l'albero deila libertà. Nella sera del medesimo giorno alcuni allarmisti prezzolati, spargendo la falsa voce d'un incendio, corsero nelle chiese di S. Gottardo e di S. Eustorgio per sonare le campane a martello, onde riunire gli assassini assoldati al massacro della truppa francese, dei buoni cittadini, dei veri amici della libertà e dell'eguaglianza. Chi può calcolare gll eccessi, che avrebbero commessi questi scellerati allarmisti, se li due parrochi delle suddette chiese non avessero prontamente Impediti, col rischio delle ior vite, questi segnali di sangue e lo scoppio di quest'orribile cospirazione? Che sarebbe mai seguito nelia successiva notte, se il generale comandante della Piazza nou avesse subito repressi colla forza armata gli agitatori del popolo, arrestati molti di essi, proclamata la legge marziale, e paralizzati in tal guisa i pugnali nelle mani degli assassini? Un grosso corpo di quella moltitudine di sviati contadini, di credu'i artigiani, di sicari di Pozzuolo, di servi attaccati ai delitti de'loro padroni, di oziosi, di artefici di misfatti, che le infami calunnie sparse contro i Francesi, la seduzione e l'oro dell'Austria e dei vecchi municipali coalizzati di Milano e di Pavia, aveva riunito la quest'ultima città ed in Binasco, che avea già osato di assalire i soldati trionfanti dell' Italia e delle Alpi, doveva precipitarsi sopra Milano. e col concorso dei sediziosi stipendiati di Porta Ticinese doveva incominciare il saccheggio, le stragi e gli incendi delle case e delle persone già indicate dai cospiratori. La guarnigione del castello, colla quale si erano concertate queste perfide macchinazioni, col mezzo di una segreta corrispondenza, che si è sempre mantenuta. doveva sortire a mettere il colmo al disordine ed al massacro. A quaji orrori saresti stata abbandonata, cara patria, se la perfidia ed il delitto degli schiavi avessero trionfato della vigilanza e della brayura dei soldati della libertà? Chi mai fra i tuol figli avrebbe potuto scappare ai pugnali dei traditori? Chi avrebbe potuto sottrarsi al fulmine della vendetta repubblicana e farlo cadere soltanto sulle teste dei colpevoli ? Noi dovevamo tutti perire, tutto doveva essere distrutto, e la nostra libertà non doveva avere che ia durata d' un iampo. Sulle ceneri della nostra città, sopra torrenti di sangue e sopra un monte di cadaveri si doveva rifabbricare il trono dell'Austria, o quello de' sessanta tiranni detronizzati. Ma intanto, nel tempo che i nostri nemici meditavano ia nostra

rovina, un genio tutelare della nostra patria pensava a salvaria. Il generale in capo Bonaparte la vide in periodo, e la saivò. Egli marciò il giorno 28 sopra Binasco; a ppena vi arrivò, ili turbine che ci minacciavà è scomparsò, e la terra di Binasco che lo aveva condensato cessò di esistere. S'incamminò in seguito a dissipare i rivottosi di Pavia, focendosi precedere e da un suo proctama, che gli esortava ad aprire gli occili sull'esempio terribile di Binasco, che da inostro artivoscovo, che il invitò al ravvedimento col inguaggio del ministro della pace e del Vangelo. Questo contegno, che fa tanto onore al generoso vinctiore, non guadagnò nulla sullo spirito dei ribelli. Essi si ostitaracono a resistere, e con un colpo di ciava del soldati della libertà furono sterminati. Quella sgraziata città avrebbe provato la sorte di Binasco, se il vinctiore non avesse attributta ia pertinacia del ribelli ad un delirio più degno della sua sietà che della collera resumbilicana.

· Cittadini l ecco per quali strade si è cercato di smarrirvi, per condurvi alla vostra perdita. Per quale fatalità avete voi ceduto alle istigazioni dei perfidi che vi hanno portato a simili eccessi? Non vedete che costoro sono i vostri più mortali nemici, che esssi prendon giuoco di vol, che essi vi fanno spargere il vostro sani gue, quello delle vostre mogli e dei vostri figli per arrivare at loro fini? Essi non sanno che ingannarvi, che sagrificare i vostri veri interessi alla loro ambizione. Che importa a un nobile di voi, o artigiano, o contadino! voi siete un nulla a fronte di un suo titolo, d'una chiave, d'una croce, d'un tosone. Il vostro sangue. deve coprire la terra per risarcire la sua famiglia della perdita di un privilegio o d'un cordone. A lui è permesso di iasciarsi divorare un patrimonio da' suoi cani e' da' suoi cavalli piuttosto che di stenderyl una mano nei vostri bisogni. Quante volte vi è toccato di soffrire ogni sorta di durezza e di vituperi per la parte di questi nemici dell'umanità i Quante volte, in mezzo al loro iusso e alla joro abbondanza vi han lasciato languire in una totaje indigenza, han ricusato di pagarvi i vostri sudori e di darvi dei pane? Eppure voi avete preso le armi e avete sparso il vostro sangue per questi esseri orgogliosi, per queste anime di bronzo, che non hanno altre ricompense da darvi che dei patimenti, degli affronti e del disprezzo l

• Come mai siete caduti in un inganno così grossolano di unirvi intorno ai vostri oppressori, di fare la loro causa, e di armarvi contro i vostri veri amiei, che son venuti a stabilire la libertà e l' eguaglianza in luogo della tirannia e della oppressione? Come mai avete potuto prestar fede alle calunnie che vi sono state fatte contro i Francesi? Not vi sidianno a denunciare al tribunale della giustizia e della ragione una sola impunita violazione di proprietà per la parte dei Francesi, un solo attentato contro la religione e i suoi ministri, un sol atto contrario a quella giustizia che è permesso di farsi da sè stesso dalla nazione vincitrice sopra la vinta secondo i principi delle ragioni di guerra. Gettate, o cittadini, un colpo d'occhio sugli orrori del passato governo, e fremete d'Indegnazione nel riconoscere la viltà, la perfidia e l'ipocrisia dei vostri seduttori. Costoro han sempre tenute le loro teste incurvate sotto la verga di ferro di Giuseppe e di Leopoldo; si son lasciati circondare da un caos tenebroso di leggl, di nuove opinioni e dispute teologiche, che allarmavano le coscienze, di piani stravaganti, complicati e sempre arbitrarj e rovinosi in ogni ramo d'amministrazione politica ed economica; hanno sofferto i saccheggi e le immense depredazioni del patrimonio ecclesiastico, degli effetti delle chiese, l'incamerazione di benefizi padronali di privata proprietà, di tutte le regalie contro la buona fede comune a tutti i contratti, e non ostante la resistenza de' patti esclusivi del ritratto; hanno sofferto e imprestiti forzati, e doni chlamati gratulti, e imposizioni senza fine, e le dilapidazioni de' beni vacanti, e le inquisizioni concertate cogli agenti del delitto per sagrificare delle vittime all'opinione, e gli sforzati arruolamenti al militare servizio di migliaja di persone che non avevano altro delitto che quello della robustezza e della gioventù. Essi han pur vissuto tanto tempo in mezzo a questi mali senza aver mai pensato a sortirne; essi hanno in una parola sofferto tutti gli orrori del dispotismo arciducale, che era quello d'ingannare, di opprimere, di rapire. Han tutto dissimulato, hanno inghiottito tutto, e non si sono mai sognati di armarvi contro quelle violazioni di proprietà e di coscienza. E perché ? perchè essi si offendon degli amici della libertà e dell' eguaglianza, e non si offendono dei delitti dei tiranni e dei loro ministri; perchè essi amano la religione e i delitti del depredatori e teologi coronati; perché in fine non amano un governo libero e popolare, che è quanto dire un governo egualmente utile e a quelli che governano e a quelli che sono governati. Rivenite dunque dai vostri errori, o cittadini, che vi siete lasciati smarrire; non ascoltate più le voci dei partigiani della cessata tirannia; riconoscete in essi i corruttori, i falsari della pubblica opinione. Riconoscete la repubblica francese una, indivisibile, e rispettate quelle armi vittoriose che abbassano i tiranni ed innalzano i popoli. Riuniamo le nostre forze e le nostre volontà. Questo è il momento in cui non vi deve essere fra di noi che un sol partito, una sola volontà, quale è quella di salvare la nostra patria e di stabilire un governo fondato sui diritti dell' uomo, sulla libertà e sull'eguaglianza.

Questo governo non riconosce alcun uomo superiore ad un altro uomo per l'azzafo della nascità: un governo in cui gli uomino non sono grandi che per la parte del merito e della virtù, in cui i dovert, la morale e la vera giorta prevalgono allo usango. Il egosiono, alla frivola vanità; in cui la beneficenza, ia generostia e l'egosiono, alla frivola vanità; in cui la beneficenza, la generostia tsimabili; in cui non si conosce il disprezzo dei poveri e degli initia in cui finalimente il debole è a livello del forte, il povero del ricco, e ciascuno gode d'un'egual proteziono in faccia alla legge el alla giustizia. Non perdete tempo, o cittadini; affrettatevi a stabiture questo governo; nol faremo tuttil i nostri favori per secondare le vostri desideri; niun pericolo el arresterà; non penseremo che a voi, a fare il vostro bene e quello della natria.

E vol che avete coalizzati colle armi del realismo i pugnali del fanatismo, tremate! Guia a vol! se continuate a sovvertire Il popolo, se continuate ad ingannario e ad eludere i mezzi di manifestare la sua volontà; la vendetta della nazione francese e il fulmine popolare earla sopra di vol. Il fanatismo el rariscorezzia esseranno di essere; ma il popolo e la libertà sopravviveranno ai vostri inutti tentativi.

« Voi in fine che avete finora creduto di far consistere la vostra grandezza nell'umiliante prerogativa di strisciarvi a'piedi d'un archluca, o nelle frivole decorazioni d'una chiave o d'un tosone; spezzate quell' idolo che vi ha traviati, e calpestate queste insegne, che non sono che quelle della vostra schiavitù. Rinunciate alle antiche passioni, ai vizi ed al pregiudizi che aveva radicati nel vostro spirito l'abitudine alla schiavitù. Sostituite alla vanità la vera ambizione, il desiderlo di meritare la gloria e di servire la patria; mettete la probità in luogo del falso onore, sostituite il merito all'intrigo, ai vizj ed al ridicoli della corte il gusto dell'eguaglianza e della libertà. Deponete gli odj, le diffidenze, ogni spirito di partito. Voi sarete veramente grandi quando vi unirete intorno a noi e Intorno al popolo, quando giurerete un odio eterno al tiranni, e che vi darete intieramente alla causa della libertà. Noi non dobbiamo correre una carriera di stragi e di fazioni, ma bensì una carriera pacifica, senza scosse e senza convulsioni. Non dobbiamo fare che unirci per organizzare una costituzione sui diritti dell'uomo e del cittadino. Uniamoci dunque, e facciam vedere ai vincitori delle Alpi e dell'Italia che se abbiamo una volta perduta la libertà, non abbiamo però perduto il desiderio di riacquistarla. 4

Visconti presidente, Sopransi: Cesatl, segretario.

Tutti i proclami d'allora parlano di movimenti, d'insurrezioni popolari, e così la pastorale 24 maggio dell'arcivescovo.

Per un tumulto avvenuto il 4 pratile, si fucilò Domentco Ponti, di porta Ticinese; di pol un Dotazza, cancelliere di Bereguardo; Paolo Blanchi, curato di 8. Pron; un Saverio Colombo, dell'ospedale; un Pacciarini, anziano del Duomo. Al 6 Buonaparte scriveva:

Una moltitudine sviata, che non ha mezzi reali di sussistenza, passa in molte comunità agli ultimi eccessi, non conosce la repubblica, e minaccia l'armata trionfante di morte. Questo delirio incomprensibile merita pietà... Saranno trattati come ribelli: i loro villaggi saranno abbruciati.

E il 9 pratile (27 settembre 1796) scriveva :

- I nobili, gli ecclesiastici ed alcuni agenti dell'Austria traviano i popoli di queste belle contrade.
- L'armata francese, generosa del pari che forte, tratterà come fratelli gli abitanti pacifici e tranquilli, e sarà terribile come il fuoco del cielo verso i ribelli ed i villaggi che gli proteggeranno.
- Art.1.º Epperò il generale in capite dichiara come ribelli tutti ritilaggi, i quali non hanno ubbidito al comando del giorno è prattle. I generali ordineranno la marcia delle forze necessarie per reprimeril e metterli a fuoco, facendo fucilare tutti coloro che si ritroveranno coll'armi alla mano. Tutti i preti, tutti i nobili che saranno rimasti nelle comunità ribelli saranno arrestati in qualità di ostaggi, e mandati in Franci.
- Art. 2.º Tutti i villaggi ne' quali si sonerà la campana a martello saranno sul momento abbruciati, ed i generali sono risponsall dell'esecuzione di quest' ordine.
- Art. 3º I villaggi nel di cui territorio si commettesse l'assissinio di un Francese saranno tassati nella multa della terza parte della contribuzione che pagavano in un anno all'arciduca, a meno che non denuncino l'assassino, lo arrestino, o lo consegnino nelle mani dell'armata.
- Art. 4.º Qualunque persona clie si troverà con fucile e munizioni da guerra, sarà fucilata sul momento per ordine del geuerale comandante del distretto.
- Art. 5.º Trovandosi in qualche campagna delle armi nascoste, si dorrà pagare a titolo di condanna la terza parte della rendita, o qualunque casa nella quale ritroverassi un fucile, qualora il proprietario non manifesti a chi appartenga, sarà abbruciata.
- Art. 6.º Tutti i nobili o ricchi che saranno convinti d'avere eccitato il popolo a sollevazione, o congedando i loro domestici, e con sentimenti contrarj a'Francesi, saranno messi in arresto come

ostaggi, trasportati in Francia, e subiranno la confisca della metà delle lor rendite. »

Quel giorno stesso, il Despinoy, comandante la piazza di Milano, pubblicava:

• Li partigiani della tirannia, gli apostoli del fanatismo, li giurati menici d'ogni libero governo hanno tentato nel quarto giorno di questo mese di mettere apertamente in esecuzione gli atroci complotti che nell'oscurità avevano tramati. Ests volevano fare di Milano un'altra Pavia, un centro di ribelli e di sediziosi, ed intato che con tuan mano destramente seminavano i Haltruer Ira i titaldini più deboti e più facili ad essere trascinati, coll'altra assoldavano coll'oro austriaco que' uomini senza carattere, senza patria, che traggono unicamente la foro sussistenza da itorbidi e dalle agitazioni; essi si radunavano d'intorno una parte di que' creduil artigiani e di quegli abliatul delle campagne che avevano travisti e sedotti, ecciando gli uni, corrompendo gli altri, e spandendo in comi luogo il veleno di cui essi sono infetti.

«Il tradimento il più insigne, l'ipocrisia la più profonda in aperta opposizione colla buona fede , l'odio in contraccambio della benevolenza e della fraternità; ecco Il sentimenti con cui essi volevano pagare i soldati d'un' armata trionfante e mai sempre generosa in seno della vittoria istessa. È caduta la maschera che il copriva. Tremino quegli uomini perversi che hanno affilati li pugnali contro i loro benefattori, imparino i nemici del nome francese à rispettarlo; li sediziosì che essi avevano armati, li ribelli che si eran mossì alla loro voce, sono rientrati nella polve. Gli abitanti di . Binasco plù non oltraggeranno i Francesi; esterminati, erranti e fuggitivi essi portano la pena ben dovuta al loro attentato, e la fiamma divoratrice che serpeggia ancora intorno de' loro asili annuncia abbastanza che all'offesa tenne dietro immediatamente il gastigo. La ribellione è espiata col fuoco. Pavia vide rompere le sue porte dalla vittoriosa scure de' repubblicani, e cadrà terribile la vendetta sulle teste d'ogni colpevole; ed il pentimento e la pronta abjura d'ogni travlamento potranno soli aver diritto alla clemenza del vincitore, ecc. ecc.

Al 10 pratile, Saliceti, commissario del Direttorio esecutivo presso le armate d'Italia, proclamava al popolo di Lombardia:

 I Francesi, dopo un uso così moderato delle loro conquiste, dovevano essi aspettarsi in un paese vinto tanta perfidia?

Resi padroni colle loro vittorie, eglino erano autorizzati dalle leggi della guerra ad imporre le condizioni ai popoli sottomessi dalle loro armi. — Amicizia, fratellanza, laddove potevano farla da "vincitori; — Conservazione delle autorità locali, laddove potevano tutto rovesciare, e stabilir legitimamente un governo militare; — Ina semplice contribuzione, da cui il popolo era esente; una ortiribuzione che non doveva cadere che sui privilegati e sui ricchi, la cui quotità non presentava ne ceresso, ne rigore, e la cui leva era lontant ad qualsivoglia forma inquisitoriale, baddove potevano invader tutto, in un pese remoto dove lì ha condotti la guerra atroce fatta alla loro rivoluzione; — Rispetto il più assotiota perchè i repubblicani non conoscono il diritto del più forte, e non voglion essere che generosi.

• E quale è stato il vostro contraccambio? Papprima una riconocenza simulata, principi di liberti da cui vi dicevate animati; ma poi ben presto la rivolta la più caratterizzata, tanto più criminosa, quanto più estesa e ramificata sotto diversi punti, e la quale era evidentemente l'effetto d'una cospirazione; finalmente il sacclueggio dello provisioni, l'interrettazione delle strade, l'assassinto de'soldati.

« I Francesì hanno voluto ricondurvi da vostri traviamenti usando mezzi di dolecza. A Binaso, dovi era il vostro primo corpo di sedizione, vi fu offerto il perdono. Vol foste i primi a far fneco sulla truppa: fu duopo allora avventarsi su di voi e disacaciarvi a fuoco e fiamma. Trinclerati in Pavia, il generole in copite vi lia generosamente proposto di rendervi. Voi avete assolutamente ricusto perimo di sentire la proposizione: vol tsesi avete dato il segno del combattimento: ci fu forza abbattere le porte della città, impadronicene e disperdervi.

Voi ei dimostrate ora del pentimento: voi dimandate grazia. Giudicatevi da per voi stessi, e decidete se ne siate degni. Potete voi implorar tuttavia la clemenza d'un vincitore, dopo d'averne abusato così indegnamente?

 Ciò non ostante i Francesi vogliono ancora perdonaryl. Rientrate nei vostri asili, ecc. ecc. \*

Ne si termino allora. Ai 28 ottobre 1796 l'amministrazione scriveva ai pretori ed ai parrochi del Lodigiano. «Nella provincia di Lodi sono stati assassinati molti soldati francesi e gettati nelle risare. Noi siamo stati indignati di simile scelleratezza, ecc. ecc. »

Al 48 pratile anno V, la commissione centrale di polizia presso l'Amministrazione Generale della Lombardia:

Quale spirito di vertigine si sparge, o cittadini, intorno a voi?
 Presterete voi ancora l'orecchio alle voci seduttrici, che l'anno scorso vi hanno trascinati nella strada del delitto, e che hanno

IL PARISI.

attirato sopra la vostra città il fulmine della vendetta repubblicana? Vulete voi rendervi di movo terribile esempio ai colpevoli, e ciò nel punto che si dichiara la nostra repubblica, che le principali potenze d'Europa l'Innno già riconosciuta, e che un governio giusto e moderato si studiera di riparare quegli inevitabili disordini che le circostanze lanno prodotti, ed a farvi sentire i vantaggi della liberia?......

Nel gennajo 1797, una Guardia nazionale pubblicava questo Avviso ai buoui Milanesi.

- Milanesi, lo non v'intendo, Siete invituti ad univi in assemblee per eleggere giu ufficiali della Guardia nazionale, lo nii sono presentato nel tempo prefisso per questa necessaria operazione, e con mia pena e sopresa lo vedudo che porhissima gene vi è concesso; ed ho notato una generale indifferenza, come se si trattasse di un affare di nessuna importanza. Ma questa indolenza non è sicuramente figlia dell'ignoranza o della vitià. No. Voi ben sapete che siete nna società d'uomini, non una truppa di pecore; voi avete abbastanza spirio e correggio per mettervi in difesa contro de'inemici esteri che vi vorrebbero schiavi; e non avrete lo stesso impegno per organizzare la guardia nazionale ed eleggerne gii ufficiali per difendere la vostra tranquillità da'nemici interni che cercano di tradiris?... »
- Nel 13 febbrajo di quell'anno, in un editto della Municipalità si legge:

  I buoni cittadini, gli amici della patria non sono in così scarso

numero come taluno per inganno forse credette. »

- Il 43 termidoro anno V (31 luglio 1797), il Direttorio escentivo:

   Gittadini! Tan serie d'azioni indegne è stata commessa quata
  notte dentro il recinto delle vostre mura contro quattro Francest
  ce pur fauno parte di quella havaa nazione che pochi giorni sono
  la dichiarata la vostra libertà, e vi ha dato un proprio costituzionale governo.
- Nello stesso tempo si spogliano i vostri fratelli intorno alle città, si sacchegiano le loro propetetà, si albruciano le loro case. Ció non può essere che l'effetto di qualche segreta trama ordino dai vostri nemici per disgustarvi del muovo patrio vostro governo: e quel ch'è peggio per eccitare diffidenza di voi ne' hravi Francesi, che furuno lin ora e sono i vostri huoni anici ed i vostri liberatori. Voi siete tradili, e vi si vuola fra comparire per tradilitori; voi siete buoni, aflezionati alla vostra libertà, e si vuole arvi credere perfulò, ingrati ed ancor memori delle depote catene.

« Cittadini, svegliatevì, difendete li vostro carattere nazionale e

le vostre proprietà con tutti i mezzi che sono in nostro potere. Non prevalgano sulle vostre anime buone le inique macchinazioni, e sia tutto il vostro zelo impiegato per dissiparle. Voi amate la buona nazione francese, ecc. ecc. •

 Ad onta dei vigenti regolamenti e proclami, la gente oziosa, le persone sospette, l satelliti de'nostri nemici rigurgitano in questo comune.
 Così dice un avviso del Dicastero centrale, 14 ottobre 1798.

Crescono el avvisi di questo tenore l'anno seguente, allorciè il rivore de gli imperiali dava spirito ai malcontenti e speranza ai cospiratori. Allora a Cremona si fe sollevazione uccidendo alcuni de' più caldi: in Casalmaggiore il popolo trucidò e disperse la poca truppa, onde fu puntia con un milione e colla morte d'alcuni capi. Così altri longhi. Fra altri, fu ucciso Luigi Bona, carbonajo di Clusone, come complice del taglio dell'albarto della libertà. E alle stampe una serie di sentenze contro altarmisti, cioè che dievano l'inghii terra esser forte sui mare, l'ex repubblica andare alla peggio, dover tornare l'imperatore, ces

È vero che Melchior Gioja dicea sin d'allora quel che in ogni rivoluzione gioverebhe aver a mente, che « Ormai I calzolaj stessi sono persuasi che l'atlac cospirazione, l'idra del realismo (o del comunismo), gli sigrizi amarchici, le perpidie dell'aristocrazia (o della democrazia), gli intrigial dell'actero sono nomi vuoti, di cui si servono le autorità costituite acciò ii timore che sperano di eccliare no popolo gliustifichi l'usurpazione progressiva e gli abusi inprovisi del potere che va cangiandosi in tirannia « Ma è curioso ii costui opuscolo Quadro politico di Milano, come testimonio della nessuna parte che il pubblico prendeva al movimento, siochè egli vi pose per egirarde l'aligriando.

Desio verace

Di prisca intera libertà non entra In questo popol guasto;

eppur confessa che · la libertà civile, attesi i certificati di residenza, l'obbligo di montare la guardia, la moltiplicità delle spie, le propotenze militari, l'abuso di alcune autorità che rammentano solo i doveri e non i diritti altrui, la libertà civile, io dico, non offresi presentemente al popolo sotto colori troppo lusinghieri. Il rimedio quasi principale ch'eli suggeriva era un teatro paritotitico.

Il popolo milanese, al dir di lui, è discolo e superstizioso, pusillanime ed incapace d'entusiasmo; ignorante e poco suscettibile d'idee sublimi; non soggetto, ma schiavo alle antiche consuetudini; costante per inerzia; buono per indole e, quasi direi, per fibra; leale senza rillessione, ed è forse meglio; incapace d'otilo profondo, il che è un difetto, giacchè conviene seutirio contro il delitto; capace di lamento, ma non di sommosas; poco delicato nella voluttà, e perciò insensibile al sogni dell'amore; giliottone e bevitore; 
in generale più dominato dal fisico che dal morale; pare che gli si 
possa applicare il motto Fruges consumere antus ». Graziel ma 
più vera e più durevolmente listruttirà è la classificazione ch' e' fa 
de' repubblicanti faisi, e di que'veri che cercano il faito, non ile 
apparenze, e che condidano » che l'Italia, in questo sodo imitare 
della Francia, ricupererà un giorno la sua libertà, la sua indipendenza interamente ».

In un altro suo opuscolo (I partiti chiamati all'ordine) è bello udirio attestare che quelle leggi sanguinarie contro I cospiratori non ebber mai occasione di venire applicate; e che · è meno male arrestarsi un momento nello stato di pregludizio ed avere il popolo dalla sua che abbracciaro sempre la verità e rimanere isolato in mezzo al popolo che la condanna »,

Postilla X a pay, 284.

## COSE INEDITE DEL PARINI.

Il signor Giuseppe Bernardoni, che fece pure una bibliografia del Parini troppo imperfetta, in occasione di nozze stampò Versi inediti o rarri di G. Parini o a hia ditribuiti, Milano 1841. Ivi produsse un'ode libera di Tempo, nota già per le stampe, e di forme e di concetti allenissima dal modo del Parini, al quale nessun mai arrebbe pensato attribuirla. Segue un sonetto divoto che ci place rinortare:

La pen'itenza del mio fallo grave
Chino e tremante al Golgota mi mena.
Mira, pol dice, l'affannosa trave,
Che fu per le tue colpe a Cristo pena.
Te questa a salutare aura serena
Trasse per le procelle amica nave:
Quinel sgorgo d'annor l'immensa piena,
Onde avvien ch' ogni sozza opra si lave.
Allor la stringo e bacio; e nel cuor punto
Lagrime verso, che, nel sangue assorte
Del Divin Agno, a me recan salute.
E grido: O sacla che a salit virtute
Sola mi doni, è ver, tardi son giunto;
Ma da te non sciorrannui altri che morte!

Ha un aggraziamento alla foggia del Lemeno il sonetto alla B. V., e sente solo l'occasione e l'adulazione quello per la nascita del regio infante. E sonetti d'occasione troviamo sparsi in raccotte di quel tempo, sluggiti al Reina. Cost, monacandosi Giuseppa Lucini Passataqua, si stamparono a Como per Ottavio Staurenghi questi:

Nave che sciogli così ardita e franca in questa che il par si facil onda, Pensa che 'l mar che sotto te s'imbianca belle sue sirti e de' suoi scogii abbonda. Pensa che all'acqua tacita e profonda il vento impetuoso ancor non manca; Che quanto è stretto più fra sponda e sponda Più violento il pin flagelia e stanca. Dunque non creder tanto alla tus forza, Ne aile usisnighe del tranquillo piano; Ma guardati mai sempre a poggia e ad orza. Sta nei tuo sen quella possente mano Che ti move, ti guida e ti rinforza : Quella obbelissi, e ogni timor fla vano.

Pien di contrasto e di pena e di stento È il calle ove tu vai, vergine ardita: L'entrata è aperta, e n'è chiusa l'uscita ; E tardi vien, se viene, il pentimento. Doice speranza e salutar spavento Tengono in dubbio l'anima smarrita:

Tal quindi voia alla beata vita; E tal ne scende all' eterno tormento. Pensaci: e non sperar ch'altri che Dio Ascoiti per la strada il tuo ricorso, E sostenga l'intrepido desio.

Sempre domanda a Lui, sempre soccorso. Quante precipitàr giù dai pendio Ch'eran vicine a terminare il corso!

Eccone un altro, pieno dei soliti luoghi comuni, per monacazione:

Dove, o pura colomba, affretti il volo

Sopra la terra desolata ? Vedl Qual diluvio qua giù sesso dal polo Ogni piaggia, ogni monte occupi e predi. Atro fango e rovina e squaltor solo Tutti assorbe i refugi. Ahl! dove credi Sul d'ogni parte maculato suolo Omai saiva posar tuoi casti piedi? Ecco l'arca, ecco l'arca. Ecco il rapace Flutto non teme o la procella oscura, E il segno intorno a sè spiega di pace. Volgi al grembo di lei, volgi secura L'ali, o pura colomba. Ivi al ciel piace A più lieta serbarti alta ventura.

Entrando vescovo di Como G. B. Muggiasca nel 1765, il Parini fe versi da cui ne togliamo alcuni:

> Ambiziosa voglia Presunzione insana Alla prudenza umana Le cieche ali discioglia, E dietro agli onor frali Anelino i mortali. Ma tu, che del Signore Unto sarai chiamato, . E sul gregge a te dato Vigiierai pastore, Pensa all' enormi travi Di che il dosso ti gravi. E te non desioso, A te medesmo vile, Accanto dell'ovile Presso al merto nascoso Per umiltà restio Trovi ii messo di Dio. Tale Mosè fu assunto A guidar Israele: Tale da Samuele Tu fosti, o David, unto.

Quando fu elevato papa Clemente XIII, il Parini fece questo sonetto, stampato a Como il 4758, e pure non edito dal Reina, che ne pose un altro per l'occasione stessa, certo non più bello:

> O nell'ucio maggior di nostra etade Le veci eletto a sosiener di Cristo: Ecco Religion che al piè ti cade, Lacera il manto, e' l'ciglio umido e tristo. Al contro lei quai velenose spade Di saggi ingannator vibrarsi ho visto! Quanti suoi figli, per obblique strade Rapiti, for di Stige indegno acquisto!

Tu l'aftida e sostieni: al destro fianco Manna ti piova salutar che un giorno Ristori de'suoi figli il drappel stanco;

E'l ciel tonando orribilmente intorno, La folgore ti strida al lato manco Pronta sugli empj a recar danno e scorno.

Altre cose inedite noi spargemmo negli Studj: finiremo con un nome gentile, in essi già rammentato, la contessa Paola Castiglioni, alla quale, mentre prendeva i bagni in campagna, il Parini indirizzò il seguente sonetto:

Le fresche ountre tranquille, i rolli ameni, E queste di vigore aure feconde, Che fu respiri; e queste tiepid'onde, Öve le belle membra iganda tieni; Si, domeranno alfin gli aspri veneni, Donna gentil, che il tuo petto nasconde; E a te l'alma salute, ore gioconde Guidando, torrent o'piè sereni. La Patria e il Mondo allor di grato core Porrà al genio del loco un'ara in secon

Porrà al genio del loco un'ara in segno; E queste note incideravvi amore: Salva colei, che di virtù, d'ingegno, Di grazie, di modestia ottiene onore Sopra quant'altre ha di bellezza il regno.

FINE.

367697

# CORREZIONI

| a | pag | . 18 | linea | 26  | leggasi | impediti •                                                                   |
|---|-----|------|-------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | 33   |       | 15  |         | chi                                                                          |
|   |     | 35   |       | 24  |         | non è che                                                                    |
|   |     | 75   |       | 17  |         | nè                                                                           |
|   | •   | 110  |       | 3ŧ  |         | Politica, diritto, ragione di ben pen-<br>sare e scegliere il vero dal falso |
|   |     | 112  |       | 5   |         | trarrò documenti                                                             |
|   |     | 161  |       | 5   |         | rimastricare le piaghe                                                       |
|   | *   | 166  |       | 25  |         | osai chiamar                                                                 |
|   | ,   | 200  | ٠     | 1-2 |         | due figlinole su' troni di Parma e di<br>Napoli                              |
|   |     | 213  |       | 26  |         | Spallanzani (invece di Vallisnieri)                                          |

221 le linee 10-24 della nota 52 si levino, essendo ripetute per errore di composizione
 310 linea 30 leggasi Mastro
 314 27 l'inerte eroe

314 • 27 • l'inerte eroe • 318 • 5 • Fregio ed onor • 377 • ultima • sono Dei minori

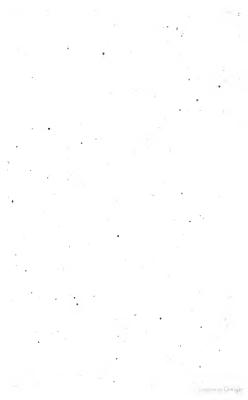





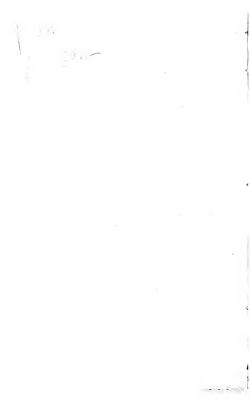



